

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

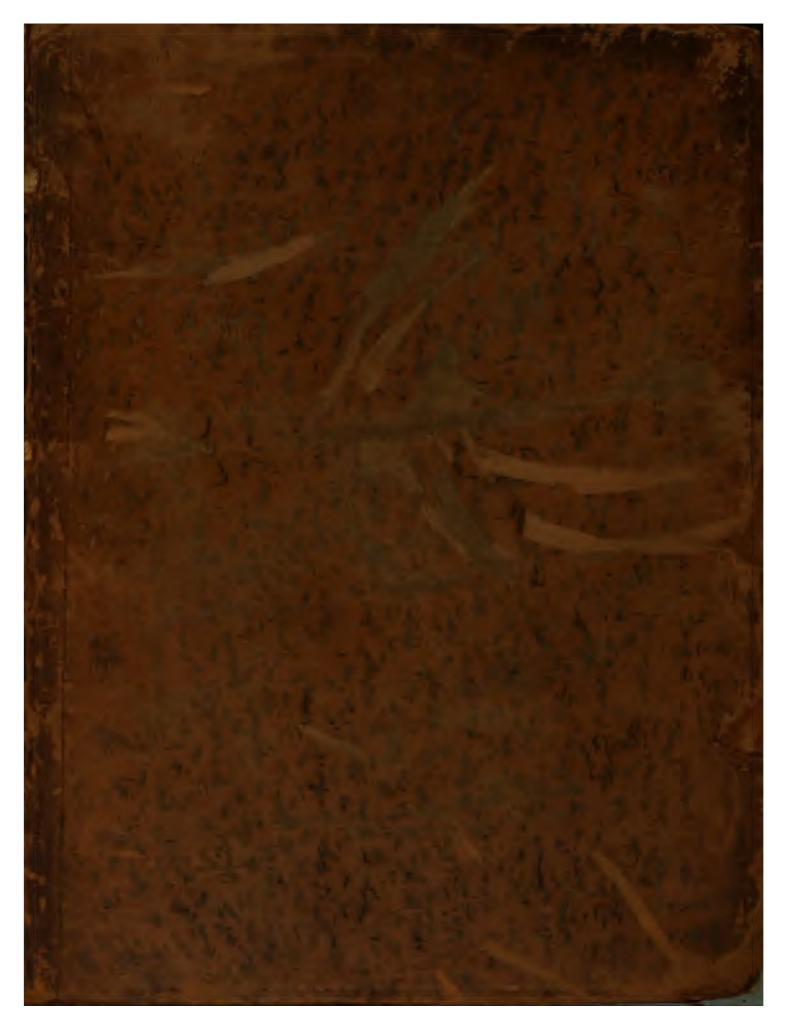

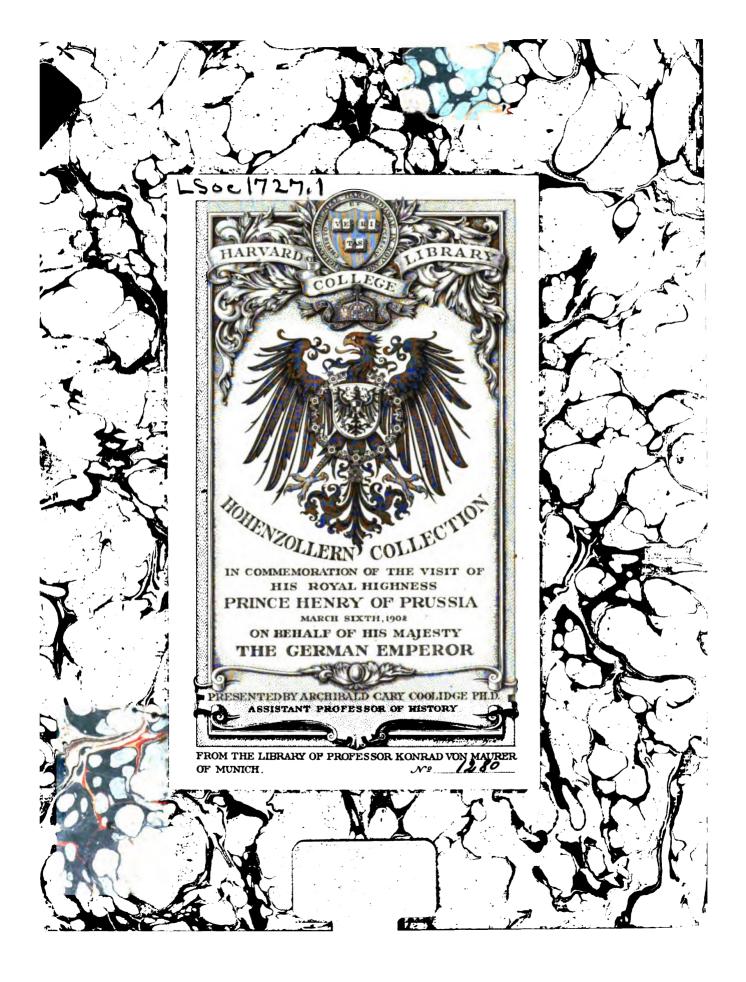



• • 

• 

## ACTA

### ACADEMIAE

### THEODORO - PALATINAE

TOM. IV.

PARS HISTORICA.

### HISTORIA

ET

# COMMENTATIONES

ACADEMIAE ELECTORALIS

SCIENTIARVM ET ELEGANTIORVM LITTERARVM

THEODORO - PALATINAE



VOLVMEN IV. HISTORICVM.

MANNHEMII TYPIS ACADEMICIS

MDCCLXXVIII

### LSOC 1727.1

Harvard College Library You Maurer Collection Girt of A. C. Coolidge July 18, 1904

HOHE ALLLEAN

9,5 36

## CAROLO AVGVSTO

AVGVSTAE DOMVS

A LVITBOLDO M.

PRINCIPE REGALI

AB OTTONE M.

PALATINO - WITTELSBACENSI INSTAVRATAE

AB OTTONE ILLVSTRI

PALATINO FRANCOR. ET BOIOR. DVCE PRIMARIO
AMPLIFICATAE

A CAROLO THEODORO

PRINCIPVM OPTIMO

AD PRISCYM FASTIGIVM REDVCTAE

STATORI NOVO

HEROVM FILIO

PRINCIPI FELICISSIMO

MUSAE PALATINAE

D.D. CONSECRANT.



SERIVS, quam constitutum nobis erat, volumen hoc prodit in lucem, casu dolendo, morbo nimirum & insecuta morte socii classis historicæ primarii, Christophori Jacobi Kremeri, qui rebus humanis ereptus est eo ipso tempore, quo symbolam suam ad istud volumen conferre debuerat.

Quæ cum ita sint, dissertationes ejus, quas hic proferimus, eam præsertim, quæ pagos Franciæ orientalis exponit, ita comparatas non esse, quales ipse esse voluerat, nemo mirabitur. Mereban-

rebantur tamén omnino hæc studiorum mediæ ætatis fragmenta nostris in commentariis servari atque communicari cum singulis doctrinæ solidioris cupidis, idque tanto magis, quod viam rectissimam aperiant ad planiorem veteris geographiæ nostræ Germanicæ, a qua lux historica vel maxime pendet, notitiam.

Alia, quæ hic monenda sint, non habemus. Vale, Lector, & nobis bene precare. Perscr. Mannhemii Kalendis Maj. M DCCLXXVIII.



## CONSPECTUS OPERIS.

| ·                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuatio historiæ academicæ ab anno MDCCLXXII usque ad an. MDCCLXXVI, Latine pag. 1                                                                |
| Dissertatio victrix Hectoris Wilhelmi de Gun-<br>derrode de causis præcipuis interitus pago-<br>rum in Germania, præsertim ad Rhenum,<br>Germanice 18 |
| Andr. Lamen differt. de columna milliari apud Rigomagum ad Rhenum inventa, Latine 39                                                                  |
| Ejusā. Tituli fepulcrales Christianorum Roma allati, Latine 46                                                                                        |
| Casimiri Hæffelini dist. de sepulcris Romanis in agro Schwezingano repertis, Latine 52                                                                |
| Ejusd. Observationes ad columnam Palatinatus, a gigantibus vulgo dictam, Gallice 81                                                                   |
| Andr. Lameii pagi Craichgoviæ, qualis antiquis temporibus fuerit, descriptio, Latine 104                                                              |
| Christoph. Jac. Kremeri Francia orientalis in pagos divisa, Germanice 147                                                                             |
| Ejusd. Provincia ripuaria in quinque comitatus de-<br>fcripta, Germanice 178                                                                          |
| CASP                                                                                                                                                  |

| gnitatis electoralis Palat. Germanice 189                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Georgii Joseshi Wedekindi antiquitates judicii<br>Palat. in cæfarem, Latine 236                                                                                        |
| Georgii Christiani Crollii observationes genea-<br>logicæ ad Palatinorum Wittelsbac. Silvestri-<br>um & Ebersteinensium ad Visurgim comitum<br>familias, Germanice 255 |
| Ejusa. De fecunda stirpe comitum Veldentiæ ex dy-<br>nastis Geroldseckianis in Ortenavia, duas in se-<br>ctiones majores divisa, Germanice 272                         |
| Jo. Adami Grüsneri familia nobilis dynastarum<br>Heinzenbergensium ex tabulis antiquis descri-<br>pta, Germanice 402                                                   |
| GEORG. CHR. CROLLII diss. de comitibus Werlen-<br>sibus in Westphalia & ipsorum cum imperato-<br>ribus Salicis cognatione, Germanice 474                               |

## HISTORIA

ACADEMIAE

THEODORO - PALATINAE



UOD boni nobiscum omnes speraverant, fore, ut institutum hoc, in quo ulterius describendo versamur, academicum, bonarum litterarum campis amplificandis unice destinatum, ex infantia sua pededentim elustetur ad ætatem maturiorem, indeque ad virile quoddam robur

riorem, indeque ad virile quoddam robur denique perveniat, id ad complementum fuum magis magisque accedere, quotquot historiæ nostræ, quæ sequitur, continuationem attente perlegerint, dum singulos annos sua attulisse vel benesicia vel decora intelligent, haud difficulter nobis largientur.

MDCCLXXIE

MocclxxII

### MDCCLXXII.

Schæpflini elogium. AMISERAT academia anno superiore præsidem suum honorarium, annis & meritis gravem, (a) cujus elogium in proximo
inde conventu publico vernali, d. xxri April. Secretarius perp.
recitandum suscepit, Merentur hic adduci, ex eodem elogio,
vitæ tam illustris quam longæ capita potiora, non tam ad defuncii
laudem, qua suit eritque semper cumulatus, quam ut habeant
alii, quod imitari studeant, exemplum parum obvium. Ille autem multarum rerum testis oculatus, de veteri suo patrono,
præceptore & hospite ita retulit:

Memini me puerum vidisse Schæpsini nostri patrem septuagenario majorem, quæstoris & judicis olim muniis recte desunctum,
virum non annis magis, quam vultus & animi candore venerabilem. Is ex Rætelana marchionatus Badensis dynastia oriundus
uxorem duxerat Colmariensem, eaque ipsa sibi & liberis suis,
septem numero, aditum aperuit in Alsatiam. Natu, statura,
ingenio & selicitate liberorum maximus suit, quem lugemus,
Jo. Daniel, Sulzburgi, marchionatus Hochbergensis in Brisgovia
oppido, anno seculi superioris nonagesimo quarto, die viii Septembris, in lucem editus.

Pueritia, uti juventus, a ludicris aliena, seris in exercitationibus tota Durlaci & Basileze transacta est, regentibus eam Iselio maxime atque Bernoullio, celeberrimis tum professoribus. Iselio przeside de vexata quadam inscriptione Rom. Tergesti Istrize reperta, additis ex historia antiqua quzestionibus, publice disputavit. Basilea Argentoratum deductus xvii annorum adolescens novis doctoribus suis, Bartensteinio, Boeclero, Scherzio & difertissimo inprimis Kuhnio mox ita sese probavit, ut hospitem hic suum & comitem vitze individuum sibi adjungeret. Suasore Kuhnio, ingeniorum zestimatore perquam sagace, cathedram publi-

<sup>(</sup>a) Vid. academize bujus historia pol. 111, pag. 16.

cam, cum oratoriam tum historicam, ter conscendit, omnium applausu. Flagrantissimum discendi docendique ardorem politissimi semper regebant mores, quibus cunstorum hominum amorem & benevolentiam facilime sibi conciliavit; eaque morum suavitas quanto est rarior in iis, qui inter libros adolescunt, tanto magis commendabat & supra communem eruditorum sortem pomebat Schoepsinum nostrum.

Incertus ipse de futuro vitze suz genere, incertus de figenda fortunarum suarum sede, Kuhnio suo ex multis candidatis indigenis unus exterus sufficitur, postquam nutricii ac przeceptoris sui mortem, habita oratione sunebri, que cum superioribus typis excusa est, pie deplorasset.

Reticendum non est, quod nesciunt plerique, equestris ordinis proceres seculo xiv jam Argentorati vixisse Schæpslinos, Berghemiis & Kagenecciis, qui adhuc storent, assines; (b) at nemo, qui nostrum Schæpslinum novit, nobilissimum vultu & animo suisse ignorat.

Dè cathedra, cui per tot annos præfuit, tot ubique testes supersunt, quot superiorum quinquaginta annorum spatio Argentorati studiorum causa versati sunt, Schæpsliniani præprimis nominis celebritate allecti. Habet hæc urbs id singulare, quod a scholæ suæ incunabulis præstantissimos semper historicos & oratores aluerit longa serie, Sleidanum, Sturmium, Junium, Berneggerum, Bæclerum, Obrechtum, Kuhnium, Schæpslinum, aliunde acceptos & accersitos omnes, solum Obrechtum si excipias, qui fuit Argentinensis.

Dici vix potest, nova patria Schæpslino nostro quantum placuerit, cum nullis plane, iisque largissimis pollicitationibus avelli ab ea unquam potuerit. Tertio jam muneris sui publici anno Francosurtum ad Viadrum, inde Petropolim, Upsaliam, Vindobonam, Lugdunum Batavorum, Gættingam, iterumque

A 2. Vin-

<sup>(</sup>b) Vid. Alfat. illustr. tom. 11, pag. 667, S. CCCCLXXX.

Mocol XXII

Vindobonam vocatus est, vel ad secendam historiam vel ad scribendam, imo etiam ad instituendum, qui nunc selicissime imperat, augustissimum Cæsarem.

Auxerunt famam & existimationem, non, quod aliis multis contingit, minuerunt, itinera literata per cultiores Europæ partes, per Galliam omnem, Italiam, Angliam, Belgium, Helvetiam, Germaniam diversis temporibus suscepta, in quibus omnibus ita sese gestit, ut vix regnaverit aut eminuerit vir princeps, sive togatus sive sagatus, doctus aut sapiens, cui volupe non suerit vidisse nostrum & audivisse Schæpslinum. Hinc tot spolia domum reportata, tot donaria accepta, tot amicitiæ, in quibus constantissimus suit, contractæ & frequenti epistolarum commercio per omnem Europam excultæ. Amicissimi in Gallia suere Stanislans rex, Armandus Gasto cardinalis de Rohan, Dagessavius regni cancellarius, Argensonius regis administer primarius, Uxellius, Brolius, Conius, Balincurtius, Armantierius, mareschalli Franciæ.

De Carolo vi imp. Habsburgicæ gentis postremo, imaginem suam auream gemmis pretiosis coruscantem missse ei per Bartenskeinium, veterem amicum, constat. Constat, a Ludovico xv rege brevi post ornatum eundem esse honorisicentissimo consiliarii & historiographi regii diplomate, absque ullo inter provinciales regni exemplo. Constat porro, magni hujus regis munisicentia stipendium dein accessisse haud minus gratiosum, idque in Alsatia æque perrarum.

Alsatize, quod modo dictum est, nomen revocat nobis in memoriam herculeum illud opus, (e) quo solo, si nihil aliud laude dignum secisset, auctor mortalis immortalitati certissime suisset adscriptus. Minor longe ingenii Schoepstiniani partus, sed Argentorato carissimus est liber iste, quo artis typographicze intra

muros

<sup>(</sup>c) Alfatia illustrata, Celtica, Romana, Francica, German. Gallica, volumina 11. fol. Colmaria 1751 & 1761.

muros eius inventze gloriam novis iisque invictis documentis vindicantur. Regerant quidquid velint, sive Moguntini sive Harlemenses, mansuram Argentorato apud æquos rerum judices hans utilissimi inventi gloriam esse, persuasissimum habemus,

Commentationes & dissertationes supra viginti, antiquarias maxime & historicas, vel in Academiæ regiæ inscriptionum commentariis, vel in peculiari volumine collectas atque publicatas novimus. Panegyricos totidem Ludovico xv dictos, cum alijs opusculis oratoriis Augustæ Vindelicorum nuper recusos vidimus.

Inexhausti in primam patriam amoris monumentum, omni zere perennius, reliquit, Historiam Zaringo-Badensem, septem voluminum opus, a septuagenario sene, mirabile dictu, uno sere triennio absolutum. Habet itaque terra Badensis commune cum Alfatia decus, absque ullo livore. Illa dedisse, hæc accepisse. illa de populari, hæc de cive peræque gloriatur & gaudet.

Eodem in natale solum & in civitatem Basiliensem, ubi primos studiorum annos exegisse diximus, pietatis assectu factum est, ut cum gravis de finibus controversia Rœtelanos inter & Basilienses exarsisset, in mutuas facile cædes eruptura, arduum conciliatoris officium in se susceperit, admirabili successu. Oraculi instar iras & discordiam omnem facillime extinxit. Tantum valet bonorum auctoritas inter bonos.

Schæpflinum ad præclara quævis natum & factum omnino fuisse, testem denique habemus ipsam academiam hanc Palatinam, & conditorem ejus augustum, sanctissimum Principem Electorem Carolum Theodorum, qui in causa tam illustri prudentia & confiliis ipfius vel maxime uti voluit; non aliter, quam magno Leibnitio usus olim est primus Borussiæ rex in creanda inclyta, quæ adhuc Berolini sloret, scientiarum academia. Institutum autem novum quo felicius procederet, oblatum sibi gratiofissime præsidis hon, locum non recufayit fenex venerandus, qui nihil antiquius unquam habuit litteris. Juvandis & stabiliendis iisdem in Belgio, posthabitis zetatis suze & vize satis longze periculis, non semel Bru-

A 3

MOCCLXXI

Bruxellas excurrit. Quaterdecies ad nos accessit Mannhemium, vacuis nunquam manibus, boni parentis instar, qui exemplo, quam austoritate, præire mavult. Præivit feliciter, eo sane eventu, ut quum ab initio collegium novum decoris multum a præside suo accepisset, præsidem ejus esse hic ipse mox præclaro sibi honori duceret. Legit, dixit, docuit non aliter quam si ab omni alio nexu & officio immunis, Apollini Palatino unice suisset devinctus. Ita egit, vixit Schæpsinus, ita mortuus est.

Sanus quidem & vegetus quinquagennalia cathedræ fuæ Argentinensis sacra celebrari viderat, rara felicitas! Subsecuta mox ex viscerum abdominalium obstructione & pulmone labefactato febricula catarrhalis; qua non obstante mense Majo anni fup. ad nos rediit postremo. Morbo denique hoc lento exhaustus magis quam fractus, immoto animo, placidissime exspiravit d. vii Aug. quum in eo jam esset, ut annum ætatis suæ Lxxvii absolveret. Contremuit hoc mortis nuntio, veluti palladio erepto. quæ brevi ante præ gaudio exultaverat, civitas. Decernit ei fupremos, quos poterat, honores funebres & corpus exanime infueta pompa in templo D. Thomæ, non in cœmeterio publico. ad quod universi mortui à duobus seculis deferri jubentur, primo inter cives exemplo terræ mandat. Habet tamen Argentoratus jacturæ fuæ quantumvis ingentis folatium; thefaurum litterarium omnem, longa vita, multo labore, maximis impensis collectum. ac feris profuturum posteris.

Sed & nobis divino beneficio folatium superest longe maximum, salvo & sospite, qui musas nostras tuetur, Principum optimo. En postrema Schæpsini moribundi, quæ scribi voluit, suspiria:

" Ich nehme die Freiheit Ihro Churfürstliche Durchleucht " von der Pfalz, den großen Carl Theodor, den wahren Beschüzer " aller Künste und Wissenschaften, unterthänigst zu bitten, Er " wolle die von Ihme eingeführte Churfürstliche Academie der " Wissenschaften mit seiner höchsten Gunst und Wohlgewogenheit " ferners begnadigen, damit dieselbe in ihrem Fler bestehen möge.

Aca-

Academia, tanti sui amici memoriam nunquam depositura, præter cetera, quæ eam interire vetant, monumenta nummum peculiarem sieri decrevit, cujus pars anterior caput & nomen senis venerandi, posterior simplicem in corona laurea offert epigraphen. Icon nummi postremam hujus voluminis paginam claudet.

In conventu publico autumnali, d. XXII Octobris habito, fub examen vocatze funt dissertationes, decem numero, przemii causa scriptze ad quzestionem genealogicam, quze sequitur, biennio ante publicatam:

Quinam fuerunt Ottonis cognomento majoris, Palatini Bavariae comitis de Wittelsbach, an. 1180 ad ducatum Bavariae promoti, majores seu progenitores, serie certa ex monumentis side dignis per singulas generationes, quantum sieri potes, ernendi atque deducendi.

Aderant responsa quædam insigni doctrina & judicio confpicua. quibus pars genealogiæ hujus prima, a Luitpoldo marchione usque ad Bertoldum 11 ducem, tumque Ottonis 1 comitis Schirensis progenies & posteritas optime expositæ videbantur, remanente hiatu centum annorum intermedio, qui a nullo ea, qua debebat, cura, multo minus eo, qui sperabatur, successu expletus est. Differri præmium, non auserri, senatus acad. voluit, donec in explendo isto genealogiæ intervallo, ab an. 956 usque ad an. 1060, ad veritatem historicam propius quis accesseit. Eventum rei infra ad an. MDCCLXXIV docebimus.

Ad diem Carolinum vota academiæ pro fanctissima Principis Oratio votiva conditoris & statoris nostri salute repetita sunt more solito, verbis præcunte Casimiro Hæsselino, qui de litterarum & artium studii cum selicitate publica, in Palatinatu præsertim, nexu arctissimo Gallice simul disseruit. Oratio typis academicis excusa. (d) MDCCLXXIII.

Q<del>azeftio</del> Hiftorica

<sup>(</sup>d) Discours sur le rapport des sciences et des arts avec l'état positique ou de l'inssuence des lettres sur le bien general d'une nation et en particulier sur celui du Palatinat 40.

MEGGLEXIII

### MDCCLXXIII.

Secii novi

DIE xvi Aprilis celebratus est conventus publicus vernalis, ia quo post alios socii honorarii cooptari voluerunt Augusti nostri Mæcenates duo, consiliorum & curarum ejus in regundis populis vel maxime participes, viri tum generis tum dignitatum suarum splendore excellentissimi:

FRANCISCUS ALBERTUS baro de OBERNDORFF, cubicularius Elect. inclyti ord. Leonis Palat. eques, administer status, curiæ aulicæ præses & præsecturæ Boxberg. satrapa.

Jo. Ludovicus comes de Goltstein, celsiss, ordinis Elect. S. Huberti eques, Juliacensis & Montani ducatuum proprinceps, brevique post administer status Elect. Palat.

In ordinariorum classe ampliss. Harschero, academize quzestori meritissimo, multis aliis negotiis impedito, tum quoque sussettus est Gasparus Frid. Günter, regiminis archipalatini, ut & supremze provocationum curize, confiliarius gravissimus.

Deinde cum Harschero in sociis extraordinariis collocati

FRIDERICUS SAMUEL de SCHMIDT, Bernas, ferenissimi Marchionis Badensis confil. legationum intimus, Francosurti degens.

Jo. Wilhelmus Wallor, Palatino - Oppenheim. studiis mathematicis, astronomicis maxime, Lutetize Paris, clarus.

Ludovicus Mauduit, mathematum in metropoli Gallorum prof. & lector regius.

Accidit deinde, magno academize bono, ut eidem alter przeses honorarius przesiceretur, excellentissimus status administer, Oberndorffius baro, quem sociis honor, annumerari voluisse modo diximus. Datum hac de re est ad academiam rescriptum Electorale d. 11 mensis Augusti.

Ac-

Accessit mox beneficium longe majus, societati bene con- Detatio stitutze quod unicum deesse videbatur, dos lautissima, qua pro- academ. vidi patris filize suze recte prospicientis instar Carolus Theodorus, princeps magnanimus, academiam hanc, opus fuum, futuris quoque temporibus securam reddidit; conditio sane przerogativa, qua præter regias paucas & imperialem Petropolitanam Europæa academia literata vix ulla gaudet. Incidit lætissima hæc epocha in Kalendas Septembres.

Quae cum ita fint, decennalia sua prima subsecuto mox in Convent. conventu publico autumnali, d. xx Octobris, academiam pieta. Publicas te si non majori, majori certe alacritate celebrasse atque siducia, nemo dubitat. Ut enim initia plurimum difficultatis & metus habere folent, ita prosperis institutorum successibus vis quædam and institutorum successibus vis quædam erigendis roborandisque animis inest mirabilis. Senatus academicus fantze largitatis memoriam ut posteris commendaret, nummum augusto protectori suo ante triennium jam dicatum, (1) elegantius recudi fecit, sistentem una parte caput laureatum cum perigraphe: CAR, THEOD, MVSAGETES PALAT, altera vero noctuam columnse firmissimse fragmento insidentem cum inscriptione :- SECVRITAS, & in segmento literis minusculis; Acad. El. SCIENT, MDCCLXXIII.

Ne dies academiæ vere festivus sine cooptatione quadam illustri transiret, cooptatus est socius honorarius, reverendiss. & excellentiss. S. R. I. abbas in Kaisheim, Coelestinus Angelsprucker, S. Cæf. Maj. confiliarius & capellanus hereditarius, serenissimi Principis Electoris Palat, a consiliis secretioribus, inclyti ordinis Elect. S. Elisabethæ eleemosynarius, nec non sacri & exempti ordinis Cisterc. per Sueviam & principatum Tirol, vicarius generalis.

Vol. IV Hift,

Que-

<sup>(</sup>s) Cujus ectypum ex ære inciso refert from historiæ academicæ volumine præsed, exhibitæ,

Mocclerin

Quæfio

Questio in eundem confessium ante biennium botanica publi-

" Quaenam funt in filicibus essentialia utriusque sexus attributa, " in equisetis praesertim, arvensi et palustri, in osmunda regati es " in pteri aquilina Linn. ubi argumentis validis experimentisque " decretoriis aut comprobandus aut evertendus eatum pulvisculus " in globulis seu cavitatibus contentus, cum declaratione, verene " germinet aut germinare posit sine sœcundatione.

Nonnemo, propter quæstionis disficultates, longiorem refpondendi moram petierat. Concessa quidem hæc mora, sed absque spe præmii soliti majoris. Tempus responsuris, præmium sibi liberum esse voluit senatus.

Oratio vetiva

Ex instituto jussuque academize Nebelius d. vxxx Nov. orationem votivam habuit Latine, ubi pristinum literarum in Palatinatu Rheni statum, & universitatis potissimum Heldelberg. sata per longam principum electorum, sub quibus sloruit, seriem exposuit.

Sub finem ejusdem anni Christianus Mayer, aftronomus Elect. matheseos & physices experiment, prof. Heidelberg, sublata paulo ante, cui addictus suerat, societate religiosa sociis extraordinariis academize hujus annumerari cœpit.

### MDCCLXXIV.

Convent.
publicus
vernalis

EXAMINATIS quatuor ad prorogatam anni LXXII quæstionem genealogicam responsis tertium numero, cui symbolum erat, Debemus patriae, præstare quidem ceteris, at quæ tum desiderabantur, nondum plane subministrasse inventum est. Visum tamen præmium aliquod diligentiæ decernendum esse austori, penuriam documentorum seculi x reste dolenti. Decretus est nummus aureus, idem, quem musis Palatinis, Apollinis sui tutela securis, nuperzime cusum esse diximus. Asta hæc in consessu

publico vernali d. xxIII Aprilis, manente auctoris nomine tecto. donec id ultro prodiderit ipse, ut præmium acciperet. Hic autem anonymus neque przemium illud accipere, neque revelari nomen fium se velle, scripta brevi post epistola declaravit.

Quze d. XII Febr. huius anni Dresdze celebratze felicifime Nue fuerant nuptize serenissimi comitis Palatini, Caroli Augusti, cum sodire Maria Amalia Saxonica, Palatinos quidem omnes summo gaudio affecerunt, at neminem magis, quam academize hujus fodales. cum propter publicam fuamque felicitatem, quam ad fecula nova propagari cupiunt, tum vero propter junctos fædere, heroum filios, quorum alter focietati academicæ ipfe adscriptus, alterius adscripta est mater. Unde temperare sibi collegium doctum non potuit, quin oratorem lætitiæ communis interpretem designaret. nummoque cuso ejusdem memoriam ad posteros transmitteret, Orator Hæsselinus ea, qua præstat, facundia de Saxonum in re litteraria meritis, que fumma funt, in eodem, quem diximus, confessu publico Gallice peroravit. (f)

Nummus, ex auro & argento cusus, serenissimorum conjugum capita jugata ostentat, & in parte aversa templum octo columnarum cum infignibus Palatinis in fronte conspicuis, infra quæ nomen augustum Caroli Theodori, Patris Patriz, icti quippe fæderis, ut Domus suze zeternitati prospiceret, verissimi auctoris, inscriptum legitur. Perigraphe est: PERENNITATI DOMVS AVG. & in segmento notatio temporis: D. XII FEBR. MDCCLXXIV. Iconem nummi hujus offert prima ipsius, quam scribimus, historize academicze pagina. Subjungimus litteras de acceptis utrius. que mommenti, orationis nempe habitze & nummi aurei, exemplis ad academiam deinceps gratiolissime scriptas:

Meine

<sup>(</sup>f) Discours sur l'etat des Lettres en Saxe à l'occasion du mariage de L.L. AA. SS. Monseigneur le Prince Charles Anguste Comte Palatin da Rhin etc. et de Madame Marie Amalie, Duchesse de Saxe etc. 400

Ballet & eri

### Meine Herren!

"Die meiner Gemalin und mir zugeschickten Denkmale "Ihrer patriotischen Ausmerksamkeit bey Gelegenheit Unserer Vermählung haben wir mit dem empfindlichsten Vergaügen erhalten. Seyen Sie dagegen Unserer besonderen Erkenntlichkeit versichert, und so, wie Ich, vor meine Person mir es zur Ehre rechne ein Mitglied Ihrer vortrestichen Gesellschaft zu seyn, so wird jede Gelegenheit meinen Wünschen zusagen, wo Ich dem erhabenen Endzweck Ihrer Stistung entgegen gehen, und Sie von jener ohnbegrenzten Hochschäzung überzeugen kann, mit welcher Ich ohnabänderlich zu seyn gedenke,

Dero

Neuburg den 24<sup>ten</sup> Octobris bereitwilligster CARL PFALZGRAFF.

1774.

Quæftio hift. Quæftio in hunc annum przemio exposita suerat his verbis:

Comites Palatini Rheni cur de Rheno appellati fint vel ad Rhenum, ubi quasnam Rheni partes, inferiorem an superiorem, an intramque, comitiva ipsorum palatina comprehenderit, curatius disquirendum.

Unicum quum adesset responsum, idque satis leve, de præmio decernendo sermo nullus institui potuit. Declarata hæc sunt in conventu publico autumnali d. xv Oct. quem secretarius brevi oratione de mutanda subinde docendi in scholis discendique ratione, pro mutata temporum hominumque conditione, aperuit.

Oratio votiva Votorum academicorum pro Caroli Theodori, optimi Principis, falute quotannis repetendorum interpres fuo nunc ordine fuit

Mocciant

fuit Frid, Casim, Medicus, cujus oratio d. v Nov. habita, typisa que academicis mox in lucem publicam emissa est. (2)

### MDCCLXXV.

ONSESSUS festivus extraordinarius, ob exoptatissimum Prin- Confessiva cipis nostri tutelaris ex trimestri itinere, Romam suscepto, redi- extraord. tum habitus est d. x1 Februarii: ubi tum summam itinerum in artibus & bonis litteris utilitatem, ad augendam & stabiliendam felicitatem publicam, tum vero novissimum illum in Italiam excursum graphice depinxit Hæsselinus. (h).

Infigniri porro placuit confessum hunc duplici, eaque illus Socii pori strissima inter socios honorarios cooptatione, Principis nempe Palatini magnæ spei, atque optimatis Romani. Est ille serenissimus Maximilianus Josephus, Comes Palatinus Rheni, Bavarize, Juliaci, Clivize & Montium dux &c. alter vero STEPHANUS BORGIA, Veliternus, utriusque signature in urbe Roma referendarius, inquisitionis supremæ consultor, examinis episcoporum & congregationis de propaganda fide secretarius &c.

Miserat ad conventum publicum, d. xx11 April. celebratum, is, qui biennio ante longiorem respondendi moram petierat, (i) anonymus disquisitionem botanicam, vernaculo sermone scriptam, cum hoc symbolo: neglestis urenda filix innascitur agris; qua dia ligenter examinata apparuit, auctorem multo labore plantze, de

B 3 qua

<sup>(</sup>g) Hoc rubro: Von der Lebenskraft. Eine vorlefung bei gelegenheit des hüchsten namensfestes Sr. Kuhrfürstl, Durchleucht von der Pfalz &c. 4°.

<sup>(</sup>h) Discours de l'influence des voiages sur les progrés des arts, in à l'oceasion du voiage de S. A. S. Elest. Palatine en Italie &c. 4º.

<sup>(</sup>i) Vide supra pag. 10.

Mocelxxv

qua quæstio erat, sexum oculis armatis quæsivisse, at festinanter nimis arripuisse similia vero pro veris.

Exteris academiæ fodalibus adscriptus est mense Majo Jo. BAPT. CASP. D'ANSSE de VILLOISON, academiæ regiæ inscriptionum & humaniorum litterarum, quæ Lutetiæ Paris. floret, socius ordinarius, vir juvenis, uti editis singularis dostrinæ speciminibus, ita amico in musas nostras animo in paucis conspicuus.

Convent. publicus autumn. Successerat lætitiæ publicæ de felici Principis nostri ad populos suos reditu metus & trepidatio summa, quum is sub finem mensis Maj. morbo tam subito quam atroci corriperetur; ita ut uno tum issu perituri plures viderentur. Avertit issum clementia divina; cujus beneficii longe maximi memoriam recoluit secretarius in conventu autumnali d. xxviii Octobris, ubi ex anteastis atque præsentibus ad altiora providentiæ, quæ omnibus præst, decreta erigere animos docuit, ut cum vita mitissimi patris patriæ longæva seculum novum, Carolino-Theodorianum, pace, ubertate, dostrina, bonis artibus felicissimum, nobis ac posteris nostris auguremur.

Quæstio physica Actum in eodem consessu est de responsis, præmii causa traditis, ad problema hisce conceptum verbis:

Cum sint astronomi illustres, qui barometri altitudines et vicissitudines ex vicissi

Aderat inter alia responsum cum hoc lemmate Kepleriano; astronomia subordinatam habet meteorologiam; cujus auctor restam quidem ad plenam quæstionis solutionem viam iniisse videbatur, eam tamen à se nondum solutam esse ipse satebatur. Is nempe altitudines medias barometri ejusque variationes, nec non variationum harum limites cuivis locorum latitudini convenientes investigavit, addustis exemplis & regulis a varia solis altitudine

pen-

Mocclexe

pendentibus, quas si experientia confirmatas haberemus, notze. quoque forent ubique locorum medize barometri altitudines, una cum quantitate variationis, id quod infignem in physica & astronomia utilitatem haberet

Festi Carolini gaudia uno die przeripiens societas academica Oratio votiva Neckerum, oratorem nunc ad hunc actum constitutum, pia pro perenni serenissimi conditoris ac protectoris nostri salute vota fundentem, nec non de variis curioforum naturze indagatorum circa animalcula infusoria opinionibus Gallice disserentem audivit.

### MDCCLXXVI.

Yuod Palatinis anno superiore minatum fuerat fulmen, mox convent. Bipontinos percussit, sublato & extincto duce, Christiano IV, (2) publicus qui secundum justitize & zequitatis leges fortiter sapienterque apud eos regnaverat. At tempestatem hanc in eodem ducatu excepit. cœlum tam beneficum, ut cum Bipontinis reliquos omnes Palatini nominis cives jucunditate fua mirifice refecerit. Prodiit nimirum ex iisdem nuptiis, quas Carolus Theodorus Elector paraverat, (1) Boico-Palatini sanguinis nova propago, duorum. Fridericorum, quorum alter Germanicæ libertatis vindex, alter Saxonize delicium fuit, magnus nepos. (m)

Revolvi hæc animo pietas academica jubebat d. xx April. Socii novi. in confessu publico, quo proclamati porro sunt socii honorarii duo, d. x1 Nov. anni superioris jam electi, celsissimi S. R. I. Principes:

FRI-

(1) D. v Nov. 1775, anno ætatis 1.111 eum duodus mensibus.

<sup>(1)</sup> Vide supra pag. 1-1.

<sup>(</sup>m) Carolus Aug. Fridericus nat. die 2 Martii.

### MOCCLERY

: . .

ERIDERICUS OTTO, Princeps hereditarius in Salm-Kyrburg, comes silvestris in Dhaun, Rheni comes in Rhingrasenstein, comes Rennenbergæ & dominus Vinstingæ, inclyti ordinis Elect. S. Huberti eques.

MARTINUS GERBERTUS, monasterii & congregationis S. Blasii iu silva nigra abbas, editis multis vastissimae eruditionis operibus, reip. literarize decus insigne.

Sed & extraordinarios ad focios tunc primum accessere:

Ludovicus Aurelius comes Savioli, cubicularius & vestiarii Electoralis custos primarius, instituti Bonon, socius.

Philippus Ludovicus de Koch, intimus & regiminis archipalat. confiliarius, præfecturæ Alcejanæ prætor, in re antiquaria, numismatica præfertim, egregie versatus.

Jo. Adam Grüsner, Principum Salmensium in Kyrburg consiliarius aulicus, rei diplomaticæ & genealogicæ studiosissimus.

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS, Heidelberg. Principis Nassavio-Araus. Belgii fœderati gubernatoris archiater.

Jo. DAVID HAHN, Heidelberg, in primaria Belgarum unitorum univerlitate, Lugdunenfi, praxeos medicæ prof. publ.

FRIDERICUS ADAM WIDDER, Mannhemiensis, Groningze Omlandicæ philosophize prof. ord.

Honorariis insuper brevi post (d. xviii Maj.) annumerari voluit vir excellentiss. Fridericus Carolus baro de Hompesch in Bollheim, administer status Elect. Palat. inclyti ordinis Leonis Palat. eques, rei venaticze & silvaticze ducatus Juliac. przesectus, musarum amicus & sautor eximius.

Additus est peculiari Pincipis Electoris rescripto, III Kal. Aug. Suezzingæ dato, socius ordinarius, supra numerum legibus definitum, Gotthold Ephraim Lessing, serenist. ducis Brunsvico-Luneburg. à consiliis aul. & biliotheca, vir ingenii sui selicitate & eruditionis amplitudine percelebris.

Con-

Macce.xxx

Conventus publicus autumnalis hoc anno celebratus est Quæstio hist. d. xxxx Octobris, decreto præmio memorabilis, ad quæstionem de præmium biennio ante publicatam:

Germania omnis ab antiquissimis temporibus in pagos suos descripta cum suerit, et haec geographica ipsorum ratio maximam partem à seculo XII desierit, quaeritur de sausis praecipuis hujus pagorum interitus, in nostra potissimum Germania Rhenens.

Comparuerant præmii candidati quinque, in quibus prævaluit, judicum omnium suffragiis, numero postremus, hoc usus symbolo: Perborum vetus interit aetas. Resignata schedusa, quæ nomen ejus tegebat, victor apparuit Hector Wilhelm de Gunderrode, regiminis & curiæ aul, marchionatus Badensis assessor nobilis. Scriptum ejus historiæ nostræ academicæ paulo post subjungimus.

D. IX Nov. academia, vota pro munificentifimi statoris sui Oratio votiva vita & falute perenni Deo persolvens, interpretem votorum & oratorem habuit Gasparum Fridericum Gunter, quæstorem suum, qui varia simul dignitatis electoralis Palatinze fata & vicissitudines exposuit ex documentis authenticis, cum quibus dissertatio hac praestans infra in lucem publicam prodit.

MDCCLXXVI

## PREISSCHRIFT

Von den vornehmsten ursachen, welche den verfall der geographischen einteilung des Teutschen reichs, besonders der Rheinischen länder, in gauen, veranlasset haben.

Durch

HECTOR WILHELM VON GÜNDERRODE.

S. 1.

Ursprung und absicht der einteilung Teutschlandes in gauen,

CHON in den ältesten zeiten war Teutschland in gewisse kleine districte eingetheilt, welche pagi oder gauen genannt wurden. (\*) Diese abteilung stund aber mit der damals auf einen sehr wenig festen fus gesezten regierungsverfassung der Teutschen völker in keiner besondern verbindung. Unter den Merovingischen königen der Franken wurden die gauen mehr und hauptfächlich ein politisches institut, da ihre gerichtssprengel der in selbige von den königen verordneten beamten, und in diesem betracht von dem siebenten jahrhundert an, (o) bis in das zwölfte, auch comitatus ge-

<sup>(</sup>n) Tacitus de morib. Germanor. c. 15. Cluver. German. antiq. L. 1, c. 13, \$ 8.

<sup>(</sup>o) Merkwürdig ist eine urkunde des königs Dagoberts, in welcher die geographische und politische absicht der gauen von einander unterschieden werden: Es schenkte nämlich dieser könig dem bochstift Worms omnes res juris fui in pago Lobedunburg, excepto stipe & comitatu.,, Schannat histor. episcop. Wormat. T. 1, p. 309.

MDeclxxyI

genannt wurden. (p) Es sezten nämlich die könige in jeden, zuweilen auch in mehrere gauen zusammen, einen grasen, der in ihrem namen recht zu sprechen, für eintreibung ihrer einkünste zu sorgen, auch die bewohner des gaues zum krieg aufzubieten und in demselben anzusühren hatte. (q)

#### S. 2.

## Von dem verfall der einteilung Teutschlandes in gauen, überhaupt.

Die gauen, als eine politische abteilung betrachtet, mussten also abkommen, sobald die grafen nicht mehr königliche in selbige gesezte beamte waren, sondern sich zu landesherren gemacht hatten; weil dadurch der endzweck derselben gänzlich hinwegfiel. Dem ohngeachtet hätten sie als eine geographische einteilung Teutschlandes, und als eine benennung gewisser districte, noch immer beybehalten werden können. Dieses geschah aber nicht, sondern bald nach dem gelegten grund der herzoglichen und gräflichen landeshoheit in Teutschland, nämlich in der mitte des zwölften jahrhunderts, kam diese einteilung des Teutschen reichs dergestalt in vergessenheit, dass man sie in den urkunden fast gar nicht mehr, ausser in einigen bestättigungsbriefen alter privilegien und schenkungen, nennen hört. (r) Die urfachen dieser aufhörenden geographischen abteilung der Teutschen, besonders der am Rhein gelegenen provinzen in gauen,  $C_2$ fol-

<sup>(</sup>p) Der verfasser des lebens des bischoss Meinwerc von Paderborn, welcher sich meistens der worte alter urkunden bedient, schreibt: "De "comitatibus super pagos Patherga, Aga — "Leibnitz T. 1 rerum Brunsvic. p. 520.

<sup>(</sup>q) Marculf. formul. cap. 8. 'Eckardt T. 1 rer. Franc. lib. xx111, §. 10.

<sup>(</sup>r) Chronicon Gottwicense Prodrom. P. 11, lib. 14, p. 530. Schoepslini Alsat. illustr. T. 11, p. 127.

Mocclervi

follen zu beantwortung der von der hochlöbl. Churpfäzischen academie der wissenschaften, auf das jahr 1776, zu untersuchen vorgelegten preisfrage in dieser abhandling aufgesucht und erläutert werden.

#### S. 3.

Allgemeine ursache des verfalls der einteilung Teutschlandes in gauen.

Der hauptgrund des verfalls der geographischen einteilung Teutschlandes in gauen, ist in der durch die erlangte erblichkeit und landeshoheit der weltlichen und geistlichen stände, und überhaupt durch ihre zunehmende macht, in dem eilsten und zwölften jahrhundert, entstandenen beträchtlichen veränderung der Teutschen staatsversassung zu suchen. (s) Dieses zu erweisen. will ich zu erst darthun, dass die veränderung mit der macht der stände, und hauptfächlich mit der erblichkeit der herzoglilichen und gräflichen würden, und die mit den gauen, fast auf die nämliche art und zu gleicher zeit geschehen sey. Wenn man in einigen urkunden, noch nach festgesezter erblichkeit der meisten reichsämter, spuren der gauen sindet, so bemerke man nur 1) dass nicht in allen gauen und zu gleicher zeit sich die grafen erbliche würden verschafften. 2) Dass die gauen nicht durch eine allgemeine verordnung, sondern blos nach und nach abgeschafft worden seyen, und dass dieses folglich meinen satz nicht entkräften könne. Da die Teutschen monarchen die gräfliche würden gern bev einer familie liessen, wie unter andern die von dem

<sup>(</sup>s) Henr. Meibom hat schon eine ähnliche bemerkung gemacht, denn er Schreibt in seiner abhandlung de pagis, in tom. 111 rer. German. p. 97.

"Appellatio pagorum desiit circa annum MC, cum pagi in ducatus,
"landgraviatus & burggraviatus migrarent ac hæreditario iure possideri
"inciperent. "

dem herrn hofrath Lamey entdeckte reihe verschiedener Rheinischen grafen beweiset, (t) und da die grafen ohnehin meistenteils in den ihnen anvertrauten districten beträchtliche stammgitter befallen, so muste hierdurch um so mehr nach und nach eine erblichkeit und aus dieser der anfang der landeshoheit entstehen (s) als in dem eilften jahrhundert die Teutschen kaiser. dadurch dass sie ihr bis dahin einiger massen gehabtes erbrecht ganz und gar verloren (x) fowohl als durch verschenkungen großser güter sehr geschwächet, und durch die innerliche kriege, welche sie zu ende des eilsten jahrhunderts führen mussten, ausser stand gesezt wurden, ihre rechte gegen manche stände zu hand. haben. Es wurden zwar diese innerliche unruhen grossen teils durch den von Heinrich v mit den ständen im jahre 1121 zu Würzburg geschlossenen frieden, in welchem ausgemacht wurde. dass das, was dem königlichen fisco entzogen worden war, demselben wieder ersezt werden sollte, bevgeleget; allein da in diesem frieden auch die handhabung bey den erbgütern bedungen. (\*) und die gewalt der kaiser immer schwächer wurde, so konnten manche stände, deren familie eine würde lange besessen hatte. selbst aus diesem frieden einiges recht auf dieselbe herleiten. Dass dieses geschehen sey, lehret wenigstens der erfolg, da in dem zwölten jahrhundert unzählige erbliche grafschafften vorkommen.

C<sub>3</sub>

S. 4.

<sup>(</sup>t) Histor. et comment. acad. Electoral. Theodoro-Palat. T. 11, p. 182:

<sup>(</sup>w) S. auch Strubens nebenstunden 4. theil, 22. abhandl. S. 22.

<sup>(</sup>x) Bruno de bello Saxonico beym Freher T. 1 rer. Germ. p. 134 seq.

<sup>(</sup>y) " Unde quia multa, quæ tunc ibi (Herbipoli) magnanimiter disposita ", funt, enarrare longissimum est, tantum, quæ etiam causa maxima ", eiusdem conventus fuerat, huc annotare sufficiat, atque pacem sirmissimam, & ab omnibus universalem sub vitæ periculo legaliter in—, stitutam, regalia vel fiscalia regno . . haereditates haeredibus, omnique personæ vel conditioni propriam adiudicatam esse iustitiam., Conradus Urspergens. Chron. p. m. 265.

Moccleyvi

#### S. 4.

Dass die gauen zu gleicher zeit, mit entstehung der gräflichen würden, in abgang hamen, wird 1) mit dem beyspiel von Elsas erwiesen.

Um dieses alles deutlicher zu machen, und auf die ge-: schichte der gauen anzuwenden, will ich zwey beyspiele anführen. In denen das Elfas und die anliegende provinzen betreffenden urkunden, kommen die gauen im achten, neunten und zehenten jahrhundert sehr häufig vor; dass aber damals die grafschafften noch nicht erblich waren, (z) ist bekannt. Erst zu ende des eilften jahrhunderts scheinet im Elsas der grund zu der erblichkeit der gräflichen würden gelegt worden zu seyn: denn noch im jahr 1070 wurden die söhne der grafen, noch nicht grafen genannt, (a) da hingegen in einer urkunde vom jahr 1105 folgende worte vorkommen: "Hermentrudis filia Guillermi comitis " de Burgundia . . voluntate filiorum meorum Friderici & Theo-.,, dorici comitum Montisbelicardi ,, (b) und im jahr 1157 erkannte der kaiser Friderich i selbst die erblichkeit der dasigen grafschafften, indem er in einer urkunde sagte: " In comitatu præ-... dicti quondam Eberhardi, nunc autem haeredis sui Hugonis...(0) Zu ende des eilften jahrhunderts kommen zwar noch die gauen

in

<sup>(2) &</sup>quot;Otto (rex) episcopo magnam consolationis revelationem faciens de "Dietpaldo fratre eius, qui in bello occisus est, Richwinum, filium "Dietpaldi, comitatibus patris honoravit. "Gerardus in vita S. Udalrici c. 12, §. 44. Hahns einleitung zur Teutschen reichskistorie 2. theil, f. 98. H. W. von Günderrode abhandlung von der Teutschen staatsverfassung unter der regierung Ottos 1. 3. buch, §. 25, s. 139 u. f.

<sup>(</sup>a) " Folmaro comite & filio eius Hermanno " heiset es in der urkunde v. j. 1070 in Schoepflini Alfat. diplomatica P. 1, p. 174.

<sup>(</sup>b) Schoepflin l. c. p. 18 L.

<sup>(</sup>c) Schoepflin 1, c. p. 238.

Mocclexvi

in verschiedenen Elsasischen urkunden vor; wie aber noch in der ersten hälste des zwölsten jahrhunderts die grasen die völlige erblichkeit erlangt hatten, that man der gauen nur sehr selten, und meistenteils blos in kaiserlichen und päpstlichen urkunden meldung; und unter allen mir bekannten Elsasischen diplomen ist kein neueres, worinn die pagi genannt werden, als eine päpstliche bulle vom jahr 1183. (d)

#### S. 5.

#### Ein gleiches wird 2) von Lothringen erwiesen.

In keiner Teutschen provinz wurden die grafschafften eher erblich als in Nieder-Lothringen. (e) Denn obgleich die dasige herzoge, vermuthlich noch im eilsten jahrhundert, keine völlige erblichkeit erlangt hatten, (f) und die Teutsche monarchen denjenigen, welche gauen ohne den geringsten schein des rechts an sich ziehen wollten, sich mit nachdruck zu wiedersetzen bemühet waren; (g) so war doch in Flandern (h) und in andern graf-

(d) Schoepflin 1. c. p. 278 seq.

<sup>(</sup>e) Chronicon Gottwicense prodr. lib. IV, p. 530.

<sup>(</sup>f) Lambertus Schaffnab, ad an. 1044. Hermannus Contrast, ad an. 1044 & 1046.

<sup>(</sup>g) "Rex - pagum quendam, quem Theodoricus marchio sibi usurpa-"verat, ab eo eripuit, unde idem postea rebellionis causam sumpsit. " Hermannus Contractus ad. an. 1045.

<sup>(</sup>h) " In comitatu Balduini eiusque familia, id multis iam fæculis ferva-" batur, quasi sancitum lege perpetua, ut unus siliorum, qui patri po-" tissimum placuisset, nomen patris acciperet, & totius Flandriæ prin-" cipatum solus hæreditaria successione obtineret. " Lambertus Schossnaburg. ad an. 1071.

Mocclervi

grafschafften in der dasigen gegend (i) schon in der mitte des besagten jahrhunderts, eine ordentliche selbst von den Teutschen kaisern anerkannte (k) erbsolge hergebracht, welches unter andern auch die schon im jahr 1035 von den grafen von Salm, (i) und im jahr 1066 von den grafen von Flandern gebrachte (m) beynamen beweisen. Man findet aber auch in den Lothringischen urkunden gar früh keine spuren der gauen mehr, und man wird wohl keine viel neuere Niederländische urkunden, die bestättigungsbriese alter privilegien ausgenommen, in welchen die vormalige gewöhnliche formeln beybehalten wurden, sinden, in denen der gauen meldung geschieht, als die von den jahren 1063 und 1064, in welchen der pagus Atrebatensis, Hainau und Brabantensis genannt werden. (n) Um die nämliche zeit sieng man schon an in den Niederlanden ganze grafschafsten (o) und einzelne districte derselben territoria zu benennen. (p)

S. 6.

<sup>(</sup>i) Heinrich graf von Löwen und Brabant fagt in einer urkunde vom jahre 1086: "quoniam vero locus ipse ad comitatum nostrum hereditario "iure videbatur pertinere " (Miraei oper. diplom. et histor. T. 1, p. 73) and Lambertus Schaffnaburgensis ad an. 1071 schreibt: "Filius Bal", duini - comitatum Reginheri quondam comitis, cum castello - quæ
", scilicet prædia mater eius a priore marito suo, dotis nomine, acce", perat, saucto Lamperto tradidit. "

<sup>(</sup>k) Denn graf Balduins von Flandern sohn wurde vom K. Heinrich in behauptung seines erbrechts unterstüzt. Lambert. Schaffnab. ad an. 1071.

<sup>(1)</sup> Hontheim kiftor. diplom. Trever. T. 1, n, 220, p, 367.

<sup>(</sup>m) Miraeus 1. c. p. 67.

<sup>(</sup>n) Miraeus T. 1, p. 152, 156.

<sup>(4) &</sup>quot;Est igitur in territorio Brachatensi locus " heisst'es in einer urkunde vom jahr 1064 beym *Miraeus* l.c. p. 152.

<sup>(</sup>p) Im jahr 1086 verschenkte graf Robert von Flandern einige güter in territorio Turnensi und in territorio apud Alfringheim. Miraeus T. 1, p. 69.

Maccary

#### **G.** 6.

## Dass es den grafen nützlich gewesen sey, die einteilung des reichs abschaffen zu helfen.

Ich würde diese coexistenz der vestgesezten erblichkeit der gräflichen würden, und des versalls der gauen, noch von mehrern Teutschen provinzen auf ähnliche art darthun können, allein ich glaube dasz das, was ich schon angesühret habe, zu meiner absicht hinreichend sey. Man kann hieraus, wie ich glaube, mit grosser zuverlässigkeit schliessen, dasz die erlangte erblichkeit der grafschafsten, eine ursache des abgangs der gauen, man mag sie geographisch oder politisch betrachten, gewesen sey. Denn nun hatten die reichsstände, und insonderheit die grafen, nicht nur keine ursachen mehr, die sie bewegen konnten, die ohnehin unnütz gewordene einteilung Teutschlandes in gauen zu handhaben, sondern es musste ihnen vielmehr nützlich seyn, dieses überbleibsel ihres vormaligen weniger vorteilhaften standes zu vertilgen.

#### S. 7.

# Durch die erblichkeit und entstehende landeshoheit der grafen wurden die namen und gränzen der gauen verändert.

Wie die grafen ihre würden erblich machten, fiengen sie an beynamen von ihren schlössern und allodialgütern (q) zu gebrauchen, und es kommt daher in alten urkunden schon unter kaiser Heinrich is ein comes Duodiche de Monte, qui Wartberge appellatur; (r) im jahr 1075 Adalbertus comes de castro Vol. IV Hist.

D

Cha-

<sup>(</sup>q) Lache, wovon fich Pfalzgraf Heinrich einen grafen nennte, war, wie dieser fürst selbst bezeugt, ein blosses allodialgut. Histor. et comment. acad. Elest. Theod. Palat. T. 111, p. 121.

<sup>(</sup>r) Vita Meinwerci beym Leibnitz T. 1, p. 523.

Macelxxvi

Chalawa; (s) im jahr 1085 graf Heinrich von Lache, (t) und im jahr 1118 comes Gerhardus de castro Egensheim; (u) dessen enkel im jahr 1125 Udalricus comes de Egisheim genannt wurde, (x) vor. Schon in den ältern zeiten erhielten ganze gauen und grafichafften von ihren jeweiligen grafen den namen: (y) diese gewohnheit wurde, als die grafen von ihren schlössern beynamen führten, beybehalten, und viele einzelne gauen, oder mehrere zusammen, wenn, wie oft geschah, ein graf über einige gauen gesezt war, (2) wie auch teile der gauen, in denen mehrere grafen waren, (a) erhielten nunmehr den namen einer grafschaft von dem schlosse ihres besitzers; während dass auch in andern gauen, wo eine erblichkeit nicht hergebracht war, diesem beyspiel nachgeahmt wurde, und dieselbe von dem hauptgerichsplatz (mallus), wie die graffchafft Lutramnesforst, (b) den namen erhielten. Die gränzen vieler gauen waren, wenn sie nicht von unveränderlichen flüssen und gebürgen bestimmt wur-

den.

<sup>(</sup>s) Befold. docum. redivisa monast. Wurtemberg. p. 318.

<sup>(</sup>t) Histor. et comment. acad. Palat. T. 111, p. 158.

<sup>(</sup>u) Schoepflin Alfat, diplom. T. 1, p. 193.

<sup>(</sup>x) Schoepflin l. c. p. 202.

<sup>(</sup>y) Z. b. In comitatu Kristani. S. die urk. vom jahr 870 in Schannat corp. tradit. Fuldens. p. 207. H. W. von Günderrode abhandlung von der Teutschen staatsversassung unter Otto 1, 2. buch, S. 3, s. 20.

<sup>(2) &</sup>quot;Imperator comitatum Heremanni comitis fitum in istis tribus pagis, "Auga, Netega, Hessega, eodem die ei contulit. "Vita Meinwerck beym Leibnitz, T. 1, p. 562. S. auch die urkunde vom jahre 932 im Schannat corp. tradit. Fuld. n. 570, p. 234.

<sup>(</sup>a) Chrone. Gottwic. prodrom. lib. rv, p. 530.

<sup>(8)</sup> S. herrn hofraths Lamey descript, pagi Spirensis in comment, acad, Pat. T. MI, p. 256.

den, (c) oder wenn ein graf mehrere neben einander liegende pagos unter sich hatte, (d) so wenig genau bestimmt, das oft ein ort in verschiedenen urkunden zu mehreren gauen gerechnet wurde. (e) Diese gränzen wurden bey der erblichkeit und entschenden landeshoheit der grasen noch mehr verändert: die grasen vertauschten, verschenkten, verkausten und verlehnten öfters einzele örter, oder teilten auch wohl zuweilen ihre bestitzungen unter ihre kinder, (f) wie Juncher sehr richtig bemerket, wann er schreibt: (g), Als nun die gräsliche würde, und die ehemals zu jedem comitatu gehörige güter, erblich geworden waren, - so wurden die gränzen der comitatuum bald vergrössert, bald verringert, nachdem entweder etwas

(c) Der poeta Anonymus beym Leibnitz T. 1 rer. Brunsvic. p. 121 schreibt ad an. 772:

— Saxonum proxima Francis
Adjacet ad boream tellus, vix limite certo
Divisi gentis fines utriusque cohærent.

- (d) Comment. acad. Pal. T. 1, p. 288. Daher kommt es vielleicht, dass der ort Corbeke in dem bisthum Paderborn in einer urkunde vom jahre 980 zu dem pago Nitherse (Falcke cod. tradition. Corbeiens. p. 270 & 109) von dem mönch Eberhard zu Fuld aber zu der provincia Hessorum oder dem pago Saxonico Hessiga gerechnet wird. (Schannat corp. tradit. Fuldens. p. 308, n. 57) Denn diese beyde neben einander gelegene gauen hatten lange zusammen nur einen grafen. S. oben S. 7, not. (z).
- (e) Chronic. Gottwic. lib. 1v, p. 530. Herr hofrath Lamey bemerkt in den Comment. acad. T. 111, p. 253, dass die orte, Bettenberg, Carlbach und Hemmingheim in einigen urkunden zu dem pago Spirensi, in den meisten aber zu dem Wormsergau gerechnet wurden.
- (f) In einer urkunde vom jahre 946 in der histor. et comment. acad. Palat.
  T. 111, p. 265 heist es: "Ego Chuonradus dux, Wernharii comitis filius,
  "tradidi quicquid hereditatis & prædii ex parentum meorum traditio"ne habebam, & quod mihi ad partem & in ius, post sinem vite
  "eorum, cum consensu & unanimitate fratrum meorum, adveniendo
  "ceciderat.,
- (g) In der anleitung zu der mittleren geographie seite 552.

Moccexxvi

" von gütern an eine familie verschenkt, verkauft und zu lehen " gegeben, oder diese und jene villa und castrum von derselben " auf diese und jene art veräussert wurde. " Diese veränderung des namens (h) und die gränzen der gauen, muste ohne zweisel zum abgang des ganzen wesens derselben ungemein viel beytragen.

#### S. 8.

#### Die grafschafften bekamen neue unterabteilungen.

Wie die mächtige grafen landesherren zu werden ansiengen, musten sie beamte, die von ihnen abhiengen, in einzelen districten ihrer länder haben. Diesen bezirken liessen sie teils die alte schon zu zeiten der Karolinger gebräuchlich gewesene benennung der marken geben, (i) teils gaben sie ihnen den namen territorium (k) und nun pslegte man zuweilen, wenn man in urkunden, der alten gewohnheit nach, die lage eines orts bestimmen wollte, nicht mehr den gau, worinn er lag, sondern den kleinern district in der grafschafft zu benennen.

#### S. 9.

#### Dass die erblichkeit und anfangende landeshoheit der herzoge den verfall der gauen befördert habe.

Die herzoge trugen vermuthlich eben fowohl, als die grafen, zu dem abgange der gauen bey. Als sie den grund zu ihrer landeshoheit legten, machten sie, ausser ihren allodialgütern, auch

<sup>(</sup>h) Eben daselbst seite 189. Chronic. Gottwic. lib. 1v, p. 530.

<sup>(</sup>i) In einer urkunde vom jahre 1144 beym Schöpflin p. 225: " Iustitia & satisfactiones in tota marcha pertinent ad abbatem.

<sup>(</sup>k) S. oben S. 5, not. (p).

auch die gauen, die ihnen zu ihrer besondern verwaltung waren anvertrauet worden, (1) und die güter, deren genus sie statt der besoldung hatten, (m) erblich. Diese drey arten von ländern wurden nun unter dem namen des herzogthums begrissen, und vermuthlich von den herzogen in kleinere districte, in welchen sie ihre beamte anordneten, abgeteilt. Es ist sehr glaublich, dass sie hierbey die benennung der gauen, unter denen man sich, der königlichen gerichtsbarkeit und oberherrschafft ganz unterworsene districte vorstellte, und die solglich ihrem vortheil zuwider war, aus politik nicht mehr gebrauchten.

#### S. 10.

Die dynasten und viele adeliche mussten sich, sobald die stände die landeshoheit zu erlangen ansiengen, gleichfalls bemühen den untergang der gauen zu befordern.

Die ansehnliche freye leute und dynasten waren sonst, wenigstens in ansehung ihrer güter, der gräslichen gerichtsbarkeit unterworsen; denn man sindet unter andern verschiedene, zwischen dynasten aufgesezte tausch- und kauf briefe, welche in gegenwart und unter bestättigung der grasen geschahen. (\*\*) Wie aber die grasen ansiengen nicht mehr in königlichem, sondern

D<sub>3</sub> in

<sup>(1)</sup> Crollius de ducatu Franciae Rhen. S. x. in commentat. acad. Palat. vol. 111, p. 439. In einer urkunde in Hartmanns annal. heremi Desparae matris in Helvetia ad an. 948, p. 48 heist es: "Quasdam res iu— "ris nostri in comitatu eiusdem Herimanni ducis, Rhetia.,

<sup>(</sup>m) V. Ohlenschlagers neue erläuterung der goldenen bulle S. xLv, p. 164.

<sup>(\*)</sup> In einem tauschbrief zwischen einem nobili viro Rudolfo, und bischof Godfrid von Speyer, vom jahr 960 in histor. acad. Pal. T. 111, p. 266 kommen folgende worte vor: "Regnante rege Ottone, sub comite qui voca, tur Altduon, & antistite prædicto (Gottsrido). S. auch Lünigs the-saur. iur. der grasen und herren, einleit. s. 11.

Moccexxvi

in ihrem eigenen namen die jurisdiction auszuüben, so ist es sehr glaublich, dass die dynasten sich bemühten in ihrer unmittelbaren abhängigkeit von dem könige zu bleiben, und sich sowohl als ihre güter, von der gerichtsbarkeit der grasen ganz loszureissen. Eben so natürlich ist es, dass die, welchen dieses gelang, ihre oft in mehreren gauen liegende güter nicht mehr zu den gauen, zu welchen sie vorher gehöret hatten, zählen wollten, sondern zum teil ihnen zusammen den namen einer herrschasst von ihrem hauptschlosse gaben, (o) um dadurch ihre unabhängigkeit von den grasen, welche auf die gerichtsbarkeit über alle zu ihrem gau gehörige örter und güter anspruch machen konnten, zu behaupten.

#### S. 11.

Dass die zunehmende macht der geistlichen und ihre exemtion von der weltlichen gerichtsbarkeit vieles zum verfall der gauen beygetragen habe.

Die geistlichen stände hatten an dem abgange der gauen so vielen teil als die weltlichen. Es hatten nämlich die bischöffe und äbte seit vielen jahrhunderten, durch schenkungen der könige und anderer personen, ansehnliche güter erhalten, welche, besonders in dem zehenten und eilsten jahrhundert, nach dem von der geistlichkeit ausgestellten grundsatz: "Quod incongruum ni" mis sit, ut hi quos Christus sui memores, huius terræ princi" pes constituit, sub aliquo sint dominio, absque eorum, qui
" exemplo Domini benedictionis & coronæ gloria mortales cun" stos præcellunt, (p) meistens von der gerichtsbarkeit der grafen

<sup>(</sup>o) Eine ähnliche bemerkung macht auch Schöpflin in Alfat. illustr. T. 11, p. 122.

<sup>(</sup>p) Ditmar. Merseb. lib. 1, beym Leibnitz T. 1, p. 329.

fen durch königliche privilegia befreyt wurden, (q) Da es auf diese art gleichgültig wurde, zu welchem gau man einen ort rechnen wollte, so geschah es oft, dass die geistliche einige ihnen gehörige orte und güter zu demjenigen gau rechneten, der in ihrer diœces lag, oder in dem sie die meiste güter hatten, und dessen größen teil sie schon besassen. Daher kommt es auch, wie herr hofrath Lamey sehr gründlich bemerket, (r) dass einige in der Mainzischen diœces gelegene orte, die vormals zu dem Wormsergau gehöret hatten, nachher zu dem pago Nahgowe, wovon das erzstift Mainz einen grossen teil besass, gezählt wurden. Nachher giengen die geistlichen stände noch weiter, indem sie ihre güter gar nicht mehr zu einem gau, sondern zu ihren bisthümern und abteyen, die aus einzelen stücken verschiedener gauen zusammen gesezet waren, zählten; und es wird daher in einer merkwürdigen urkunde vom jahre 1144 (s) gesagt: " Ita-, que - eandem ecclesiam sancti Saturnini in pago Wormaciensi ,tunc, in episcopatu Moguntino sitam nunc, commismus re-" gendam. "

S. 12.

<sup>(</sup>q), Concedimus insuper, ut nullus dux, neque marchio, vel comes, ,, aut alia iudiciaria potestas, ullam sibi in prædictis nsurpet potestatem, , fagt kaiser Otto 1 in einer urkunde stur das erzstist Hamburg in Staphorst histor. escles. Hamburg. T. 1, p. 302. S. auch die urkunden in Schminkens monim. Hass. P. 11, p. 659 seq. Schoepsins Alsat. diplom. P. 1, p. 136, und Hund metropol. Salisburg. T, 1, p. m. 92.

<sup>(</sup>r) In den comment. acad. Palat. T. 1, p. 287.

<sup>(</sup>s) l. c. p. 97. Im jahr 1106 verschenkte k. Heinrich v einige güter in episcopatu Argentinensi (Schoepstin l. c. p. 204), und in einer urkunde vom jahre 1065 in Miraei oper. histor. & diplom. T. 1, p. 62 heist est 2 Quasdam curtes esse in ipsa abbatia, id est, Burlon, Lare 2, &c.

Moccleni

#### S. 12.

# Dass viele ganen und grafschafften ganz den geistlichen geschenkt wurden.

Im eilften jahrhundert kam in ansehung der geistlichen, ausser dem bisher ausgesührten, noch ein neuer grund hinzu, welcher den versall der gauen in vielen, und besonders in denen am Rhein gelegenen provinzen beschleunigen musste. Es hatten sich nämlich bisher die Teutsche kaiser und könige begnügt den geistlichen ständen einzele güter zu schenken. In dem eilsten jahrhundert (t) verliehen sie gar denselben ganze grafschaften und gauen dergestalt "ut episcopi... dehinc liberam habeant potesta, tem, comitatum in usum ecclesiæ tenendi, comitem eligendi, "bannos habendi, seu quidquid sibi libeat, modis omnibus inde "faciendi. "(n) Auf diese art schenkte kaiser Heinrich im jahr 1077 dem hochstist Strasburg, "quendam comitatum situm in pago Brisgowe. "(x) Die bischösse von Worms erhielten den comitatum Lobedunburg (y) und Wingartebun; (z) die bischösse

von

<sup>(</sup>t) Es ist mir keine vor dem eilsten jahrhundert ausgesezte urkunde bekannt, wodurch einem stift eine grafschafft geschenkt wurde, wenn
ich die urkunde vom jahr 1156 in Du Mont corps diplomatique T. 1, P. 1,
p. 80 ausnehme, vermöge deren kaiser Otto dem hochstift Verden eine
grafschafft verliehen haben soll, in welcher aber gar leicht ein sich auf
die damalige politik verschiedener geistlichen gründender historischer
irrthum, deren man in urkunden der damaligen zeit nicht wenige antrifft, begangen worden seyn kann.

<sup>(</sup>u) Du Mont l. c. p. 41.

<sup>(</sup>x) Schoepflini Alsat. diplom. T. 1, p. 176.

<sup>(</sup>y) Schannat histor. Wermat. cod. prob. 38. Diese schenkung scheinet aber nicht gleich zur vollziehung gekommen zu seyn. Hist. & comment. acad. Palat. T. 1, p. 237, 242.

<sup>(2)</sup> Schannat 1. c. p. 50.

von Speyer die grafschafft Lutramnesforst, welche einen grossen teil des Speyergaues ausmachte, (a) und die grafschafft Vorchheim. (b)

Der erzbischoff Aribo von Mainz hatte im jahr 1025 die grafschafft Warburg bekommen, (c) erhielt aber nachher anstatt derselben die grafschafft Cluingen. (d)

Dem hochstift Cambray schenkte Heinrich 11 die grafschafft gleiches namens; (e) und Heinrich 1V gab dem bischoff von Utrecht, quendam comitatum Frisiae nomine Ostrogouwe & Westrogauwe., (f)

Das hochstift Paderborn erhielt vom kaiser Heinrich eine grafschafft Lintburg, (g) und die abtey Fulda wurde durch die ihr von den kaisern Heinrich 111, Conrad 11 und Heinrich 111 gemachte schenkungen der grafschafften Stoddenstad, Nederne und Maelstadt, bereichert. (h)

Anfänglich machten folche schenkungen in den urkunden und bey den benennungen der gauen noch keine beträchtliche veränderung. Denn in einer urkunde vom jahr 1100 heist es noch; "In pago Spirgowi, in comitatu Spirensis episcopi. "(i) Allein Vol. IV Hist.

<sup>(</sup>a) Comment. acad. Palat. T. 111, p. 255, 260.

<sup>(</sup>b) Eben daselbst p. 260.

<sup>(</sup>c) Vita Meinwerci beym Leibnitz T. 1, p. 559. Joannis T. 1 rer. Mogunt. p. 466.

<sup>(</sup>d) Schaten annal, Paderborn. lib. v, p. 493. Joannis l. c. p. 469.

<sup>(</sup>e) Du Mont T. 1, P. 1, p. 41.

<sup>(</sup>f) Hedae histor. episc. Trajectens. p. 140.

<sup>(</sup>g) Vita Meinwerci beym Leibnitz T. 1, p. 562 fq.

<sup>(</sup>h) Schannat corp. tradit. Fuldens. n. 598 sq. 604, p. 274 sq.

<sup>(</sup>i) Hist. & comment, acad. Palat. T. 111, p. 277.

Mocclayvi

nach und nach wurden die namen dieser gauen in den allgemeinen benennungen der bisthümer und abteyen verschlungen, welche, so wie die herzogthümer und grafschaften, neue unterabteilungen bekamen.

#### J. 13.

## Wie die entstehung neuer reichsbeamten den abgang der gauen befördern konnte.

Als die herzoge, grafen und andere reichsbeamte, ordentliche landesherren zu werden ansiengen, konnten die Teutsche
könige und kaiser ihnen die bisher gehabte aussicht über die domainen und rechte, die sie noch übrig behalten hatten, nicht
mehr anvertrauen. Sie sezten daher in diejenige districte, in
welchen sie noch beträchtliche güter und rechte hatten, neue
reichsbeamte, welche die namen landgrasen, (k) landvögte, (l)
und comites oder præsecti civitatum erhielten. (m) Die gerichtssprengel dieser beamten bekamen nun auch zum teil die neue
benennungen advocatiæ oder comeciæ (n) und præsecturæ civitatum.

<sup>(</sup>k) Dass die eigentliche landgrafen erst im eilsten jahrhundert aufkamen, bemerkt auch Spener im Teutschen staatsrecht 11 teil, 6. kap. S. 5, seite 278

<sup>(1)</sup> S. z. b. von den vögten im Speyergau, Lehmanns Speyerische Chronik vii buch.

<sup>(</sup>m) So kommt im jahr 1100 Gerhardus præfectus Moguntiacensis (Schannat corp. tradit. Fuldens. n. 617, p. 258) im jahr 1135 Arnoldus comes civitatis Moguntinensis (Crollius origin. Bipontin. p. 126) und im jahr 1143 comes Echenbertus de Spira, vor. Schoepstin Alfat. diplom. T. 1, p. 224.

<sup>(</sup>n) Schoopfiin Alsat. diplom. T. 1, p. 324. Bernhard antiqu. Wetterav. lib. 11, cap. 6.

MOCCLXXVI

tum; (o) und verschiedene grössere gauen, in welche landvögte und landgrafen gesezt waren, z. b. Hessen, (p) die Wetterau (q) und Elsas (r) wurden zu ende des eilsten jahrhunderts nicht mehr pagi, sondern provinciæ genannt, welche benennung vorher seltener bey ihnen gebraucht wurde.

#### S. 14.

#### Wiederholung der angeführten gründe.

Wenn also die entstandene erblichkeit und landeshoheit der weltlichen (§. 3 — 10) so wie die durch vergrösserung der güter und besreyung derselben von der weltlichen gerichtsbarkeit zunehmende macht der geistlichen stände (§. 11, 12) die einteilung Teutschlandes in gauen überslüssig machte, und verursachte 1) dass die namen und gränzen der gauen oft verändert wurden, 2) dass die meisten stände ein interesse in vertilgung diefer abteilung fanden, und 3) dass sich die Teutsche könige und kaiser genöthiget sahen, eine neue einteilung und benennung

(o) Bischof Buggo von Worms sagt im jahr 1137 von einem ort, er ey gelegen "in comitatu præsecturæ civitatis suæ. " Schannat histor. episc. Wormat. cod. prob. 68.

<sup>(</sup>p) Dieses wurde noch im jahr 1044 ein pagus genennt (Schannat histor. Worm. cod. prob. n. 58, p. 53) da es hingegen seit dem jahr 1061 unter dem namen einer provinz vorkommt. Schannat corp. tradit. Fuldens. n. 613, p. 256.

<sup>(</sup>q) Dieses land wurde sonst fast immer ein pagus genennt (Codex Laurishamensis diplom. T.11, p. 607 sqq.) Im jahr 1079 kommt aber in einer urkunde "provincia Wetereiba,, vor. Schannat corp. tradit. p. 258.

<sup>(</sup>r) Noch im jahr 1040 wurde dieses land pagus Alsatiæ genennt (Schospf-tini Alsat. diplom. T. 1, p. 162) aber seit dem ende des eilsten jahrhunderts, heist es in den urkunden provincia Alsatiæ. Schospsin l. c. p. 178, 204, 238.

MDCCLXXVI

verschiedener, ihnen noch besonders unterworfener, districte vorzunehmen, so ist unstreitig in dieser beträchtlichen veränderung der Teutschen staatsversassung, der wahre grund von dem in dem zwölsten jahrhundert erfolgten gänzlichen abgang der gauen, sowohl in dem ganzen Teutschen reich überhaupt, als besonders in den Rheinlanden, zu suchen.



COM-

# **COMMENTATIONUM**

ACADEMICARUM

PARS
HISTORICA.

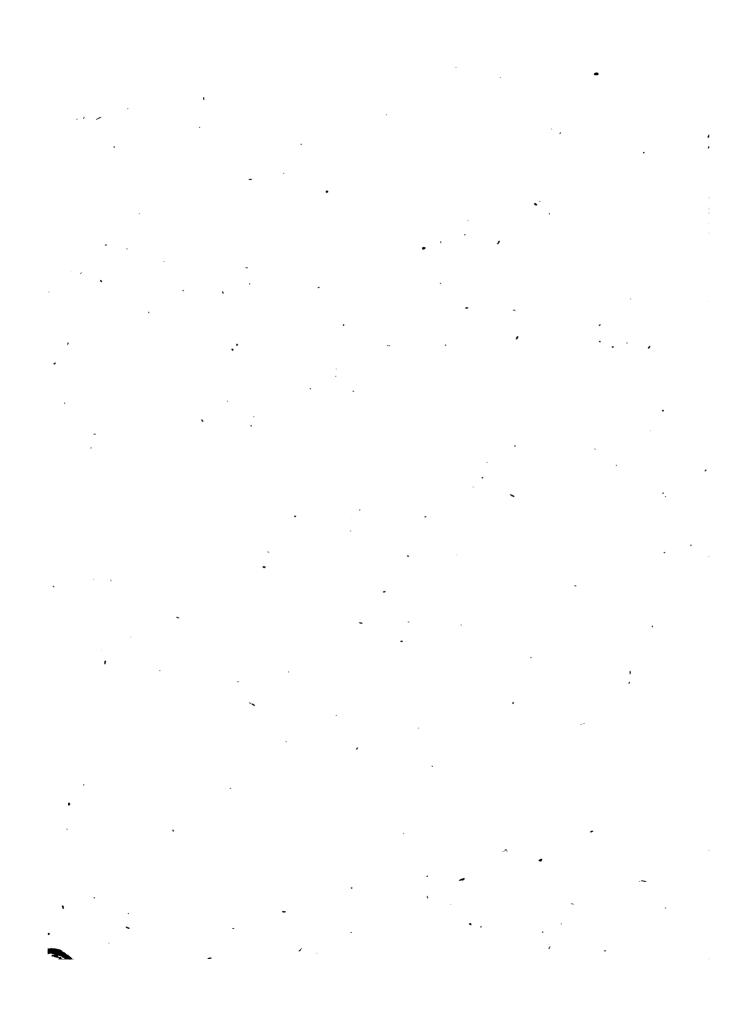

## DISSERTATIO

de Columna milliari apud Rigomagum ad Rhenum inventa.

Anctor

#### ANDREAS LAMEIUS.

RARIORIBUS præstantioribusque Romanorum, veterum orbis nostri dominorum, monumentis lapideis columnas milliares accensent, quotquot huic antiquitatum generi pretium statuere norunt. Unicus in omni ripa Rheni Gallica, via munita militari, servatus nobis est, Rigomagensis, (4) qui ex sepulcro quasi suo nuper demum (an. Mocclxix) surrexit, quum serenissimi Principis Electoris, cui nos omnia debemus, jussu ac beneficio via Rhenana ducatus Juliacensis resiceretur, via prosecto regia & quæ monumento quodam publico ad omnem posterorum memoriam celebretur, dignissima. (1) Paucis tum infra Rigomagum passibus, terra ampliandæ, quæ temporum successu nimis coarctata suerat, viæ abrasa, detectum est saxum oblongum, rotundum, lite-

<sup>(</sup>s) A Rheno paulo remotior, in eadem tamen via militari, Brocomagi nempe in Alfatia, repertus est ante quadraginta hos annos alius ejusdem formæ cippus, at numeris milliaribus plane destitutus. De hoc vide Schoepsini Alfatiam illustr, T. I, p. 550.

<sup>(</sup>f) Posita est paulo post ad viam istam, curante excellentiss. Oberndorssio, academize przeside honorario, qui cum hzc in consessu acad legerentur, aderat, inscriptio brevis Latina, quam suppeditari a me voluerat vir illustrissimus.

literis inscriptum digitalibus, iisque optime conservatis, ordine modoque sequenti:

## IMP. CAES.

M. AVREL. ANTO

NINO. AVG. PONT.

MAX. TR. POT. XVI

COS. III ET

## IMP. CAES.

L. AVREL. VERO AVG.

TR. POT. II COS. II

## A COL. AGRIPP.

M. P. X X X.

Columnæ altitudo est quatuor pedum Rhen. cum duobus digitis, & diameter pedis unius cum quatuor digitis. Linea tertia voce PONT literæ duæ N & T more solito in unam contrastæ, reliqua vero omnia sana & plana sunt.

Docet inscriptio zetatem & causam positze columnze. Notze chronologicze consulatus & tribunitize potestatis utriusque imperatoris

toris adjectæ incidunt in annum Christi clxii. Præcedenti enim anno, M. Aurelio & L. Vero ipsis consulibus, mortuus est Antoninus cognomento Pius, successorem sibi relinquens silium adoptivum M. Aurelium cæsarem, qui brevi post cum L. Vero, fratre suo adoptivo, mox & genero, imperium acceptum & tribunitiam potestatem, primo in historia Rom. exemplo, sponte sua communicavit. Fasta hæc sunt, quod aliunde novimus, mense Martio an. clxi; quare post mensem Mart. anni sequentis, media forte æstate, quum Aurelius decimum sextum, L. Verus autem secundum tribunitiæ potestatis annum agerent, cippum nostrum milliarem jussu publico positum esse colligimus.

Causam & usum lapidis docent verba inscriptionis postrema, distantiam nempe loci, ubi erectus est, a Colonia Agrippinensi,

Germanize inferioris metropoli, designantia,

Distantia hæc more Romano per millia passuum seu milliaria exprimitur. Passus autem non communes, sed geometrici, quinque pedum singuli, qui a passis seu dilatatis manibus & brachiis nominari existimantur, hic accipiendi sunt; adeo ut quinque millia pedum mille passus efficerent, teste Vitruvio.

Tabula Peutingeriana, seculi IV execuntis partus, a Rigomago Bonnam octo, indeque Coloniam Agripp, undecim leugas numerat; adeoque pro milliariis triginta leugas novemdecim. Leugarum nomen & usus debetur Galliæ veteri; nec desunt columnæ Teinerariæ, viarum spatia quæ per leugas mensurant. In marchionatu Badensi, ad Decumates agros Rom. olim perti-

nente, quinque columnæ leugares adhuc supersunt.

Itinerarium Antonini, ejusdem fere cum tabula Peuting. Etatis, omissa Rigomago nostra, a Colonia Agripp. Antunnacum tot millia passuum numerat, quot tabula leugas, viginti nimirum & octo. Sed itinerarium hoc leugas cum mille passibus in Gallicis itineribus haud raro miscuisse, imo leugas appositas a librariis suisse corruptas, editores ejus & commentatores multi observarunt. Leuca autem constabat passibus mille & quingentis, uti Vol. IV Hist.

ex Jornande aliisque addiscimus, (\*) adeo ut triginta milliaria leucas viginti conficerent. Differt parum a calculo hoc nostro tabula Peutingeriana, quæ uti diximus, novendecim tantum leucas inter Rigomagum atque Coloniam admittit. Neglectis, quod sæpe factum, quadrantis atque dimidiæ viarum mensuræ fractionibus discrimen aliquod in computandis milliariis atque leucis facile suboritur.

Major, itaque fuit leuca Gallica milliario: major est leuca hodierna Francica veteri Gallica. Causa mutationis in mutato domino. Franci enim, Germanicæ originis populus, cum armis suis victricibus rastas Germanicas Gallicæ intulerunt, remanente tamen ibidem leucarum vocabulo, non usu. Rasta autem una leucas duas valet, adeoque milliaria Romana tria. Dagobertus 11 rex in diplomate Weissenburg. an. 675, quo balnea in pago Auciacensi (Baden) huic monasterio donavit, marcam eorum orientalem extendit ad leucas sex, quod homines loci illius siti dicunt rastas tres. (x) Convenit egregie vox hæc Germanica cum usu columnarum milliarium, quippe quas iter facientibus multum fatigationis detraxisse Quintilianus scribit. Ex diversis his viarum spatiis si vires nationum metiamur. Germani veteres Gallis duplo. Romanis triplo robustiores dicendi sunt. Utimur hodieque rastis sub alio nomine, a temporis spatio, quod conficienda pedibus raftæ infumitur, deducto (Stund). Nam a Rigomago ad Coloniam Ubiorum via nobis est decem horarum sive leucarum Francicarum.

Apud Germanos tamen interiores, Saxones præcipue, migratione fine dubio gentium feptentrionalium factum est, ut menfura viarum longe major invaluerit, quæ vocabulo ex Romana lingua petito meil appellatur. Milliare hoc Saxonicum sex milliaribus Romanis, leucis quatuor, rastis duabus æquiparatur.

Super-

<sup>(</sup>u) Conf. Du Cange glossar, mediae & inf. Latinitatis voce Leuca.

<sup>(</sup>x) Schoepfl, Alsatia diplom. num. 111, pag 5.

Superest ut de Rigomago, tantæ antiquitatis oppido, pauca, quæ novimus, adjiciamus. Nomen ipsum Celticam originem, Romana in his oris dominatione vetustiorem, prodit. (4) Mag faltem est vocula Celtica, quæ oppidum significat. Proximæ nobis funt Noviomagus & Borbitomagus urbes, Spira nempe atque Wormatia. Rigomagus alia, provinciæ Alpium maritimarum civitas; in itinerario Antonini celebratur & notitia Galliarum; alia in Arvernis. Situs utriusque dubius. (z) At de nostra Rigomago nihil est, quod ambigamus, quum monumenta antiqua cum nomine hodierno egregie conspirent. Memorat illam ad an; ccclvi Ammianus Marcellinus (a), qui de Juliani cæsaris ad Rhenum adventu disserens, vastata omnia a Germanis suisse scribit, ita ut per tractus istos Rhenanos civitas nulla neque castellum superesset, præter Rigomagum oppidum & unam prope Coloniam Munitissimam itaque Rigomagum nostram sub Romanis fuisse, cum in omnibus Rheni civitatibus Germanorum impetum sola sustinuerit, non est quod dubitemus. Comprehensa tum fuit in provincia Germaniæ secundæseu inferioris, sive ad Mosellam five ad Aram fluvios duarum Germaniarum colliminium, de quo geographi valde dissentiunt, statuas.

Anonymus Ravennatensis, seculi vii geographus, in patria Francorum plures civitates recenset, & inter has ad Rhenum Consluentes, Anternacha, Rigomagus &c. (b) Idem nomen Rigima-

<sup>(</sup>y) Riducula omnino sunt, quæ magni chronici Belg. auctor in Pistorii scriptor. rer. Germ. tom. 111, p. 51 ex aliorum relatu de origine oppidi hujus affert, ubi a Julio Cæs. id conditum & Reymagen, id est, Homagium Regis, appellatum esse, sicut & Noviomagum, id est, Novum Homagium, commemoratur. Fidem quandam huic sabulæ tribuisse Freherum miror in origim. Palat. part. 11, p. 32.

<sup>(2)</sup> Illam Valesius interpretatur Rogen prope Sanetium; hanc Riom.

<sup>(</sup>a) Hift. lib. xv1, cap. 111.

<sup>(</sup>b) Jo. Henricus Jung, V.C. ab Andrea Quercetano seductus, nomen hoc male ad castrum Rinek, quod propius Anternaco, sed non tantæ antiqui-

gimago &, quod hodierno propius accedit, Regomago in chartis feculi viii Laureshamensibus (c) occurrit, imo & pagus Rigorin-sis, in quo przeter Rigimagum Pisinheim, Frigbodesdorph & Eccandorph collocantur. Remago, adeoque hodiernum omnino, si terminationem excipias, nomen, & weteris loci hujus dignitatis indicia habet subjuncta Heriberti archiepiscopi Colon. charta, monasterio S. Marize in castello Duitiensi an. 1003 data, quae monetam cum theloneo ibidem tum substitisse docet.

Heriberti archiepiscopi Coloniensis litterae, quibus monasterio Divitensi a se construcco decimas, monetae & thelonei partes duas condonat, die I April. an. MIII.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Notum sit omnibus in Christo sidelibus tam suturis quam & presentibus, qualiter ego Heribertus sancte Coloniensis ecclesie licet indignus prouisor constitutus decimas quasdam ac alios quosdam nostre auctoritatis usus in villa, que vulgo dicitur Remago, ad disponendas prebendas concesserim fratribus diuinis in laudibus desudantibus in monasterio sancte & perpetue virginis Marie, quod egomet divina fauente clementia in castello Diuitensi construxi & dedicaui. Diuina igitur inspiratione admonitus ad pretitulatum monasterium tradidi ac concessi in villa predicta omnes decimas ex vineis vel vinetis, plantatis vel plantandis, agris cultis & incultis, de cunctis frugibus terre, tritici, farris, siliginis, ordei, auene, leguminum.

tiquitatis est, refert in histor. comit. Benthem. lib. 111, cap. 1, p. 144, not. a) De utroque loco, Rineccio castro & Rigomago oppido, infra Anternacum sitis ad Rhenum, agit antiquarius Rhenensis Francosurti vernacule editus. Vid. pag. 510 & 512.

<sup>, (</sup>c) Cod. diplom. Lauresham. tom. 1, num. x1, an. Dccl.xx. Adde tom. 111, num. 3804 sqq.

Pecudum autem & animalium omnium, lini quoque & aliorum que decimari debent, clericus qui ecclesie ibidem & plebi prefuerit, decimas solus obtineat. Immo & de decimis supradictis decimas recipiat, absque vinearum decimis, nec non & agrorum. si qui vitibus plantati fuerint in futurum, de quibus nullam omnino proclamationem vel inquirendi habeat occasionem, quoniam de vineis quibuslibet plantatis vel plantandis nullas sibi permittimus decimas, sed ut supra diximus absque omni seruitio hinc exigendo, Episcopi scilicet & Prepositi ac Decani, in usus fratrum concessimus & condonavimus. Similiter quoque juxta confilium ac consensum meorum fidelium, clericorum ac laicorum, in villa eadem duas partes monete & duas partes thelonei cum omni usu exinde proueniente sic ad commemoratum tradidi monasterium, ut in abbatis eius loci pendeat arbitrio, quid de his faciat In ecclesia autem vel disponat, & cui committat vel concedat. illic posita si que sunt agenda vel restauranda, abbas sua prouifione sciat tantum pauimenta & ostia procuranda. Non enim est ecclesia sua, nec ad eam pertinens decimatio tota. ro clericus vel laicus hec nostre auctoritatis decreta in Deum dewotionis descripta in aliquo secerit irrita, mala capiant eum in interitu suo, & duplici contritione conterat eum Dominus Deus nofter.

Signum Wickeri prepositi sancti Petri. Signum Alwoldi prepositi sancti Gereonis. Signum Enizonis prepositi sancti Victoris. Signum Reginhardi capellani. Signum Christiani comitis. Signum Hermanni aduocati Divitensis ecclesie. Signum Bilisonis comitis. Signum Gerhardi. Anno Dominice incarnationis millesimo tertio, indictione i, kasend. Aprilis. Anno domini Henrici secundi gloriosissimi regis primo acta sunt hec.

#### TITULI

fepulchrales christiani due Roma allati,

Quos explicat
Andreas Lameius,

Inter spolia varia, quæ nupero ex itinere Romano secum attulit Principis augusti, selicitatis nostræ conditoris statorisque invicti, comes adlectus, quem sacrarum largitionum comitem stylo antiquo recte diceres, (d) vir nostris elogiis vel ipsa verecundia sua major, duo sunt marmora literata, ad antiquissimos Christianorum titulos sepulcrales haud dubie referenda.

Christiani, Judæorum & Gentilium exempla secuti, mortuos suos, positis monumentis, quorum ingens numerus adhuc superest, honestarunt. His nomen saltem defuncti & sides, quam prositebatur, vel unico verbo, vel & signo quodam alio designari solebat. Quo minus tuti ab oppressione erant, qui per Christum crucifixum salvari cupiebant, eo breviores tectioresque suisse ipfaloquitur.

Inter signa autem Christianorum tritissimum pariter atque indubitatissimum suit monogramma Christi, duas priores adorandi hujus nominis literas Græcas continens. Græce quoque interpretantur siguram piscis, quæ non raro occurrit, IXOYX Græcis dicta; ubi literas initiales latere verosimile est hujus thematis: Inous Xoisos Oer Yios Xoipo.

Colum-

<sup>(</sup>d) Jo. Georgius de Stengel, academize director incomparabilis.

Columbas, oleas & baptisterium post alios lapides multos Trevirensis ad nos perlatus offert. (\*)

Comparent hinc, inde anchora, spei & securitatis symbolum: palmæ porro & coronæ, testes nimirum victoriæ, quam sive martyres sive confessores Christi, sive quilibet sidelis, superatis mundanis illecebris & calamitatibus, retulisse pie creduntur.

Alphabeti Greci primam & ultimam literas,  $\alpha$  &  $\omega$ , non femel adhibitas in tumulis christianis invenio, argumentum haud invalidum ex antiquis marmoribus petendum adversus eos, qui canonicam apocalypsis Johannese auctoritatem suspectam nobis reddere conantur. Ex hac enim sola (f) illud desumi symbolum christianum potuit.

Ubi signa hæc desunt, discernendis Christianorum sepulcris præclare inserviunt inscriptionum verba quædam sacra atque solemnia: Quiescit, Dormit, Depositus. Tritissima tamen omnium locutio suit: in Pace, Christus cum sit atque habeatur unicus auctor & princeps pacis æternæ.

His przemissis ad ipsa marmora, de quibus nobis sermo, contemplanda progredimur. Alterum, quod dolemus, utrimque mutilum est; alterum vero integrum. Utrumque singulare quid habet, & in nostris saltem oris transalpinis nunquam visum.

Lapis

<sup>(</sup>e) In aff. acad. vol. 111. hift, pag. 42 sq.

<sup>(</sup>f) Apocalypf, 1, 8.



Lapis hic figuris fymbolicis destitutus, verba literis Græcis offert Latina, ex quibus discimus, maritum quendam uxori suæ pie desunctæ posuisse lapidem. Integrum autem neque mariti, neque uxoris nomen superest. Ex residuis tamen literis conjicere licet, illum Cajum Vistorium, hanc Porcillam vocatam suisse. Cajus Victorius Felix, Maternæ maritus, Marti votum solvit sub sinem seculi 111.(g) Posset tamen & Apradious vel Badious suis in linea ejus ultima sumendum est, pro \( \Delta \) accepto. At præter Porcillæ nomen, quod commode ei substituam, aliud equidem non invenio. Diminutivum est a Porcia, uti a Lucia Lucilla, a Maxima Maximilla, a Prisca Priscilla. Vixit & obiit Porcilla in pace, annos & menses, quorum numeros satum lapidis infelix nobis invidit.

Illud

<sup>(</sup>g) Murator. thefaur. nov, inscript. tom. 1, p, ccclxiii, I.

Illud christiani hominis elogium in pace, tum ab initio epitaphii post nomen, tum in medio post vizit, tum etiam in sine post depost aut secit legitur promiscue. Negligentes & incuriosos sermonis cultioris fuisse Christianos, seculis præsertim illis ad barbariem magis magisque inclinantibus, haud mirum, si non tam doctos & nobiles, quam vilioris conditionis homines in ipsorum castris militasse perpendamus.

Octo hujus generis inscriptiones, Latinas nempe Græce incisas, collegit Raphael Fábrettus (h), christianas partim, excemeteriis maxime Romanis; partim gentiles, in schedis aliorum, atque ad viam Appiam repertas, quas cum nostra conferas. V Latinorum ubique per ov Græcorum in media voce aut syllaba, ab initio autem sæpissime per B expressum observabis. Imo & in Latinis multis B adhibitum pro V, scriptumque nonnunquam Birgo, Bidna, Bistorina, Baleas, Grabis, Bibns & Biba, Biginti &c. (i) Cojugi bene bibenti titulus alius apud Fabrettum (k) habet. Sunt insuper epigraphæ Græcis characteribus æque ac Latinis simul expressæ; (l) utraque lingua cum multis Romæ esset familiaris. K ubivis locum C Latinorum sustinet, unde Opput, Kureses, doudusaumo &c. (m)

Facere hæc possunt ad rectam verborum Latinorum pronuntiationem; qua C ad K, B ad V proxime accessisse colligimus. Sed & Græcarum vocum pronuntiatio ex monumentis Latinis eruitur, quum vice versa inscriptiones Græcæ Latinis characteribus Vol. IV Hist. G concin-

<sup>(</sup>h) Inscriptionum antiquar. cap. v, pag. 390 sq. & cap. x, num. 624. Adde Reines. syntagm. class. xx, num. cviii, cx.

<sup>(</sup>i) Exempla hæc apud Fabrettum, Muratorium, in Aringhi Roma subterr. & alibi obvia sunt.

<sup>(</sup>k) Cap. viii. n. iv.

<sup>,(1)</sup> Ibid. pag. 391, num. 255. Adde Oderici dissert, pag. 350 sq.

<sup>(</sup>m) Fabrett, l. c. num. 256 & pag. 756 n. 624.

concinnatæ reperiantur; (n) fecundum quas AI Græcorum uti AE mollius efferendum, & H (eta) nequaquaquam cum I, quod a multis recentioribus fit, confundendum est. Ceterum hujus generis saxa quodammodo diphalla sive bilinguia vocari posse, Hagenbuchius (o) statuit.



Pergimus ad marmor alterum, monogramate Christi & sigura equi, quam alibi frustra quæras, insigne. Fortunio id positum suisse, inscriptum literis valde rusticis & inæqualibus nomen docet; nomen, inquam, in antiquis apud Gruterum atque Muratorium epigraphis obvium. Muratorius (p) inter christianas resert sequentem:

FOR-

<sup>(</sup>n) Ap. Fabrettum cap. v1, p. 465. num. x1x & 100.

<sup>(</sup>o) Epist. epigraph. ad Jo. Bouhierum p. 18 & de Diptycho Brix. pag. ec.

<sup>(</sup>e) Inscript. tom. 1V, pag. 1876, 2.7.

# FORTUNIO DEF. ANN. III. MENS. XI. C. AETENIANVS. ET. VICTORINA

ALUMNA CARISSIMI

Insuetum aut extricandum hic nihil. At equus in marmore expressus, quem non suspensum teneat? Christianus homo cum certissime hic cogitandus sit, equitem aut aliud terrestre quid indigitari non puto, sed ut in aliis Christianorum signis symbolicis, sanctum quid, divinum aut cœleste, idque tanto magis, quod equus palmatus procedat. Alludi omnino videtur ad locum apocalypticum, (q) ubi Johannes cœlum apertum vidit & sedentem super equo albo Dominum nostrum, vestitum veste sanguine adspersa, & exercitus cœli, qui sequebantur eum in equis albis.

Equi albi coloris atque vestes albæ, ut victorum atque triumphantium insignia, apud Romanos erant in usu. De palmis loquitur alio in loco D. Johannes (\*) his verbis: "Vidi turbam "magnam, quam nemo dinumerare poterat, ex omnibus genti-"bus & tribubus & populis & linguis, stantes ante thronum, & "in conspectu agni, amictos stolis albis & palmæ in manibus "eorum.

G 2

DISSER-

<sup>(4)</sup> Apocalyps. cap. xix, 11 sqq.

<sup>(\*)</sup> Ibid, cap. v11, 9.

## DISSERTATIO

de sepulcris Romanis in agro Schwetzingano repertis,

CUM APPENDICE

de veteri Solicinio, hodie Schwetzingen.

Auctor

CASIMIRUS HÆFFELIN.

INTER florentes Rheni & Nicri ripas est locus musis gratus, quem suis ipsæ manibus fecisse charites atque excoluisse videntur. Eximiis nitet ille ornamentis ad otia & delicias apprime instructus: nec deest illi quidquam, quod allicere oculos, sensusve re-In hoc ipso amœnissimo loco sub oculis principis creare possit. atque in ejus quodammodo conspectu detectum est monumentum fingulare quoddam & observatu dignum, sed a quo loci amænitas abhorrebat. Sub floribus enim latitabant funera: sub viridi cespite urnæ, cineres, ossa, cadavera jacebant sepulta. enimyero, quod ubi omnia hilare quid & festivum spirant, e tam keto campo ad triste & lugubre argumentum ego vos traducere Parcite, & jam non gratam & elegantem hortorum faciem, sed quæ sub ea latent, lustus monumenta investiganti pro vestra humanitate & benevolentia favete.

Hoc enim a majoribus accepimus, ut funerum reliquias fingulari quadam veneratione, religiosoque cultu prosequeremur. Neque deest in sepulcrorum investigandis monumentis utilitatis tatio: quid enim ad dilucidandos populorum usus, ritusque antiquæ religionis, dicamne, an superstitionis evolvendos magis quam quam hæc ipsa monumenta conserunt? Unde operæ pretium ducimus, ea quæ apud nos detecta sunt Romana sepulcra, rite perpendere ac sedulo perscrutari.

In villa regia, quæ castello Schwetzingano adjacet, eminebat tumulus, qui colli similis in extrema viridarii parte assurge. bat, & trecentos amplius pedes ab orientali ad occidentalem plagam protrahebatur. Displicebat collis, atque in tam amœna hortorum planitie merito displicebat. Hic forte minuitur, adjacentique solo adæquatur. Sed tres quatuorve pedes ubi fodiunt, en! longa corporum series; en! urnarum quibus ossa cineresque continebantur, magna copia sese prodit. Corpora non confusa, sed certo quodam ordine, ita disposita erant, ut caput magis elatum ferrent, & facie ad orientem solem respicerent. Urnæ vero nullo ordine jam plures, jam pauciores inter unum alterumve corpus jacebant; sparsis hinc inde hastis, ensibus, clypeis, forcipibus, vitreis, testaceisve vasibus, nec non aliistam bellicis quam funereis instrumentis. Quam late patebat tumulus, tam late urnæ & cadavera sese manisestabant: desinente colle desinebant & sepulcrorum vestigia; ita ut dubium esse nequeat totam illam trecentorum pedum aream sepulturæ locum fuisse, atque hunc iisdem, quibus collis continebatur limitibus, circumscriptum esse.

Primum hoc sepulcrale monumentum est, quod in his orisidetestum sit. Anno subsequente inventum est alterum a priori paucis duntaxat millibus dissitum; utrumque antiquitatis æque ac novitatis studiosis pergratum; atque eruditorum observatione eo magis dignum, quod historiæ lumen aliquod inde assundi possit. Quo enim rariora sunt in hoc tractu vetera monumenta, eo incerta magis apud nos est antiquorum temporum historia, eoque magis tenebris involuta, ut quidquid lucem afferre potest, minime negligendum nobis videatur.

In regionibus ad lævam Rheni ripam fitis non itæ raro sepulcra, urnæ, sarcophagi reperiuntur, ut videre est Moguntiaci, Coleniæ Agrippinæ, Argentorati, Spiræ Nemetum, & in antiquo G 3 VangioVangionum oppido, ubi frequentia hujusmodi monumenta deteguntur. At in dextra Rheni ripa & in Nicri tractu infoliturm quid, atque minime obvium est, si quod Romanum sepulcrum inveniatur. Neque vero ullum in hac nostra regione in lucem prodiit præter duo illa, de quibus nobis sermo est, & quorum alterum Schrishemii, alterum Schwetzingæ erutum est. Primuma magna laude a clarissimo Schæpslino descriptum; (s) monumentum praecellens, ut ipse ait, & apud Germanos transrhenanos vize visum: alterum æque præstans, noc minus præcellens, at rudiore penicillo delineandum & pro mea jam tenuitate describendum.

Sepulcrale hoc monumentum, five loci situsque rationem. five urnas, five corpora, five instrumenta, quæ adsunt, spectes, magnam rerum fegetem offert. Atque ut ab ipso tumulo exordium ducamus, naturane constitutus est? an mortuorum ibi depositorum exuviis paulatim excrevit? omnesne illæ urnæ, omniaque illa corpora unum idemque sepulcrum constituunt? an tot diversa 'quot urnæ & corpora diversa habentur, constituere dicenda funt? quid? quod alia igne confumpta, alia intacta igne atque integra fuerint? quid demum enses, clypei, hastæ? quid alia instrumenta, quæ ibidem reperta sunt? Hæc ubi singula explorantur, atque ab eruditis diligenter expenduntur, varia varii conjicere. & pro suo quisque studio in diversas abire sententias: alii militare sepulcrum asserere; alii pacificam, non militarem sepulturam agnoscere; illi cruenti prælii vestigia; hi tranquillam coloniæ fedem ex iisdem indiciis eruere; alii Germanis, alii Romanis, alii demum utrisque hoc monumentum tribuere. que incerti atque ancipites dum hærent, ab uno, ut fieri solet, ad aliud devolvuntur, & quid tandem statuant, nesciunt, nulli ex urnis honores funebres colligunt, quibus alii utebantur, aliis uti non licebat; fed si specialis quædam honoris aut dignitatis ratio umis annexa videatur, num civem a cive, an Roma-

<sup>(</sup>s) In all. acad. Palat. tom. 11, pag. 107.

sum a Barbaro distinguebant? Hæc & alia plura quamvis ab erudita disquistione non sint aliena, duo tamen capita præ reliquis kic investiganda nobis veniunt: pacificum, an militare hoc monumentum dicendum sit? Romanis, an Germanis adscribendum? in quibus evolvendis ita versabimur, ut monumenti ætatem, & quidquid ad historiæ utilitatem ex eo hauriri possit, minime negligamus.

Certum enimyero exploratumque omnibus habetur, ut morum, itz funerum rationem diversam diversis gentibus fuisse: Ægyptiis & Asiaticis sumptuosa, Græcis religiosa, Romanis & religiosa & magnifica; Hircanis, Caspiis, Hibernis & Troglodytis partim ridicula, partim inhumana fuere. Hoc pyramides Ægyp. ti. Asize mausolea, Grzecorum hypogea, Romanorum varia &il. hustria monumenta; hoc ipsa Scytharum & Barbarorum funera Illi magnam in ipso luctu ostentationem præse fe ferebant, nec tam mortuis quam fibi ut facerent satis, stupenda illa magnificentize monumenta erigebant, atque pro suo non tam doloris quam gloriæ studio immensam operis molem regiis sumptibus perficiebant. Hi non mausolea arte facta, sed tumulos sanguine fuorum conspersos, atque humanis victimis cruentatos ambiebant: neque feroci suo dolori satis indulsisse existimabant, nisi luctum gravi vulnere aut ipsa morte manifestassent, Ita Scythæ, ut alies fileam, parvi ducebant, mortuorum offa vino & lacte perfundere, unguenta, aromata, coronasve & serta tumulo injicere: ( hæc enim mansuetos & urbanos populos decebant ) diis manibus non credidissent fecisse satis, nisi, ut refert Herodotus, (1) auris partem amputarent, crinem evellerent, brachia dilaniarent, frontem, nasumque sauciarent, manum digitosve sagittis trajieerent.

Hæc tam varia, tamque diversa funerum ratio populorum mores, indolemque exprimebat, atque etiam nunc exprimit.

Uti,

<sup>(</sup>t) Herodot. Melp. 72.

Uti vero mores, usus, legesque, ita & ritus funerei ab una sæpe gente ad aliam diminarunt: ab Ægyptiis Græci, a Græcis Romani, a Romanis Galli & Germani suos plerosque religiosos & funebres ritus acceperunt. Ita tamen ab uno ad alium populum defluxere, ut singuli ritus alienos sibi suoque genio accommodarent.

Qui fuerit apud Gallos & Germanos funerum ritus, non ex eorum quidem monumentis, quorum nulla ad nos pervenerunt, sed ex eorum tamen, qui ipforum funera descripserunt, annalibus colligere licet. De funere Gallorum Cæsar ita resert : funera sunt pro cultu Gallorum magnifica & sumptuosa, Quidquid vivis cordi fuerat, id omne rogo injiciebatur, nec ipsis adeo servis & clientibus, quos ab iis dilectos esse constabat, parcebant, sed acto funere una cremabantur. (u) Germanis vero teste Tacito, (x), funerum nul-" la ambitio, monumentorum arduum & operofum ut gravem " defunctis aspernantur. Id solum observatur, ut corpora claro-" rum virorum certis lignis crementur. Struem rogi nec vesti-" bus nec odoribus cumulant: sua cuique arma, quorumdam " igni & equus adjicitur. Sepulcrum cespes erigit. " Quod Tacitus subjungit, magno Germanis honori est: lamenta & lacrymas cito, dolorem & trifițiam tarde ponunt. Rationem quæris? præsto est; feminis enim apud eos lugere honestum est, viris meminisse.

Schwetzinganum sepulcrum sepulcris Germanorum si conseras, his illud non absimile videbitur, atque Germanorum simplices mores in eo non inepte adumbrantur. Neque enim monumentorum operosus labor, arduave moles hic habetur; cespes tumulum erigit. Hoc omnino savet; & monumentum Germanis, non Romanis vindicat. Attamen si rem propius inspiciamus; si ensium clypeorumve formam, quin immo inscriptionum quædam fragmenta, & nummos, & vasa, aliaque omnia rite perpendamus, hæc Romanis convenire, non Germanis facile intelligemus.

Neque

<sup>(</sup>u) J. Caes. de bello Gall. lib. vi, 19.

<sup>(</sup>x) Tacit, de morib, Germ, cap. 27,

Neque enim dubia indicia esse possunt & nummi, & inscriptionum fragmenta, & urnæ, atque alia instrumenta Romana, quæ in hoc ipso tumulo reperta sunt. Obliterati quidem nummi, frastæ atque dissipatæ inscriptiones, sed non ita destructa omnia atque erasa, ut Romani caracteres cognosci, atque clare distingui non potuerint. Urnæ pleræque allisæ & comminutæ, at plures integræ nunc etiam servantur; atque inter has una est, uti materia, ita soma præstantior, quæ præter cineres & ossa, hastæ cuspidem, disruptum clypeum, ensis laminam in orbem retortam, plura vasa vitrea igne soluta, cultellos, forcipes, unum alterumve nummum continebat.

Moris erat apud Romanos variam defunctis supellectilem tribuere, & una cum cineribus urnis committere. Hinc pretiofa monilia, armillæ, annuli, atque omnis generis instrumenta in fepulcris & in urnis reperiuntur. Pro sua quisque nimirum aut dignitatis, aut opum facultatumque ratione funera sibi, suisque peragi volebat. Neque alia ex causa urnas jam æneas, jam lapideas, jam figlinas adhibebant. Trajano & Septimio aurea, Alexandro Severo ex lapide pretiofo data est. In Italia æneæ, vitreæ, marmoreze, in coloniis transalpinis figlinze aut lapideze plerumque habentur, rarissime vero extra Italiam æneæ aut marmoreæ reperiuntur, vel quia pauci Romani principes in coloniis supremum diem obierunt, vel quia eorum, qui obierant, ossa & cineres Romam mittebantur, qua de re frequens nobis est in historia Romana exemplum, ut Drusi, Germanici & Septimii Severi, qui cum in Britannia e vivis excesserat, ejus ossa aureze ollæ commissa & Romam relata funt.

In tumulo Schwetzingano repertæ sunt sexaginta & amplius urnæ; sed omnes testaceæ seu siglinæ, præter illam æneam, quam jam descripsimus, & quæ coloniæ præsectum, exercitusve ducem procul dubio continebat. Spiræ Nemetum inventæ sunt urnæ ejusdem, atque hænostræ, operis ac materiæ. Sunt sulvi seu rubicundi coloris; atque argilla, ex qua siebant, in agro Spi-Vol. IV His.

rensi & Schwetzingano facile agnoscitur. Præter urnas in Schwezingano tumulo multa erant cadavera uno ordine strata, terraque obruta. Unde in aperto est humandi æque ac cremandi ritum apud Romanos in usu suisse.

Neque vero existimes velim, duplicem hunc sepeliendi modum temere receptum, aut solo usu habituve introductum esse. Prima etenim hujus discriminis ratio altius repetenda, & a veterum philosophorum doctrina, a qua promanavit, deducenda est. li nimirum, qui omnia volebant ex igne constare, cum Heraclito docebant corpora debere in ignem resolvi; qui vero cum Thale affirmabant omnia ex humore procreari, corpora terræ tradenda esse asserbant, ut humore quoque resolverentur. Pauci e philosophis humationem, multi combustionem rejiciebant; Ægyptii & Persæ hanc plane abhorrebant; Græci & Romani utramque admittebant. Quanquam humatio antiquior, & ipsi adeo naturæ ac primævis hominum moribus magis consentanea videtur: ut recte Tullius ait: Ac mihi quidem antiquissimum sepulturae genus id fuisse videtur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur (Cyrum autem humatum esse Xenophon refert). Redditur enim terrae corpus, & ita locatum ac situm quasi operimento matris obducitur.

Prævalebat apud Romanos humandi ritus, atque eo tempore, quo respublica ab intestinis bellis tuta slorebat, cremandi usus parum cognoscebatur. At ubi domesticis dissidiis moveri; ubi cives surore acti desunctorum corpora e sepulcris protrahere, ludibrioque habere cœperunt, Romani tutius sore existimarunt, si corpora igne consumerentur. Hac ratione dustus Sylla, qui acerbiore in Marium odio incitatus eum e tumulo erui, & corpus ejus projici jusserat, primus e gente Cornelia patricius suit, qui igne cremari petierit, ne quam Mario intulerat contumeliam, hæc sibi ipsi afferri posset. Ex hoc tamen cum Plinio, nolim, inseras, cremandi ritum apud Romanos non suisse veteris instituti. In hoc enim Plinius a Plutarcho recedit; neque sibi ipse satis constat, cum alio in loco Romanis combustionem ab antiquo notam esse indi-

indicet. Refert enim legem a Numa rege latam, qua rogum vino aspergi vetabat. Eundem Numam Plutarchus narrat, priusquam e vita discederet, a suis petiisse, imo testamento etiam cavisse, ne corpus suum combureretur. Quæ oinnia prosecto non sapienter statuisset Numa, si sua ætate, quæ ad primævam Romanorum originem proxime accedit, omnia corpora humarentur, neque rogi jam tum Romæ in usu suissent. Utrumque & cremandi & humandi usum Romæ in usu suissent. Utrumque & cremandi & humandi usum Romanis suisse antiquum, leges xii tabularum ipsæ testantur. Lex enim secunda tabulæ x de jure sacro sic habet: Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito. Ex quo rese colligitur mortuos pro libitu vel sepelire, vel urere extra urbem ab antiquis jam temporibus licitum suisse.

Hunc utrumque funeris ritum, ut in urbe, ita in municipiis & coloniis Romani adoptarunt, ut clare perspicitur ex tot sepulcris in Gallia, in Hispania, in Rhætia, inque Germania passim detectis, in quibus, prout cineres vel ipsa corpora servabantur, jam urnæ, jam farcophagi inveniuntur. Rarissime autem in uno eodemque tumulo, ut in hoc nostro Schwetzingensi, accidit corpora, quorum alia combusta, aliaque combusta non sint, contineri. Iselinus in erudita sua epistola ad Montesalconium refert, in regionibus septentrionalibus, in Cimbria, Dania, Suecia non raro . urnas pariter & corpora igne non cremata reperiri. At de sepulcris Cimbricis, non Romanis sermo illi est; neque ullum ab ipso, vel a Montefalconio adducitur Romanum monumentum, in quo hæc simul comprehensa sint. Certum tamen est, atque a Fabretto veterum monumentorum auctoritate comprobatum, utrumque fepeliendi usum, humandi æque ac cremandi, apud Romanos viguisse, atque eodem tempore, iisdemque in locis simul substitisse.

Atque illud ipsum in Schwetzingensi sepulcro clare perspicitur, si tamen hoc solis tribuere Romanis nobis liceat. Sunt enim, iique non pauci, qui duas gentes hoc tumulo contineri suspicentur, quique eos, qui urnis distinguuntur, Romanos, reliquos vero urnis destitutos barbaros, barbarorumque more sepultos esse affirment. Prima hæc atque eruditis etiam probata

H 2

opinio

opinio fuit. Romanis enim vero hoc ipso in loco prælium fuisse cum Germanis, & ubi certaminis area fuerat, ibi & sepulturæ locum fuisse, non sine quadam veritatis specie asserebant. Quod si ad loci situm respicias, conjecturæ novum robur accrescit; locus enim hic affinis est Romanæ stationi, cui nomen Alta ripa; qui primus quasi limes, in quo Romani, ubi adversus Nicri & Rheni accolas arma movebant, subsisterent, primusque aditus erat, quo in Germanorum ditiones irruerent. Non mirum igitur Germanos, a finibus suis ut hostes arcerent, omnem opem atque operam impendisse, frequentesque assultus atque acerrima prælia inter hos & Romanos suisse.

Hac ratione ducti plerique cum enses, hastas, clypeos in tumulo reperiri animadverterent, militarem sepulturam affirmare minime dubitarunt. Mox ubi ex una parte urnas, ex altera parte corpora sine urnis sepulta perspiciebant, jam victores a victis, Romanos a barbaris secernere se posse facile sibi in animum induxerunt. Urnæ enim, ajebant, victores, non victos decent. Romani scilicet suos rogo imponere, & urnis distinguere, barbaros vero, quos prælio vicerant, cum iisdem ac suos honoribus afficere nollent, terra obruere, atque ut ita dicam, ad pedes victorum sternere solebant, ut vel post mortem illis triumpho essent.

Hæc non aliena videntur ab iis, quæ Montefalconius refert de tumulo quodam, qui exeunte seculo posteriore in ditione Ebroicensi detectus est. Binos in colle lapides termini more positos cum vir quidam nobilis in villa sua observasset, reconditum quidpsam sub iis latere suspicatus, eos amovere jussit, nec spes eum sua fesellit. Nam præter sepulcrum, duplici ingentis molis saxo constructum, sexdecim octodecimve corpora in vicino agro reperta sunt "eodem situ extensa, uno ordine atque linea disposita. E latere cadaverum hujusmodi solo octo policibus altiore, semiusta ossa, admixtis magna copia cineribus, deprehensa sunt, Ibidem congeries lapidum, in cujus medio fracta urna cineri, bus carbonibusque repleta: sublimius uno pede atque dimidio stra-

"ftratum cinericium erat, quod memorata semiusta ossa contegebat. "Quæ omnia ubi recensuit Montesalconius, "nihil dubii est, inquit, duarum hic nationum sepulturam suisse. Corpora illa integra eodem ordine & linea posita, cujuspiam barbaræ gentis erant, quæ incursionibus vicinos Gallos insestabat. . . ii, quorum corpora adusta, Galli erant; illi enim, ut

jam diximus, mortuorum cadavera cremabant: forteque barbari illi in bello capti Manibus defunctorum Gallorum immolati

superant.,

Ea inter nostrum & hoc a Montesalconio relatum monumentum intercedit affinitas, ut si uno, in altero quoque duæ nationes distinguendæ videantur: nimirum victrix altera, quæ suos urnis contineri voluit; altera victa, quæ eundum suis honorem exhibere, etiamsi voluisset, non potuit. Quid plura? his rationibus ducti plerique militare monumentum agnoscunt, atque una quasi voce non tantum certaminis aream, & militaris sepulturæ tumulum asseverant, sed etiam opinionem suam erecto monumento & apposita inscriptione consirmant. (y)

Нз

Ab

MARTIS ET MORTIS
ROMANOR. AC TEUTONUM
AREA
INVENTIS ARMIS
URNIS ET OSSIBUS
INSTRUMENTISQUE ALIIS
AN. MDCCLXV DETECTA.

Et ex altera monumenti parte sic habetur:

PACIS ARTIBUS
VITÆ SUÆ DELICIIS
ÆQUATO VII PED. SOLO
VINDIÇAVIT
CAR. THEODORUS EL
ET M. H P. C.
MDCCLXVIIL

<sup>(</sup>y) Monumentum in eo ipso loco positum est, ubi urnæ & ossa inventa sunt. Ex una parte legitur:

Ab aliorum ego sententia quamvis non nisi invitus discedam. neque is mihi fit animus, qui aliorum judicium meo judicio posthabere velim: tot tamen tamque graves me urgent rationes, ut illorum judicio affentiri nullo modo possim. Pacificum, non militare mihi videtur hoc monumentum; atque ii ipsi, qui nobis adversantur, si quid militari, quid pacifico conveniat, probe inspexerint, rem non aliter habere se posse fateantur necesse est. Acto enim przelio, ubi omnia turbis plena, ubi quidquid agitur, tumultuarie agitur, qui, quæso, fieri possit, ut singula corpora eo ordine disponantur, quo hic rite disposita habentur; ut singulorum ossa & cineres urnis recipiantur, nec tantum præsectus, tribunusve a tribuno, sed a milite miles, suo quisque loco, suaque urna distinguatur? In tumulo a Montefalconio descripto habentur cineres & ossa in molem congesta; hæc sepulcro militari favent: quanquam non omnia æque favere videntur, ut corpora eodem fitu, uno ordine atque linea extensa: ut sepulcrum ingentis mohis lapide constructum, cui suppositum erat aliud sepulcrum pari cura atque ordine dispositum, in quo tria corpora & tres urnæ reperta funt. Barbaros illos tempore belli captos atque Manibus Gallorum, qui in pugna occubuerant, immolatos esse censet sæpe laudatus Montefalconius. At enim si in bello capti, Manibusque Gallorum immolati, cur funebres honores obtinuerunt? Cur triplici sepulcro distincti, atque adeo urnis recepti sunt? Hoc ab ipsis barbaris, non a Gallis factum esse nobis videtur, ut duces fuos vel reges a gregario milite, uti fas erat, discernerent.

In tumulo Schwetzingano nihil plane militari funeri favet. Ossa enim & cineres non in cumulum congesta, sed urnis rite seposita; corpora non consuse & absque discrimine coacervata, sed singula probe distincta, prout in civili & urbana sepultura sieri solet.

Referent a Solone sapienter excogitatum, ut reseratis antiquis monumentis ex ipso situ defunctorum positione probaret Salamina juris & ditionis Atheniensium suisse, non Megarensium.

Often-

Ostenderat quippe Athenienses omnes certo quodam ordine positos jacere, Megarenses vero temere & sine discrimine sepultos esse, qua invicta ratione Salamina optimo jure a suis occupatam esse demonstravit. Non alio nos argumento adversus eos utamur, qui hoc monumentum militare, non pacificum esse volunt. Recludant ii sepulcra militaria, recludant pacifica. Ex ipso situ corporum utraque facile dignoscent. In iis enim omnes in unum conjectos, uti & nunc post pugnam consuse & temere conjiciuntur, perspicient: in his singulos singulari sunere sepultos, situ & loco distinctos deprehendent. In illis vix una alterave urna, quæ exercituum præsectum ducemve contineat: in his longa urnarum series, ut in hypogeis, columbariis, (2) aliisque sepulturæ locis animadvertitur. Atque si belli annales evolvas, receptosque militiæ & togæ usus conseras, rem non aliter se habere, satearis, necesse est.

Novimus enim vero Romanis & Græcis nihil antiquius fuisse, quam ut peracto prælio iis, qui in pugna occubuerant, funebres honores decernerentur, sed quinam illi honores? non alii, teste Livio, Floro, Tacito, Plutarcho, quam ut uno omnes vel rogo concremarentur, vel tumulo humarentur, eo prope modo, quo Lacedæmonii apud Thermopylas uno omnes tumulo sepulti, unaque inscriptione insigniti suere; aut ea ratione, qua Romanus exercitus trium legionum ossa, nullo noscente, alienas reliquias, an suorum humo tegeret, omnes ut conjuntsos, ut consanguineos, uno eodemque tumulo condiderunt. (a) Soli tribuni a militibus quandoque secernebantur. Ita Eumenides in Orcinio agro alium rogum tribunis, alium militibus erexit. Ita post Platæensem pugnam Lacedæmonii tria sepulcra, unum sacerdotibus, alterum Spartiatis, tertium servis & mancipiis constituerunt. Sed hæc novo nobis argumento sunt, nedum nobis adversentur. Si enim omnes sacerdotes,

<sup>(</sup>z) In Columbario ann. 1726 in via Appia detecto repertæ funt supra centum & mille ossuariæ oslæ.

<sup>(</sup>s) Tacit, annal. lib, 1, cap. 62.

si omnes tribunos, reliquosque omnes milites uno rogo concremabant, nulla ratione sieri potuit, ut singulorum ossa & cineres urnis distinguerentur, quemadmodum in Schwetzingensi tumulo distinguuntur.

Si una alterave urna, aut sola illa zenea, de qua sermo nobis suit, in hoc nostro monumento deprehensa esset, reliquorum vero cineres & ossa in molem conglomerata jacuissent, tribunum aliquem exercitusve ducem a gregario milite hac ratione distinctum esse ultro fateremur. Sed cum alios ab aliis sepositos omnes, atque singulos singulatim sepultos habeamus, hoc pacifico & urbano convenit funeri, militari prosecto non convenit.

At enim, inquies, hastæ, enses, clypei passim hoc in tumulo reperti solos milites decent, neque dubiis indiciis militarem
sepulturam comprobant. Verum est equidem hæc bellica instrumenta non nisi milites decere, at non æque certum est ea
non nisi sepulturam militarem, certaminisve aream indicare. Etenim & Pompeio, & J. Cæsari, quamvis uterque extra pugnam
occubuerit, arma tumulo imposita esse novimus. Alexandrum Magnum cum armis sepultum, quamvis neque hic hostium manu ceciderit, Diodorus Siculus resert. Similiter & in Thesei sepulcro,
qui Athenia morte sua obierat, æneam hastam & ensem repertos
esse Plutarchus testatur. Ii omnes nimirum, qui militiæ aliquando adscripti suerant, etiamsi pacisicos lares repetiissent, atque inter suos domi vita desungerentur, armis suis tanquam pristinæ
fortitudinis insignibus decorari volebant.

Usu receptum erat apud Romanos eque ac Grecos, ut quidquid defuncto vel in vita ad laudem, vel post mortem ad gloriam immortalitatemque conducere posset, id rogo imponeretur, & una cum cineribus urna receptum terre traderetur. Qui coronas & laureas, dum viveret, obtinuerat, laureatus & coronatus tumulo inferebatur; imperatores, exercituumve duces, qui triumphum egerant, triumphali pompa, consules consulari, cives civico honore, militarique milites pro sua quisque conditione aut dignitate

fepe-

fepeliebantur. Socratem ferunt, ubi lethalem potum hauserat, ab uno e suis discipulis pallio involutum esse, ne scilicet sine philosophico paludamento philosophorum princeps obiret. Similiter Tibullus, si poetam philosopho conferre sa est, carmina urnæ sue injici, utpote qui carminum studio sloruerat, exoptasse fertur. Usque eo mortales sua & studia, & disciplinam, & mores, quibus in vita utebantur, in ipsa morte præ se ferebant, atque etiam nunc præ se ferunt.

Non alia ratione in coloniis res se gerebat. Funera enim, ut in urbe, ita in municipiis & in coloniis pro diversa ætatis, sexus, aut conditionis ratione diversa fuere. Lilia, rosæ, aliique flores infantium & puellarum tumulos; armillæ, monilia, ornamenta comarum, unguentorum atque aromatum munera tumulos seminarum decorabant: enses, hastæ, clypei viros in morte æque atque in vita decebant.

Colonos plerosque vel ipsos suisse milites, vel a militibus originem traxisse quis est, qui nesciat? Romani nimirum veteranos, seu emeritos milites (b) in colonias deducere, atque in hostium, quos devicerant, agros immittere solebant, tum ut militize & laborum suorum præmia ferrent, tum ut imperii limitibus præsidio & tutelæ essent. Quod cum in omnibus fere coloniis observarent, tum in iis prosecto minime negligebant, quæ in extremis imperii partibus, quales provinciæ ad Rhenum, Danubiumve, sita erant, collocabantur.

Argumentum e nummis coloniarum deducimus, quod ad hanc rem dilucidandam mire confert. Etenim in iis aquilæ legionariæ, vexilla, & signa militaria non raro habentur. Ita in nummis Augusti, Tiberii, Vespasiani, Septimii Severi, Caracallæ, Heliogabali, aliorumque sæpissime occurrunt. Quid vero Vol. IV Hist.

I hoc

<sup>(</sup>b) Lucan. 1, 344.

Quæ sedes erit emeritis, quæ rura dabuntur, Quæ noster veteranus aret, quæ mœnia sessis?

hoc aliud quam militarem colonorum conditionem, aut si mavis, eorum militarem originem nobis indicat.

Atque hæc colonorum militaris conditio luce clarius ex eo colligitur, quod coloni sub vexillo & signis militaribus in agros lege definitos deducebantur; qua de re testes habemus Ciceronem, Plutarchum & Appianum, Narrat enim Appianus (c) milites, qui perfuncti fuerant stipendiis, id est, veteranos sub uno vexillo, & sub uno duce coloniæ in fanis & lucis substitisse. Plutarchus (d) vero tanguam portentum mali ominis refert, coloniæ Carthaginem deducendæ vexillum fractum esse. Denique Tullius (e) non uno in loco vexilli, ubi de coloniis agitur, meminit, atque in oratione pro lege agraria vexillum Campanæ coloniæ ipsi reipublicæ timendum afferit. Unde Turnebus in hanc rem præclare ait: (f), Qui coloniam deducebat, colonos, qui plerum-, que milites erant, sub vexillo ducebat, & milites confectis sti-" pendiis exauctorata legione fub vexillis habebantur, dum præ-" mia emerita reciperent, aut in agros deducerentur. "

Quid mirum igitur, apud colonos usus ritusque militares viguisse, atque eos cum hasta & ense militum more sepultos esse? Neque tamen ex hoc inferas, velim, colonorum sepulcra de sepulcris militum dignosci non posse. Ubi enim, ut in Schwetzingano tumulo, cuncta certo quodam ordine disposita; ubi corpora alia ab aliis rite distincta, vel singulorum cineres ossaque urnis comprehensa sunt, ibi coloniæ cujusdam aut pacificæ mansionis sepultura, etiamsi arma adsuerint, recte statuitur. Militaris vero sepultura ea censeri debet, in qua membra hinc inde sparsa, aut cinerum acervus, aut corporum congesta moles habetur.

Quem-

<sup>·(</sup>e) Appian. bell. civ. 1. p. 353.

<sup>(</sup>d) Plutarch. libr. x.

<sup>(</sup>e) Philipp. 11. 40. Agray. 11. 32.

<sup>(</sup>f) Turneb. lib, 4. cap, 13.

Ouemadmodum vero non omnes coloni ejusdem originis. conditionisve erant, sed alii militaris, alii civici juris habebantur, ita facile intelligitur, cur alii cum armis, alii fine armis sepelirentur, prout nimirum a milite, vel a cive nomen ducebant. Atque hac quidem ratione Vaillantus coloniæ Cæsareæ Augustæ nummos interpretatur. In hujus enim coloniæ nummis duplex habetur typus: vel enim colonus boves agere, vel signa militaria præ fe ferre cernitur: unde alterum typum ex plebe traductos cives. alterum veteranos in coloniæ fubfidium missos significare docet. Pari modo Sigonius Titi nummum explanat, in quo colonum simul & boves agere, & vexillum sustinere cum perspexisset, cives ex urbe, colonos ex veteranis in eam coloniam transmissos recte iudicavit. Ut diversæ igitur originis coloni fuere, ita diversos ritus, diversaque funera admittebant.

Simili prorfus modo intelligitur, cur alii urnis utebantur, Novimus enim inter Romanos gentes seu alii non utebantur. familias fuisse alias, quæ combustionem, alias quæ humationem adoptarant; itaque coloni cremandi, vel humandi usum admittebant, prout ab iis admittebatur, a quibus originem trahebant: nisi tamen dicere malueris apud colonos æque atque apud cives pro suo quemque arbitrio & libitu sepeliendi ritum sibi as-

fumplisse.

Sed de his fatis. Certum enim vero omnibusque exploratum eft, Schwetzinganum tumulum colonis, non militibus convenire. Coloniam igitur Romanam in agrum Schwetzinganum. aut si mavis, in agrum Lupoduni deductam esse inde colligimus. Neque vero hæc opinio temere afferta videbitur iis, qui monumenta in hoc agro reperta probe inspexerint. Etenim & balnea, (g) & columbarium, (h) & hæc ipsa, quæ modo descripsimus, colonorum sepulcra non nisi coloniæ sedem indicant, atque eorum profecto sententiam plane evertunt, qui Romani imperii limites cis Rhe-

<sup>1 2</sup> 

<sup>(</sup>g) Att. acad. Theod. Palat. T. 11, pag. 107. (k) lbid. vol. 111, p. 213.

Rhenum constituere voluerunt. Neque enim Romani, uti jam diximus, aut balneum, aut columbarium, aut alia quævis pacis monumenta; nisi res tuta & secura iis suisset, in hac nostra regione posuissent. Hæc enim non in hostili campo, sed in loco sibi grato & amico, aut certe in regione sibi subdita, ut ipsa rei natura docet, constituuntur.

Recte animadvertunt ii, qui veterum monumentorum vestigia diligentius inquirunt, in hostium finibus aras votivas, sacella, signa deorum, aliave divis sacra monumenta reperiri, sepulcrales vero titulos, aut sepulcra inveniri nulla. Neque in hoc imprudenter se Romani gerebant, cum imperii titulares deos barbaris sacrum imprimere horrorem, aut sacrilegas eorum manus arcere existimarent. Desunctorum vero corpora non ita hostili solo committere volebant, ne ludibrio verterentur, aut eorum cineres & ossa violarentur.

Atque hoc quidem argumento ii utebantur, qui sinistram Rheni ripam tanquam imperii limitem constituerunt. Ex hac enim parte, ajebant, sepulcrales lapides, urnæ, sacrophagi, aliaque funerum monumenta inveniuntur, ex altera vero Rheni parte, vel in Nicri tractu nulla habentur; quia Romanis ad Rhenum usque tuta omnia & fecura erant, ultra Rhenum hostibus omnia infestabantur. Sed enim cum in hac ipsa dextra Rheni ripa, atque in Nicri tractu frequentia nobis Romanorum sepulcra detegantur, illo ipso argumento, quo adversus nos utebantur, nobis uti jam Sunt in dextra Rheni parte, sunt ad Nicri oras monumenta pacifica, & quæ non nisi pacis tempore sieri poterant, ut columbarium, ut tumuli sepulcrales, ut balnea. the igitur colligitur ad dextram fluminis ripam, & ad Nicri oras Romanis sedem, & guidem sedem pacificam aliquando Atque in hoc quidem tractu agros Decumates positos fuisse censemus, ut alibi demonstravimus (i) Unde ea, quæ de iis pertractavimus, ex his, & hæcex illis novum robur novasque

<sup>(</sup>i) Alta acad. vol. 111 hift. pag. 191.

vires acquirunt, ita ut in dubium revocari jam non possit hanc regionem, ut Taciti verbis utar, asto limite promotisque praesidiis in sinum imperii & partem provincia cessisse.

Quo vero tempore, quave ætate Romani coloni in his oris degere cœperint, ex Schwetzinganis sepulcris non ita facile determinare licet. Sunt qui corpora cremandi usum secundo seculo jam desiisse arbitrentur; atque juxta horum quidem opinionem non nisi primo secundove seculo illa nostra monumenta tribui posfent. Sed enim apud Fabrettum corporis combusti mentio tertio feculo occurrit; atque urnarum ufum exeunte tertio feculo non fuisse-abolitum sepulcra in ipso Rheni tractu inventa, & a clar. Quin imo Godefridus in legem Schoepflino relata comprobant. codicis Theodosiani de sepulcris violandis animadvertit, sub finem quarti feculi hunc usum substitisse, atque ad Theodosii Magni tempora perdurasse; imperante vero Theodosio juniore, idest, seculo quinto ineunte, abrogatum esse Macrobius asseverat. quid sit, e re tam dubia certum deducere argumentum nequaquam Ex alio igitur fonte monumentorum nostrorum ætas hau-In columbario, in balneis, atque in ipsis Schwezinganis sepulcris nummi reperti sunt plures, quorum alii ad Trajanum, ad Antoninum philosophum & Lucillam ejus filiam. alii ad Commodum, Albinum, Septimium Severum & Caracallam pertinent. Ex his nummis duo conjicere licet, primum imperante Trajano Romanis in hoc Rheni & Nicri tractu jam sedem suisse: alterum eorum ditionem ad Caracallam usque trans Rhenum substitisse; quæ quidem conjectura historiæ & antiquis monumentis apprime congruit.

Tacitus enim, qui sub Trajano slorebat, imperii reverentiam ultra Rhenum, ultraque veteres terminos a populo Romano prolatam nos docet; quod de nulla alia regione aptius, quam de hac nostra, quæ Rhenum inter, Nicrum & Moenum, aut, si mavis, de tota illa, quæ inter Rhenum & Istrum sita est, intelligi potest. Atque ipsum Hadriani vallum in his regionibus imperii limitem

haud dubiis indiciis manifestat. Spenerus (k) equidem hoc vallum jam sub Antoninis eversum, atque ab eo tempore Romanum imperium trans Rhenum non amplius exstitisse asserit. monumenta sub Caracalla, Heliogabalo & Alexandro Severo in his oris erecta, (1) ipsaque civitas Aquensis, vulgo Baden, quæ ab Antonino Aurelio, alias Caracalla dicto, Aureliæ nomenaccepit, tam claro quam invicto argumento demonstrant, imperii limitem Hadriani vallo circumscriptum ad Alexandri Severi, vel. ut mayult clar. Schoepflinus, ad Aureliani usque tempora illæfum fubstitisse, neque Romanos ante Germanorum sub nomine Francorum constitutam unionem e provincia transrhenana expulsos, tum vero imperii terminum ad lævam Rheni ripam reductum esse, donec Germani, ubi vires eorum invaluere, imperium undique lacessere cœperunt, & sub ejus tandem ruinis regnum Francorum, quod etiamnum floret, condiderunt.

## Solicinium seu Schwetzinga antiquis monumentis illustrata.

La inter vetus Lupodunum & Solicinium intercedit affinitas, ut uno determinato alterum facile determinari possit. Neque enim Solicinium a Lupoduno, aut Lupodunum a Solicinio longe abesses poterat, cum unum idemque præsium, unam eandemque vistoriam Marcellinus Solicinii, Ausonius Lupoduni nomine designarit. Illustravimus Lupodunum, & Francis Lupodunam seu Lobodunam suisse eandem, quæ Celtis & Romanis Lupodunum, ostendimus. Solicinium illustraturi non ea hîc repetemus, quæ de ejus cum Lupoduno affinitate alio jam loco disseruimus. Unum ab altero non longe absuisse certum est, atque in hoc quidem conveniunt

<sup>(1)</sup> Notit. German. antig. lib. 1v, c, 11, p. 175.

<sup>(1)</sup> Vide Att. acad. Theod. Palat. T, 111, p. 195, & Aff. ill. T, 1, p. 248.

veniunt omnes. Neque aliam ob causam recentiores Sueviæ scriptores, qui Lupsense castellum antiquum Lupodunum esse contendebant, huic Lupsensi castello Solicinium proxime affinxerunt. Et nos Lupoduno nostro Solicinium affingere æquo jure potuissemus; sed ne ex dubio Solicinii situ ad situm Lupoduni dubium incertumque argumentum deducere videremur, de Solicinio nihil statuere maluimus, ejusque situm ancipitem atque indeterminatum reliquimus.

At postquam eruditorum quorumdam nobisque amicorum virorum consilio & ope Lupodunensem agrum diligentius perlustravimus, Solicinium non alio in loco suisse, quam ubi hodie Schwetzinga est, pro certo habemus. Posito enim Lupoduni situ, qualem eum in dissertatione nostra de Lupoduno multis gravibusque rationibus stabilivimus, ea, quæ Marcellinus de Solicinio resert, de nulla alia, quam Schwetzingensis villæ positione intelligi possunt; neque ullum est in agro Lupodunensi oppidum, vicus, aut castrum, cui omnia tam apte conveniant, tamque commode tribui possint. Unde tanquam dissertationis nostræ de Lupoduno (m) appendicem pauca hic de Schwetzinga, seu de veteri Solicinio adjungere decrevimus.

Tot tamque varia in Schwetzingensi villa reperta sunt Romanorum monumenta, ut sedem ibi Romanis suisse in aperto sit. Neque vero eos transiisse tantum, aut brevi solum tempore substitisse ex eo patet, quod longam sepulcrorum seriem reliquerint, quæ funerum series non uno alterove anno, sed diuturno temporis spatio in tumulum trecentorum & amplius pedum augeri potuit. (\*\*)

Hæc .

<sup>(</sup>m) Alta acad, Theod. Palat. vol. 111 hist. pag. 185.

<sup>(\*)</sup> Paucos ante dies, cum hac jam jam prelo subjicerentur, exeunte scilicet Aprili Mocclexio detecta sunt nova Romanorum sepulcrorum vestigia, urnæ & ossa, quibus vascula, annuli, enses, clypei, cuspides

Hæc luce clarius manifestant Romanam stationem, aut vicum, aut castellum, oppidumve hic fuisse. Sed quodnam illi nomen fuit, quodve nomen illi vindicabimus? nullum aliud. quam Solicinii. Tria funt enimvero quatuorve loca in Palatinatu ad Rhenum, quibus Solicinii nomen ab eruditis datum est. Alii enim cum Rhenano Heidelbergam, aut Biliconem, alii cum Lazio Brettam, alii denique cum Bucherio vicum quemdam, qui Sulzbach vocatur, pro Solicinio acceperunt. At enim si ad Lupoduni fitum respicias, & ea, quæ Marcellinus de Solicinio habet, rite perpendas, nulli horum convenire facile intelliges. Sulzbach enim præter remotam quandam cum Solicinio nominis affinitatem nihil plane offert, quod Ausonio aut Marcellino faveat. Bretta vero & Bilico, cum longius a Nicro atque ab agro Lupodunensi recedant, de his Valentiniani victoria, quæ ad Nicrum & prope Lupodunum parta est, nullo modo intelligi potest. Facilius Marcellini narratio de Heidelberga, utpote quæ ad Nicrum, & duobus tribusve duntaxat millibus a Lupoduno sita est, intelligi posset. Sed enim & Heidelberga cum Marcellini descriptione non fatis cohæret, & quisquis locorum fitum cum Marcellini verbis diligenter conferet, Solicinium quidem Heidelberga non procul distare, sed Heidelbergam ipsam non esse perspiciet.

Eft

pides, peltæ, aliaque & funerea & militaria instrumenta admixta erant. Unicus adfuit nummus ex ære, qui Faustinæ junioris essigiem exhibebat. Hæc in loco a prioribus sepulcris satis remoto, in ea scilicet Schwetzingæ parte, ubi hortus botanicus instituitur, inventa sunt. Aderant etiam duo corpora, seu potius corporum nuda compages. Alterum abscisso capite: urna capitis locum tenebat, ipsum vero caput aliquot passus a corpore jacebat. Alterum dextra ensem, sinistra peltam serebat. Frena, inter quæ lupata, aliaque hujusmodi, quæ in tumulo superius descripto deprehensa non sunt, equites bic jacuisse ostendunt. Hoc ipso in loco cum assidue sodiatur plura forsan observatu digna detegentur, quæ suo tempore eruditorum examini subjici poterunt.

Est autem Heidelbergam inter & Lupodunum locus, cui & verba Marcellini, & Lupoduni affinitas, & situs locorumque ratio omnino favent; atque hoc est castellum Schwetzinganum. Si enim e specula hujus castelli prælucente Marcellino regionem circumjacentem perlustres, omnia a Marcellino descripta tam clare & tam maniseste sese produnt, ut ipsam aciem inspicere, omnemque exercitus motum videre existimes.

Venerat imperator Treviris cruentam stragem, quam Alemanni duce Randone Moguntiacis, cum folenni ritu Christianorum more festa celebrarent, intulerant; venerat, inquam, hanc nefandam cladem ulturus, atque ab Alemannis ultrices pænas fumpturus. (m) Alemannis inter Mænum & Nicrum præcipua sedes erat. Trajecto igitur flumine a Moeno ad Nicrum pergebat, & cum ad locum venisset, cui Solicinio nomen, velut obice quadam interposita stetit. Hic omnia sollicite consideranda, & singula, ut ita dicam, verba cum loci situsque ratione componenda sunt. tit Valentinianus in loco, cui Solicinio nomen: hic locus obicem, vicinos scilicet montes opponebat. Stetit Valentinianus in hoc loco, quia barbaros longe conspectos esse a præmissis exploratoribus audierat. "Barbari enim nullam ad tuendam salutem viam " superesse cernentes, nisi se celeri desendissent occursu, locorum " gnaritate confisi, unum spirantibus animis montem occupavere " præcelfum, per confragosos colles undique præruptum & in-" vium, absque segtentrionali latere, unde facilem devexitatem. " habet & mollem., En montes, qui Heidelbergam undique præcingunt, & a dextra Nicri ripa late diffunduntur. Ab aliqua itaque horum montium distantia Valentinianus steterat; neque profecto ad radicem montium stetit: imprudentis enim atque incauti ducis fuiffet ad hostium ora sese projicere. Atque hæc est ratio, cur cum Rhenano Heidelbergam pro Solicinio accipere non possim. In quonam igitur loco Valentinianum stetisse di-Vol. IV Hift. K cemus?

<sup>(</sup>m) Amm. Marcell. lib. xxvII. cap. x.

cemus? In loco, qui & Nicro & Lupoduno vicinus, qui confragosos colles, montem præcelsum, undique præruptum & invium, declivitatem a parte septentrionali facilem & mollem, quique omnia ea, quæ a Marcellino referuntur, nobis prospicientibus objiciat. Quis primo intuitu Schwetzingæ situm non agnoscit? tota hæc loci descriptio neque Beliconi, neque Brettæ, neque Sulzbachio, neque adeo Heidelbergæ convenit; Schwetzin-

gæ vero ita convenit, ut melius convenire nequeat.

Sequamur enim vero Marcellinum, seu potius Valentinia. num barbaros jamjam aggredientem. Arctoam montium partem, quæ clivum facilem & mollem Solicinio, id est, Schwetzingæ objicit, a fuis occupari jubet. Iple vero remota multitudine stipatorum, & nullo principum in confilium adhibito, cum paucis, quorum industriam norat & fidem, ad montium explorandas radices avolat, praedicans, ut erat sui arrogans aestimator, inveniri posse aliam viam ducentem ad arduos clivos, praeter eam, quam inspexere procursatores. Nulla tamen alia via erat, neque est, quæ a Solicinio, aut si mavis, a Schwetzinga ad arduos Heidelbergæ clivos ducat. Per ignota itaque & palustres uligines tendens eam montium partem, quæ magis ad orientem posita est, attingere conatur. Palustres hæ uligines omnem eam regionem occupabant, quæ a Bruchhausen ad Bruchsaliam usque protrahitur. Unde hæc ipsa nomina Bruchsal & Bruchhausen originem trahunt. Bruch enim Germanis idem ac paludes veluligines Latinis sonat.

Sed redeamus ad Valentinianum. Dum per hæc devia &. uliginosa loca ad radices montium tendit, latentes barbari ex infidiis profiliunt, ac barbarorum manu imperator oppetiisset, nisiconcitato repente equo per labilem limum, qualem inter Heidelbergam & Schwetzingam fuisse etiam nunc perspicitur, & a quo vicus Leimen nomen ducit, celeri fuga legionum se gremiis im. merfisset. Verum periculo adeo proximus fuerat, ut cubicularius, qui galeam ejus auro lapillisque distinctam ferebat, cum ipso tegmine penitus interierit, neque postea vivus aut intersectus repe-. riri ..

riri potuerit. Imperator tanto periculo elapsus non jam per ignota & palustres uligines, sed per eam, quam speculatores indicarant viam, ad arduum & undique præruptum montem, quem barbari occupant, progreditur. Hic mons olim Jethæ collis, nunc vero mons caprinus vulgo dicitur, Palatinæ stirpis antiqua sedes, cui adjacet civitas Heidelbergensis, & cui electorale insidebat castellum, quod bellorum furore, temporumque injuria penitus di-A septentrionali hujus montis latere, ut Marcellinus animadvertit, aditus patebat facilis & mollis. Per hunc igitur aditum imperator cum exercite suo montem conscendit, sed ad celsiora evadere cum conaretur, obluctantibus Alemannis nonnisi magno virium nisu per hirta dumis & saxis aspera loca in editas fublimitates irrepsit. In editas, inquit Marcellinus, sublimitates: neque enim ullus est montium, qui in hac Nicri parte tam sublimis assurgat, atque inter omnes, ut mons caprinus, emineat. In hujus igitur montis jugo acerrimus partium conflictus exoritur. & dubia præliorum forte aliquandiu dimicatur, donec Romani, iniquiore quamvis loco pugnarent, hostes terga dare coegerint. Quid plura? Barbari Romanorum ardore fracti, metuque turbati sylvarum se latebris abscondunt, ubi tuti ac securi delitescant. & unde ipfa fylva ab Alemannis Alemannicæ fylvæ nomen, quod modo habet, accepisse videtur. (o)

Hanc Valentiniani victoriam Aufonius cecinit, & triumphum, quem Augustæ Trevirorum redux una cum Gratiano cæsare & filio suo egit, his versibus descripsit:

K 2

Augu-

<sup>(</sup>o) Immensa illa sylva, quæ Hercinia vel Martiana dicitur, Alemannicæ sylvæ nomen in ea parte accipit, ubi a Palatinatu ad Würtenbergicam ditionem vergit, ut in Kiernbach, Maulbron, Sternsels aliisque archisatrapiæ Brettensis locis, in quibus Alemannewald, Alemannica sylva habetur, sive ab Alemannorum in sugam redactorum transitu, sive ab iis in hac sylva commorantibus nomen acceperit.

Augustae veniens quod mænibus urbis Spettavit junctos natique patrisque triumphos: Hostibus exactis Nicrum super & Lupodunum, Et sontem Latüs ignotum annalibus Istri.

Victoriam Valentiniani & triumphum Ausonius non a Solicinio, ut Marcellinus, sed a Nicro & Lupoduno hujus regionis principe loco denominavit. Hinc Solicinii cum Lupoduno affinitas ex Ausonio recte colligitur. Sed verus Solicinii situs, locique ratio ex Marcellino desumi debet. Utrumque Schwetzingæ, & quidem soli Schwetzingæ tam apte, tamque commode convenit, ut optimo jure, ni fallor, Solicinii nomen illi vindicemus.

Rediit anno sequenti Valentinianus, ut eruitur ex lege, quam in Alta ripa, quæ Lupoduno & Solicinio proxime adjacet, eodem anno tulit. Rediit in hanc ipsam Nicri & Rheni regionem. atque ut ab ea infestos Alemannorum incursus arceret, castella & turres exstruxit, ut Marcellinus ad annum ccclxix, qui primus fuit post victoriam ad Lupodunum & Solicinium partam, nos aperte docet. (p) , Denique cum reputaret munimentum cellum & tutum, quod ipse a primis fundarat auspiciis, præterlabente Nicro nomine fluvio, paullatim subverti posse undarum pulsu immani, meatum ipsum aliorsum vertere cogitavit: & quæsitis artificibus peritis aquarize rei, copiosaque militis manu arduum est opus adgressus. Per multos enim dies compaginatæ formæ e roboribus, conjectæque in alveum, fixis refixisque aliquotiens prope ingentibus stilis, fluctibus erectis confundebantur, avulsæque vi gurgitis interrumpebantur. Vicit tamen imperatoris vehementior cufa, & morigeri militis labor, mentotenus " dum operaretur sæpe demersi: tandemque non sine quorumdam discrimine castra præsidiaria inquietudine urgentis amnis exem-" pta, nunc valida funt. Ac talibus lætus exultansque, pro ani-

<sup>(</sup>p) Amm. Marcell. Lib. xxvIII, cap. II.

" mi & temporis tutela conducens reipublicæ studium, ut osficio " principis congruebat : ratusque aptissimum ad id, quod delibe-" rabat implendum, trans Rhenum in monte Piri, qui barbari-" cus locus est " munimentum exstruere disposuit. " Marcellino adductus locus ea, quæ de Valentiniani victoria & de situ Solicinii disseruimus, mirum in modum confirmat. Postquam enim præterlapso anno imperator, hostibus exastis Nicrum Juper & Lupodunum, Alemannos ad Solicinium profligaverat. follicite redit, atque hanc regionem duplici munimento adverfus barbarorum infultus tuetur. Ac primum quidem munimentum ad Rheni & Nicri confluentem constituit, aut potius jam constitutum contra urgentis amnis impulsum munit: alterum in monte Piri constituere conatur. Neque est, quod hæc nimium dubia & ambigua esse dicas. Certum est enim, primo post relatam a Valentiniano victoriam anno acta hæc esse, atque hoc ipso in loco, de quo agimus, acta esse æque certum est. tinianus enim magno animo concipiens & utilia, ut Marcellinus parrat, non folum Rhenum a Rhætiis ufque ad Oceanum magnis communire molibus est aggressus, turresque excelsas & castella, qua Galliarum porrigitur longitudo, construxit; verum etiam trans flumen castra præsidiaria posuit, ac barbarorum fines perstrinxit, Denique ad locum venit, in quo ipse a primis fundarat auspiciis munimentum celsum & tutum, sed quod præterlabente Nicro flu-En munimentum trans flumen. vio paulatim subvertebatur. seu in dextra Rheni ripa constitutum, præterlabente Nicro slu-Quis confluentem Rheni & Nicri, quis Mannhemii situm Sed cum reputaret munimentum paulatim subhîc non agnofcit? verti posse undarum pulsu immani, meatum ipsum aliorsum vertere cogitavit, atque improbo militum labore fluminis meatum immutavit. Hoc ipsum de nullo alio tractu, quam de eo, quo Nicer a Lupoduno ad Rheni confluentem properat, intelligi potest. enim Nicri alveus immutatus, neque ullo alio in loco a primo meatu deflexit. Hic immani undarum pulfu agros & villas, fæ-

К 3

pe subruit, ac pristinam sibi viam aperire, veteremque consequi alveum, qui apud Nicri insulam, vulgo Nekerau, videre est, magna vi nititur.

Imperator lætus & exultans; quod opus tantæ molis perfecisset, ratusque aptissimum ad id, quod deliberabat implendum, trans Rhenum in monte Piri, qui barbaricus locus est, munimentum exstruere disponit. Deliberabat nimirum Valentinianus, qua ratione Lupoduni & Solicinii agros, seu regionem, ex qua Alemannos pulserat, contra eorum incursus defenderet, atque ut iis omnem aditum præcluderet, in barbarorum finibus munimentum exstrue-In dextra Nicri ripa exfurgit alta rupes, quæ in omnem circumjacentem regionem dominatur, Francis olim Abrinsberg, nobis vero hodie Heiligenberg, seu mons sanctus dicta, quam ex altera Nicri parte mons caprinus, in quo Alemanni a Romanis devicti fuerant, erecta fronte respicit, Ex hoc edito monte, cui Velserus in thesauro suo Piri nomen primus dedit, aut potius a Marcellino jam datum primus restituit, imperator subjecham planitiem cum undequaque circumspicere, & Alemmanorum impetus facile repellere se posse intelligeret, munimentum in eo exstruere statuit, utque celeritas effectum negotii faceret tutum, Aratorem monuit ducem, ut dum undique altum esset silentium, id arripere conarétur. Hoc opus tamen tam clanculum perfici non potuit. quin Alemanni aliquid suspicarentur. Venerunt igitur & imperatorem supplices rogarunt, ne calcatis pastis rem adoriretur indignam, & contra datam fidem in Alemannorum folo præsidia poneret. Verum cum Alemmanni neque audirentur, neque illis spes ulla imperatorem a proposito suo dimovendi affulgeret, vim vi repellere aggrediuntur, & e propinquis collibus in Romanos irruunt, nec opinantes & seminudos opprimunt, ut vix unus superfuerit, qui ad imperatorem reversus cruenta facta nuntiaret.

An post hanc stragem Valentinianus consilium suum in monte Piri castellum ædisicandi immutarit, aut plane deposuerit, an vero alio tempore magis opportuno perficiendum distulerit, ac postea postea seliciore successi consecerit, hoc equidem neque a Marcellino, neque ab alio cozvo scriptore nobis proditum est. At ex monumentis in ipso hoc Piri monte detectis, & ab Apiano, (q) Heroldo, (r) Frehero, (s) Grutero, (t) Begero, (w) atque Ottone Culmanno (x) relatis certum est Romana przesidia ibi exstitisfe. Etenim & inscriptiones & arze votivz, sacrzeque zedes, (y) & camerz subterranez, (z) & numismata varii generis diverszque formze in vicinis vineis & agris reperta, aliaque Romanorum monumentorum vestigia omne dubium tollunt, & stationem Romanorum militum hoc in monte suisse demonstrant.

Sed enim cum aræ votivæ Jovi, Vulcano, Fortunæ, aut Mercurio facræ, quales in monte Piri detectæ funt, Valentiniano utpote Christiano imperatori adscribi nullatenus possunt, hinc eas ante Constantini & Valentiniani tempora jam substitisse recte judicatur. Unus e sociis nostris aram Jovis sub M. Aurelio erectam esse eruditis, gravibusque argumentis comprobavit; (a) atque huic quidem sententiæ eo lubentius assentimur, quod Tacitus suo jam tempore ditionem Romanam ultra Rhenum, ultraque veteres terminos prolatam esse nos doceat. (b) Ab eo vero tempore, quo Roma-

<sup>(</sup>q) Inscript: German. fol. 464.

<sup>(</sup>r) De statu legion, in vet. Germ. cap. xII.

<sup>(</sup>s) Orig. Palat. part. 1, pag. 26 & seq.

<sup>(</sup>t) Corp. inscript. pag. 15 & 52,

<sup>(</sup>u) Thefaur. Palat. pag. 45.

<sup>(</sup>x) Spicileg, monumentorum Romano - Palatinorum cis Rhenum 4.

<sup>(</sup>y) Vide ædem Visucio sacram in al. Acad. Palat. Tom. 1, pag. 202 & 203.

<sup>(2)</sup> Est locus quidem excavatus in monte Piri, vulgo Heidenlock, id est, gentilium sovea dictus.

<sup>(</sup>a) Act. acad. Palat. vol. 1, pag. 199.

<sup>(</sup>b) De moribus German, xxix & xxx.

Romani imperii sui limitem ad Nicrum usque protulerant, perpetua in his oris bella fuere, & jam Germani, jam Romani regiones ad Nicrum sitas alternis vicibus occuparunt, prout selici aut inselici successu arma movebant. Unde Valentinianus, ubi Alemannos Nicrum super & Lupodunum expulerat, non tam primus montem Piri occupasse, quam ut montem jam diu Romanis sacrum tuto sirmoque castello muniret, tentasse dicendus est. Paulo sus successus explanavimus, tum quia antehac de monte Piri nihil vel pauca admodum dicta sunt, tum quia nostram de veteri Solicinio seu Schwetzinga opinionem stabiliunt ac confirmant.

Atenim, inquies, quæ affinitas inter Solicinium & Schwetzingam, aut quæ inter nomina tam diversa similitudinis ratio? Sunt videlicet multa vetera oppida, castella, municipia, aliave antiquis monumentis insignita loca, quæ rerum temporumque vicissitudinibus nomen suum ita immutarunt, ut de prima illorum denominatione nihil plane superesse videatur. Ita vicus Julius, Germersheim, Noviomagus Nemetum, Speir, Borbetomagus, Worms, Argentoratum, Strasburg, pristinam suam formam prorsus exuerunt, & nomina omnino diversa exhibent. Diversis tamen his nominibus eadem loca significari ex ipso eorum situ, & ex descriptione ab antiquis scriptoribus nobis relicta certo desumitur. Pari modo Marcellini narratio Solicinii situm determinat, atque ita clare indicat, ut nulli alteri, quam Schwetzingano castello contenire possit.

## OBSERVATIONS

sur une colonne de granit'connuë dans le Palatinut

sous le nom de colonne des géans

par Mr. l'Abbé

HEFFELIN

LES peuples toûjours avides du merveilleux se plaisent à donner une origine sabuleuse aux monumens, qui sont d'une antiquité reculée, & dont l'ouvrage offre quelque objet capable de frapper leur imagination, ou d'imposer à leur crédulité. Ce penchant pour le merveilleux sait attribuer aux Géans les monumens, qui paroissent d'une grandeur prodigieuse & démésurée. C'est là sans doute la raison, qui a fait nommer la colonne, dont nous parlons, la colonne des Géans, comme si un ouvrage de cette grandeur n'avoit pu être sait par des hommes ordinaires.

Ce n'est pas cependant sous ce point de vuë, que nous allons examiner la colonne des Géans. Une opinion populaire, qui n'a d'autre fondement qu'un préjugé grossier & ridicule, tombe d'elle même, & n'a pas besoin d'être resutée. Mais cette colonne nous ossire un monument antique, monument curieux & intéressant par la matière, dont il est formé, par le tems au quel il a été construit, & par le lieu même, où il a été trouvé. Ce sont ces circonstances, & non point le nom, qu'on lui a donné, qui attirent les regards des connoisseurs sur la prétenduë colonne des Géans, & qui la rendent digne de nos observations, & de nos recherches.

Vol. IV Hift.

L

La

La colonne dont il s'agit, est de granit, & se trouve au haut d'une montagne appellée Felsberg, dans la comté d'Erbach. Elle a trente deux pieds de long sur quatre & demi de diamêtre par le bas, & trois & demi par le haut. Les gens du païs prétendent, qu'elle avoit onze pieds de plus, & que le morceau qui en a été détaché, est le même qui se trouve au bas de la montagne dans un village nommé Bedekirchen. La colonne entiére doit avoir été felon ce calcul de quarante trois pieds : mais en ne lui donnant que trente deux pieds, qui est la mesure, qu'elle à aujourd'hui ; c'est tôujours la plus grande colonne de granit, qui A quelque distance de la colonne se foit connuë hors de l'Italie. trouve le focle, sur le quel elle devoit être posée. C'est une masse quarrée, qui a quatorze pieds de contour. Son nom répond a celui de la colonne : on l'appelle dans le païs l'autel des Géans,

Si la colonne, que nous nous proposons d'examiner, faisoit partie de quelque ancien mausolée, ou de quelque vieux temple, il seroit peut-être aisé d'en découvrir l'origine. Mais celle d'une colonne isolée, qui se trouve au haut d'un rocher presque inaccessible sans inscription, & sans aucune trace, d'ou l'on puisse tirer quelque lumière ou quelque éclaircissement, ne peut être que trés difficile à développer. Est - ce un monument Romain, ou bien un monument Gothique? A quelle occasion a-t-il eté con-Rruit? quelle en étoit la destination? a-t-il été formé sur la place, où il est, ou bien a-t-il été tiré d'ailleurs? comment un ouvrage d'une si énorme pesanteur a-t-il été porté sur une montagne rude, & d'un accès très pénible? depuis quand y est-il, & à quel usage y fut-il placé? Je n'entreprens pas de resoudre toutes ces questions, dont la discussion seroit également épineuse & ingrate; je me contenterai de faire quelques observations, qui y font analogues, & qui naissent du sujet même, que j'ai à traiter.

La première observation a pour objet la matière de la colonne. C'est un granit à grains gris mêlés de verds & de blancs. Les

uns

uns l'avoient d'abord pris pour une espèce de basalte; (c) les autres pour une de ces pierres sonduës, qu'on prétendoit ci-devant posseder en Italie, en France, & en Angleterre. (d) Mais il suffit d'avoir une légère notion des pierres pour y reconnoître un véritable granit tel que ceux, dont sont composées les colonnes, ou les obélisque d'Alexandrie, de Memphis, & de Rome.

C'étoit jusqu'ici un préjugé généralement adopté de regarder comme production étrangère tout ouvrage de granit, de basalte, de jaspe, ou d'albâtre, qu'on pouvoit découvrir en ces païs ci, Notre colonne détruit ce préjugé; tout le rocher, où elle se trouve, est de la même pierre que la colonne, circonstance qui mérite une attention toute particulière. On remarque même, que la colonne n'est pas finie, & le socle, qui est taillé dans la même roche, n'est pas achevé non plus. Quelques petites colonnes de granit commencées ou achevées, qu'on a trouvées sur la même place, & plusieurs gros blocs de granit détachés du Rocher, entr' autres une pièce de quarante quatre à quarante six pieds, qui est déja dégrossie, mais qui n'a pas encore la forme, qu'on devoit lui donner, prouvent incontestablement, que c'est une carrière, d'ou l'on tiroit des ouvrages de granit. Les premiers voïageurs. qui trouvérent des colonnes de granit dans les carriéres d'Egypte, en parlérent avec beaucoup d'éloge & d'admiration. veux des physiciens & des naturalistes un phénomêne extraordinaire, qui fixa toute leur attention. Mais on ne s'étoit guéres figuré, qu'on dût jamais faire quelque découverte semblable en Allemagne.

Un païs a souvent des richesses qu'on ignore, & ce n'est pas un léger avantage que de découvrir les trésors, qu'une terre favori-

.

fée

<sup>(6)</sup> Voiez le journal d'Hannovre de l'année 1764. (Hannoverisches Magazin) pag. 648.

<sup>(</sup>d) Winkelmann chronique de la Hesse pag. 32.

sée de la nature semble quelques fois dérober aux yeux de ses ha-Il n'y a pas cinquante ans, que nos artistes ne connoissoient pas, ou connoissoient bien peu les belles agates, que le Palatinat produit. Il n'y a pas vingt ou trente ans, que les mines de mercure. qui se trouvent si frequemment dans nos montagnes, étoient presque inconnues : dumoins ne se doutoit-on pas, qu'elles devoient former un jour, comme elles forment aujourd'hui, une bonne branche de commerce pour le Palatinat. Il n'y a pas dix ans, qu'on ne foupconnoit pas, qu'on dût, ou qu'on pût trouver sur nos collines & dans nos vallées les mêmes simples & les mêmes plantes que les botanistes ne croioient appartenir qu'à l'Amerique & aux Indes. Un de nos confréres (e) a démontré, que nous possédions le chrisocome de Tartarie, le thimelée des Pyrenées, le glaïeul de Sibérie, le millet de Virginie, la panise de l'Amerique, & une infinité d'autres plantes soit de Sicile, soit d'Afrique, soit des Indes orientales ou occidentales. La collection complette de toutes les plantes du Palatinat, qu'il se propose de publier, sera connoître toutes les richesses, que nous possédons en ce genre.

Les Suédois & les François furent les premiers, qui s'appliquerent à connoître les terres, les mines, les fossiles, les petrifications, les plantes, les arbustes, & tous les simples de leur païs. Linnée, Swendenborg, Wallerius, Tournesort, Jussieu & Bussierent la route, que les autres physiciens ou botanistes se font gloire de suivre.

Les productions naturelles de l'Allemagne, & en particulier celles du Palatinat sembloient plus negligées que toutes les autres. La lythologie ou la connoissance des pierres y étoit inconnuë : le granit, le basalte, le jaspe, l'albâtre, & la plûpart des marbres étoient regardés comme étrangers à nos païs. Si le hazard faisoit decouvrir quelques monumens ou ouvrages anciens formés de ces pierres, on les regardoit comme de pretieux restes

de

<sup>(</sup>e) Mr. de Neker botaniste de S. A. S. E. P.

de la magnificence Romaine; on les recueilloit avec respect, & l'on supposoit toûjours que ces vainqueurs de l'univers les avoient tirées de l'Egypte, ou de quelqu' autre partie de l'Afrique, ou de l'Asie. C'est dans cette supposition, qu'on envoia ici, il y à cinq à fix ans trois colonnes de granit, qui avoient été déterrées dans les environs de Treves, & dont on fit présent à S. A. S. E. P. comme d'une pierre inconnuë dans le Palatinat. La colonne de Felsberg me fit naître l'idée de les comparer ensemble. Je vous invite à faire la même comparaison. Vous trouverez exactement la même qualité de pierre. C'est le même grain, le même dégré de dureté, les mêmes taches grifes, verdes, & blanchâtres; en un mot le même granit. Ce n'étoit donc pas d'Italie & bien moins d'Egypte, comme l'on supposoit, que les Romains avoient fait venir ces colonnes à Treves. C'est de ces païs-ci, qu'ils les avoi-La conclusion en est bien naturelle, & il seroit aussi ridicule qu'étrange de vouloir chercher la carrière de ce granit dans un païs éloigné, tandisque nous l'avons auprès de nous.

Flatté de cette première découverte je continuai mes recherches; elles ne furent pas infructueuses. J'éxaminai un monument Romain de granit, que vous avez sous les yeux, & qui se trouve dans la collection d'antiquités à Mannheim. C'est un piédestal, sur le quel doit avoir été placée la statue de quelque divinité. Un de nos confréres a prouvé (f) avec autant de sagacité que d'érudition, que le nom qu'on y voit essacé au milieu d'une inscription, dont toutes les autres parties sont bien conservées, ne pouvoit être que celui de l'empereur Commode, dont le sénat sit briser les statues, & dont il voulut abolir l'odieuse mémoire en l'essace, s'il étoit possible, de tous les monumens, qu'on avoit érigés à ce monstre de cruauté & de barbarie. Je comparai ce monument avec les colonnes de Treves & de Felsberg; & je reconnus sans peine, que le granit, dont il étoit composé, étoit également un

L 3 granit

<sup>(</sup>f) Voiés les mémoires de l'académie Palatine vol. 11, pag. 115.

granit de ce païs-ci. Les colonnes dont Freher fait mentiondans ses origines Palatines, ces mêmes colonnes qui furent autre fois transportées du chateau impérial de Nideringelheim au chateau électoral de Heidelberg, & qui après avoir été l'ornement de quelque joli temple ou de quelque beau salon antique sont aujourd'hui reléguées dans le vestibule d'un portier, où elles forment l'enceinte d'une vieille citerne; ces colonnes, dis-je, qui méritoient une meilleure place, & qui déposeront, tant qu'elles démeureront là, contre l'ignorance de ceux qui n'en firent pas un meilleur usage, sont du même granit, ou d'un granit tout à fait semblable.

Toutes ces preuves réunies sont bien capables de détruire le préjugé, qui avoit prevalu pendant tant de siècles, que le granit nous venoit des païs éloignés, & qu'il n'y en avoit point dans ces païs-ci, ou que celui de nos contrées n'étoit en aucune manière propre aux ouvrages de sculpture & d'architecture. Si les Romains, qui avoient le tact fin & le gout delicat, n'ont pas dédaigné d'emploïer notre granit à leurs monumens publics, n'aurions nous pas bien tort de ne pas nous en servir nous mêmes.

Il paroît certain par le monument de Commode que dés son tems, c'est à dire, dés le second siècle on avoit mis en usage le granit du Palatinat. L'industrie des Romains & leur goût pour les beaux arts les engageoient à tirer parti des productions naturelles de tous les païs, qui étoient soumis à leur empire. Et que sait-on, s'ils n'ont pas enrichi l'Italie de nos productions, & si telle ou telle espèce de marbre, d'albâtre, de jaspe, ou de granit, dont l'Italie se fait gloire, & dont ses temples ou les palais sont décorés, n'ont pas été tirés de nos contrées, de même qu'on en tire aujourdhui les onix, les agatonix, les carnolines, les amétistes, & autres pierres semblables, dont se sont presque toutes les pierres gravées & les camées qui sortent de la main des artistes de Rome & de Florence.

L'idée que j'ose hazarder, & qui a tout l'air d'un paradoxe, sera peut - être un jour une vérité reconnuë; que diroient la plûpart des étrangers, si l'on leur assuroit, que les plus jolis camées qu'ils achetent en Italie, sont saits des onix de ces païs - ci? Rien n'est cependant plus certain, & l'experience que nous en avons, les pierres que nous y avons envoïces nous mêmes, & celles que les artistes de Florence & de Rome en tirent tous les jours, en sont des preuves aussi convainquantes qu'incontestables.

Un domestique Allemand d'origine, qui étoit attaché au feu Cardinal Lante, avoit remarqué, combien on saisoit de cas à Rome de certaines espéces de pierres, qu'il se rappelloit d'avoir vuës dans son païs; que fait-il? il fait venir de ces pierres de son païs, c'est à dire, des environs d'Obernstein, où les agates & les onix sont en grande quantité. Il en forme une espèce de commerce; les pierres lui valent bien de l'argent, & ce commerce fait sa fortune.

Un artiste célébre attaché au service de S. A. S. E. apporta de Rome quelques pièces d'albâtre, qu'il avoit détachées d'un monument, qui fut trouvé, lorsqu'il travailloit à Rome, dans les fondemens d'un palais, que le Cardinal Valenti faisoit batir prés de la Quelle fut la surprise de cet artiste, lorsqu'un beau matin on vint lui présenter du même albâtre tiré des carrières de nos environs; je dis du même albâtre, qu'il avoit cru jusques là oriental, comme tous les Romains le croient. Ceux-ci possédent bien des pierres, dont les carrieres se sont perdues, & qu'ils ne connoissent plus que par les morceaux qu'ils en trouvent dans les monumens anciens. Ils ont toûjours supposé jusqu'ici, & ils supposent encore, que toutes les carrières des pierres qu'ils possédent, étoient en Orient ou en Afrique. Mais qu'on compare ce prétendu albâtre oriental avec celui que nous possédons; que l'on mette l'un à coté de l'autre ; vous les confondrez ; vous ne les pourrez distinguer l'un de l'autre : ce sont deux morceaux d'une même pierre. On feroit en droit de mettre au bas ce que le même artiste

artiste vouloit mettre au bas d'une belle table: Albâtre oriental du Palatinat. Les colonnes du tabernacle de l'église de la cour nous en donnent une preuve également frappante. Les connoisfeur les plus délicats les prennent pour de l'albâtre oriental de la plus belle qualité, tel qu'il est difficile d'en trouver en Italie même. Ces colonnes ont cependant été tirées des carrières de Würtemberg, & la frise du tabernacle, qui est d'une beauté égale à celle des colonnes, est formée d'un albâtre du Palatinat. En fautil davantage pour démontrer, qu'il y a des pierres, dont on ignore les carrières en Italie, & qui on été tirées de ces païs-ci?

Les six colonnes de granit, qui sont à Heidelberg, acheveront de nous en convaincre. Bien des personnes semblent douter du prix de ces colonnes, parcequ'elles y reconnoissent un granit du païs, un granit dont les montagnes du Palatinat sont remplies. Mais elles ignorent sans doute, que ces mêmes colonnes ont autre sois occupé une place distinguée en Italie, & que l'Italie n'a fait que rendre au Palatinat ce qu'elle en avoit tiré. C'est un nouveau paradoxe, si vous voulez; mais un paradoxe, qui n'est pas sans sondement. Car les colonnes de Heidelberg sont les mêmes, dont on dépouilla le palais des exarques de Ravenne, pour en décorer le palais imperial de Nideringelheim. Ce suit le Pape Hadrien I, qui en sit présent à Charlemagne, qui s'étoit addressé à lui pour obtenir les statsues, les colonnes, & les mosaïques du palais de Ravenne, comme on le peut voir par la réponse du Pape à la lettre de l'empereur. (g), Nous avons

<sup>(</sup>g) On nous à conservé cette lettre du Pape Hadrien I, dans la collection des historiens de France par D. Bouquet, tom. v, p. 582. "Regalis po" tentiæ vestræ per Arvinum ducem suscepimus apices, in quibus rese" rebatur, quod palatii Ravennatis civitatis musiva atque marmora,
" cæteraque exempla tam in strate, quamque in parietibus sita, vobis
", tribueremus. Nos quippe libenti animo & puro corde, cum nimio
" amore vestræ excellentiæ tribuimus essectum, & tam marmora quam", que musivum, cæteraque exempla de eodem palatio vobis concedi" mus ausesenda. "

" reçu, dit le Pape dans sa réponse, par les mains du duc Arvin, la lettre de votre puissance roïale, par la quelle vous me fai" tes connoître, que vousdesirez obtenir de nous les ouvrages
" en mosaïque & en marbre, ainsi que les autres ornemens qui
" sont attachés au mur, ou qui sont partie du parquet. Nous nous
" faisons un plaisir d'y consentir avec les sentimens de la plus pu" re, & de la plus tendre affection, que nous portons à votre Ex" cellence, & nous vous accordons en consequence la permission
" de faire emporter du dit palais les marbres, la mosaïque, les
" statuës & les tableaux, qui s'y trouvent. "

La description qu'un poëte du neuvieme siècle nous a laissée du palais de Nideringelheim, nous apprend l'usage, que Charlemagne sit des colonnes, qu'il avoit tirées de Ravenne. (\*\*) Une autre description d'un poëte Saxon, qui vivoit sous l'empereur Arnoul sur la fin de ce même siècle, nous fait connoître, que ce ne su pas seulement de Ravenne, mais aussi de Rome, qu'on tira des colonnes pour embellir le chateau de Nideringelheim, Vol. IV His.

## (h) Description du palais de Nideringelheim:

Eft locus ille fitus rapidi prope flumina Rheni,
Ornatus variis cultibus & dapibus.
Quo domus alta patet centum perfixa columnis,
Quo reditus varii, testaque multimoda,
Mille aditus, reditus, millenaque claustra domorum
Asta magistrorum artificumque manu.

Cette description est d'Ermoldus Nigellus abbé d'Aniane en Languedoc, qui sut rélégué à Strasbourg par Loüis le débonnaire pour être entré dans les sactions, que ses sils tramoient contre lui. Ce sut pendant le tems de son exil, qu'il composa son poëme. Le premier, qui ait publié quelques vers de ce poëme, sut Marquard Freher. Lambecius en rendit compte dans son catalogue raisonné des manuscrits de la bibliotheque imperiale, & Muratori tira de cette même bibliotheque le manuscrit de ce poëme, qu'il publia en entier à la tête de la seconde partie du second volume de sa collection des historiens de l'Italie. On le trouve aussi dans la collection des historiens de l'Allemagne, Voïés Menchenius script. rerum Germ, tom. 1, pag. 281,

qui surpassoit en richesse & en magnificence tous les autres palais de ce tems là.

Mais les révolutions, auxquelles l'Allemagne à été sujette, aïant détruit ce palais, les statues & les colonnes qui le decoroient, furent brisées ou dissipées. Philippe l'ingenu, ce généreux & zélé protecteur des lettres & des arts, fit transporter à Heidelberg le petit nombre de colonnes, qui avoient été conservées. Mr. Schæpflin dit en parlant de ces colonnes, qu'elles ne subsistent plus; elles subsistent cependant, mais comme nous l'avons remarqué, dans un lieu, où un connoisseur ne les cherche pas, & où il n'est pas supposé les devoir trouver. Or s'il est certain, que ces colonnes sont venuës de Ravenne ou de Rome, (i) ainsi qu'il est démontré par les autorités, que nous avons alléguées, ne sommes - nous pas en droit de dire. que l'Italie n'a fait que rendre au Palatinat ce qu'elle en avoit tiré. Mais quelque bien fondées que soient nos prétentions sur ces colonnes, je ne puis dissimuler, qu'on a de la peine à se persuader, qu'elles aïent pu venir du Palatinat en Italie, & de l'Italie dans le Palatinat. l'aime mieux croire, que les Romains les avoient tirées des îles de la Gréce; ou même de l'Egypte, & que c'est à tort, qu'on a cru y reconnoître un granit de nos contrées. Ce ne fut probablement que fous l'empire de Charlemagne, qu'elles parurent pour la premiere fois dans le Palatinat. Mais ces pierres ne sont donc pas si com-

mu-

Ingelenhem distus locus est, ubi condidit aulam,

Ætas cui vidit nostra parem minime.

Ad quae marmoreas praestabat Roma columnas,

Quasdam praecipuas pulcra Ravenna dedit.

De tam longinqua potuit regione potestas

Illius ornatum, Francia, serre tibi.

<sup>(</sup>i) Dans la première description du palais de Nideringelheim il n'est dit qu'en général, qu'il étoit orné de cent colonnes, mais dans celle du poète Saxon il est dit expressement, que ces colonnes avoient été tirées de Rayenne & de Rome.

In Leibnit. scriptor. rer, Brunsvic, tom. 1, pag. 166.

munes, & si dignes de mépris, qu'on les avoit jugées jusqu'ici, ou si elles sont si ordinaires, & si elles meritent, qu'on en fasse aussi peu de cas, qu'on en a fait jusqu'ici; comment les Romains, qui sont nos maîtres & nos juges en fait d'art, ont - ils pu les placer dans le palais de Ravenne? Il y a en tout ceci une contradiction palpable, qui fait voir, combien les jugemens de ceux qui méprisent tout ce qu'ils croïent être de nos païs, portent à faux, & combien leurs raisonnemens sont destitués de sondement. Je ne m'arrête pas plus long tems à une circonstance, qu'il seroit aisé de faire valoir avec plus de sorce & d'énergie. Je me contente de remarquer, que notre granit doit avoir bien de la ressemblance avec celui d'Italie, puisqu'on les consond & qu'on les prend l'un pour l'autre.

Les carrières, d'où l'on tira les premiers ouvrages de granit dans le Palatinat, n'ont pu être ouvertes qu'après le tems, où les Romains étoient devenus maîtres des bords du Rhin, & des païs qui l'environnent. On fait que les anciens Germains n'avoient aucune connoîssance des beaux arts. C'étoient des peuples errans qui passoient d'une contrée à une autre, & qui ne s'occupoient que de la guerre ou de la chasse. Les Romains portérent en Allemagne le premier goût d'architecture & de sculpture : accoutumés à entreprendre tout ce que les arts avoient de plus grand & de plus noble les Romains furent seuls en état de former le projet de cette grande colonne, qui fut exécutée sur le Felsberg. Mais la grandeur de cet ouvrage, qui ne répond à aucun monument, qu' ils ont laissé dans les Gaules ou la Germanie, peut faire croire avec fondement, que cette colonne étoit destinée pour la capitale: & si les Romains avoient eu plus de repos & de tranquillité sur le Rhin, il est à supposer, qu'ils auroient tiré de nos carrières bien d'autres ouvrages pour les transporter par le Rhin jusqu'à la méditerranée, & de là jusques en Italie.

Mais l'invasion des Barbares, qui les obligea de se replier, & de se retirer peu à peu audela des monts, sit négliger & tomber dans l'oubli les carrières, qu'ils avoient commencé à exploiter.

M 2

Les siècles d'ignorance & de barbarie, qui saivirent, & qui ne durérent, que trop long tems pour le malheur de l'humanité & celui des connoissances humaines, essacérent jusqu'aux moindres traces qui eussent pu conduire à la découverte de ces carrières. C'est ainsi que les mines d'émeraudes, de topazes, d'aiguemarines, de jaspes & d'agates, les carrières de porphyre, de granit & de marbre se perdirent également en Egypte & en Asie par les troubles & les horreurs de la guerre, qui bannirent l'industrie, le commerce & les arts de ces païs sortunés, qui avoient été le berceau des sciences & des lettres.

On avoit à la renaissance des arts si peu d'idée du granit, qu'on le prit pour une espèce de fausse pierre, ou une pierre fac-On l'appelloit & on l'appelle encore dans les provinces méridionales de France pierre fonduë. C'est le nom qu'on donne aux colonnes de granit, que les Romains ont laissées à Nîmes, à Arles & en quelques autres villes de France. C'est le même nom que Winkelmann donne à la colonne des Géans, & que Munster donne également à celles, qui furent transferées de Nideringelheim à Heidelberg, où il marque les avoir vues lui même. Le préjuge fut porté si loin, qu'on douta, si les pyramides & les obelisques d'Egypte étoient des pierres naturelles, ou des pierres composées. On se persuada, & plusieurs physiciens adoptérent cette opinion, que les anciens avoient possedé le secret de lier les grains de sable avec tant d'art, & d'une manière si solide, si compacte, qu'ils furent en etat d'en former ces colonnes superbes, ces obélisques fameux, qui ont mérité d'être mis au rang des mer-Ne seroit - ce pas la persuasion de ce préveilles de l'univers. tendu sécret des anciens, qui a engagé une célébre académie d'Allemagne à proposer la question de donner au sable la consistance & la dureté de la pierre, ensorte qu'on en puisse faire des statuës & des colonnes. La nature a elle même résolu ce problème, elle a pris soin de donner au sable la consistance nécessaire, & d'en former dans les carriéres de porphyre & de granit ces masses prodigieuses de pierre

pierre, ces rochers immenses, qui ne sont qu'un composé d'une infinité de grains tantôt rouges, tantôt gris, blancs, ou verds, entremêlés de pailletes brillantes & argentées, qui sont des parties talqueuses, qui tiennent lieu de ciment pour lier toutes les parties ensemble. Les anciens n'avoient pas le secret de sormer ces pierres, mais ils avoient celui de les travailler: ils en faisoient leurs colosses, leur sphinx, leurs obélisques, leurs vases, & tant d'autres ouvrages, qui sont l'honneur de l'antiquité, & qui devroient faire l'objet de notre émulation.

La nature ne nous a pas refusé ces mêmes pierres: les rochers immenses dont elle a parsemé non seulement les déserts de l'Afrique, mais aussi les pass les plus sertiles de l'Asie & de l'Europe, nous offrent le granit en France, en Angleterre, en Allemagne, & en particulier dans le Palatinat. Mais c'est à notre industrie à en tirer le même parti que les anciens, & à y tailler les ouvrages, dont ils nous ont laissé les modèles.

Après que les voïageurs se furent assurés par l'inspection des carrières de l'Arabie pétrée & de la haute Egypte, que les obélisques d' Alexandrie & de Memphis étoient d'une pierre naturelle, & non pas d'une pierre composéé, l'opinion des pierres fondues perdit nécesfairement beaucoup de ses partisans, quoiqu'elle ne soit pas encore entierement abandonnée, comme il paroit par l'exemple que nous avons cité. Mais un nouveau préjugé prit la place de celui qu'on venoit de détruire. Les naturalistes commencérent à regarder le granit comme une production particulière de l'Egypte, à la quelle les autres païs ne devoient pas prétendre. C'est au moins l'idée, que la plûpart de voïageurs & des physiciens nous en donnent. S'ils parlent des granits, qu'on a trouvés dans l'île d'Elbe, ou dans celles de l'Archipel, dans les montagnes de Suisse ou dans celles d'Italie, ce n'est que pour les mettre infiniment audessous de ceux d'Egypte, & ils ne semblent parler des premiers que pour donner plus de prix aux derniers. On diroit, que les ouvrages merveilleux, qu'on voit en Egypte, ces pyramides, ces

M 3 colof-

colosses, ces obélisques avoient tellement ébloui les yeux, & frappé l'esprit des vouageurs qu'ils ne distinguérent pas affez bien l'ouvrage de la matière, ou que confondant la matière avec l'ouvrage ils se persuadérent, que l'Egypte seule pouvoit produire le véritable granit.

Mr. Guettard fut le premier, qui osa s'élever avec force contre une opinion, qui étoit devenuë générale parmi les naturalistes & les physiciens. Il prouva par l'analyse chymique, qu'il sit des parties constitutives du granit, par les cartes minéralogiques, qu'il dressa de la France & de l'Egypte, ensin par mille recherches curieuses & intéressantes, que les granits de France étoient de la même nature, & composées des mêmes parties que ceux d'Egypte; que dans les uns & les autres ces parties varioient pour la couleur, le brillant & la dureté; qu'elles étoient plus ou moins liées, plus ou moins compastes selon les diverses qualités des differens granits, & que s'il y en avoit en Egypte d'une qualité aussi médiocre qu'en France, il y en avoit aussi en France d'une qualité aussi superieure qu'en Egypte. (k)

Le célébre pere Sébastien Truchet (1) faisant travailler par ordre de sa Majesté pour rendre la Dordogne navigable, decouvrit le plus beau granit du monde dans les sources de cette rivière. (m) Ce sont les termes de Mr. de Tournesort. Mais cette découverte & d'autres semblables firent peu d'impression sur les physiciens de France, & Mr. de Tournesort lui même donne à connoître dans plus

<sup>(5)</sup> Le gravit du mont Dauphin est selon Mr. Guettard le plus beau, qu' on puisse voir. Aucun granit, dit - il, même celui d'Egypte n'est pas à comparer à deux qui m'ont été envolés du mont Dauphin: les grains de l'un sont d'un beau blanc, d'un verd d'elive, & d'un brun soncé; ceux du second sont blancs, d'un rouge de cérise, verds, & d'un brun soncé. Mémoires de l'asad. des sciences, année 1751 pag. 206.

<sup>(1)</sup> Savant réligieux Carme, qui à vecu au commencement de ce siècle.

<sup>(</sup>m) Voiage du Levant, tom. 1, lettre VII, pag. 367.

plus d'un endroit, qu'il n'étoit pas persuadé, que le granit de France sût comparable à celui d'Egypte. Tant la prévention a d'empire sur les savans mêmes, & sur les hommes les plus éclairés!

M. Bomare à l'exemple de Mr. Guettard analysa les granits, qui se trouvent en Dauphiné, en Bourgogne, en Normandie, & en d'autres provinces de France. Il les compara les uns avec les autres, & par les expériences, qu'il fit à l'aide du cizeau, du briquet, & de la chymie, il détermina, que celui des environs d'Agey, près de la montagne de Sommerset en Bourgogne, étoit le plus beau du Roïaume, & qu'il pouvoit par sa dureté, sa pefanteur, sa beauté & toutes ses autres qualités contrebalancer à tous égards celui d'Egypte. (\*) Ces observations ont bien pu affoiblir le préjugé, qu'on avoit, & qu'on a encore en faveur du granit d'Egypte, mais elles ne l'ont pas déraciné, & n'ont point essacé l'impression, que les descriptions outrées des voïageurs ont sait sur presque tous les esprits.

Si les François, qui sont plus portés qu'aucune autre nation pour leur patrie & pour les avantages, qu'elle peut posseder, ont eu tant de peine à se rendre au sentiment des naturalistes, qui ont fait, comme MM. Guettard & Bomare, les recherches les plus suivies, & les plus exactes sur la nature & les qualités particulières du granit: nous ne devons pas nous flatter, que les Allemans, qui sont moins prévenus en faveur des avantages de leur païs, seront fort disposés à reconnoître le granit du Palatinat pour un véritable granit. Le préjugé est trop bien établi; & l'on est d'ailleurs toûjours plus porté à admirer ce que l'on ne voit pas, & que l'on ne possede pas, que ce que l'on possede, & qu'on a tous les jours sous les yeux. C'est là peut - être la vraïe raison, qui nous

La

fait rechecher les pierres d'Egypte, & négliger celles de nos païs.

<sup>(</sup>n) Voiés le distionn. raisonné universel d'histoire naturelle par Mr. de Bomare tom. 2, art, granite.

La haute idée qu'on s'étoit formée des pierres d'Egypte d'après Pline, Kircher, Dapper, Belon & d'autres, nous permettoit à peine de comparer nos productions avec celles de l'Egypte: mais l'éstime, que nous avions conçue des productions étrangéres, loin de nous faire négliger les nôtres, devoit, comme remarque fort bien Mr. Guettard, nous encourager à faire plus d'efforts pour découvrir des pierres semblables à celles d'Egypte.

Il faut bien distinguer les observations du physicien ou du naturaliste de celles de l'artiste ou de l'antiquaire. Celui - ci porte toute son attention sur l'Italie, la Gréce & l'Egypte. La raison en est simple: il veut connoître l'origine & les progrès des arts: ils cherche les modéles du bon goût; ces modéles ne se trouvent ni en Allemagne, ni en France, ni en Angleterre, & encore moins dans les païs du Nord. Il les faut donc chercher dans les contrées, où les arts ont eu leur berceau, c'est à dire, dans l'Egypte, la Gréce & l'Italie, où la peinture, la sculpture, & l'architecture ont enfanté les plus beaux ouvrages, & ont laissé les plus superbes monumens. Cette manière de procéder étoit naturelle & même nécessaire dans ceux qui cherchoient à persectionner les arts, ou l'étude des antiquités. Mais que les physiciens & les naturalistes aïent voulu suivre la même route, & qu'au lieu de s'appliquer à connoître les productions de leur patrie ils se soient presque uniquement attachés aux curiofités naturelles des païs étrangers, se fatiguant & s'épuisant à analiser souvent des choses trop éloignées pour en pouvoir tirer quelque utilité, c'est de quoi on est surpris avec raison, & c'est cet abus, qu'on peut appeller un préjugé plus propre à reculer les progrés de l'histoire naturelle, qu' à les avancer. C'étoit aux antiquaires à proposer des modéles aux artistes : mais c'étoit aux naturalistes à leur fournir dans le païs des pierres propres à exécuter les ouvrages, qui devoient faire l'ornement des édifices publics, des temples & des palais de nos fouverains.

On batit les maisons, dit Mr. Bomare, & on pave les chemins dans plusieurs provinces de France avec du granit capable d'être emploié aux ouvrages les plus recherchés. La même chose arrive dans le Palatinat: les pavés, les murs, les maisons se font aux environs de Weinheim, à trois ou quatre lieuës de Mannheim, d'un beau granit à grains rouges, qui ressemble à celui, qui étoit tant recherché des anciens, & qui est connu sous le nom de granito rosso.

Accoutumés à ne voir dans nos carrières que des blocs de pierres de peu de grandeur nous nous étions figurés, que ce n'étoit qu'en Egypte, qu'on pouvoit trouver des masses de granit assez considerables pour en faire de grands ouvrages de sculpture ou d'architecture. Mais la colonne des géans nous prouve bien, qu'on pourroit tirer de nos carrières des colonnes de telle grandeur, que l'on voudroit. La plus haute colonne d'Egypte avoit environ 69 pieds. Il est plus que vraisemblable, que dans une roche, ou l'on a taillé une colonne de quarante pieds, on auroit pu également en tailler une de cinquante ou soixante pieds; le rocher est sans interruption, & l'on y pourroit ouvrir une carrière d'une étenduë immense.

La grandeur & la hardiesse des monumens d'Egypte a fait dire à un des plus grands génies de France: "Il n'appartient qu'à "l'Egypte de dresser des monumens pour la postérité. Ses obélisques sont encore aujourd'hui, autant par leur beauté que par leur hauteur, le principal ornement de Rome; & la puissance Romaine "déesperant d'égaler les Égyptiens, a cru faire assez pour sa grandeur "d'emprunter les monumens de leurs Rois. "(o) On ne peut disconvenir, que les Égyptiens n'ayent été le seul peuple, qui ait eu le courage d'entreprendre des monumens, qui occupoient des Vol. IV Hist. N milliers

<sup>(</sup>o) Bossut discours sur l'histoire universelle.

milliers d'hommes pendant plusieurs années. (p) Mais il est toûjours vrai de dire, que c'est un pur préjugé de se figurer, que la seule Egypte ait produit des pierres propres à former ces grands ouvrages. Ce n'est point la matière; c'est l'art, c'est le courage. qui nous manquent pour élever de ces grands colosses & de ces grandes pyramides : & si les Palatins animés d'un zéle égal à celui des anciens Égyptiens vouloient ériger un monument à leur fouverain, qui le mérite plus qu'aucun roi d'Egypte, il n'y a pas de doute, qu'ils ne pussent tirer de la carrière de Felsberg un

obélisque, qui égalât les plus hauts d'Egypte.

Je le répéte : c'est un pur préjugé de croire, que les pierres de nos contrées ne sont pas propres à tous les ouvrages de sculpture ou d'architecture. Les beaux marbres, qu'on tire des carrières de Würtemberg, de Bareith, & du Margraviat de Baden, font bien connoître, que l'Allemagne est plus riche en ce genre, qu'on ne l'avoit cru pendant long tems. Les marbres de Florence, de Sienne, de Sardaigne & de Corse n'offrent presque pas d'espéce, ni même de couleur ou de nuance, qu'on ne trouve aussi dans les nôtres & souvent avec des singularités, comme les arborifations dans ceux de Durlach, qui leur donnent un mérite, que On peut dire, que la variété & la riles autres n'ont pas. chesse de nos marbres augmentent tous les jours, & elles pourroient augmenter bien plus encore, si l'on s'appliquoit plus à bien connoître nos carriéres. & à distinguer les meilleures sortes de pier-

res

<sup>(</sup>p) Pline rapporte, qu'un roi d'Egypte avoit emploïé vingt mille hommes pour construire un obélisque, & que l'obélisque étant fini il fit attacher son fils au haut de la colonne pour faire sentir aux ouvriers, qui l'élevoient, la crante, qu'il avoit, qu'ils ne l'endommageassent ou ne la laissassent tomber : cette action qui marquoit autant d'inhumanité que de vaine gloire, devoit sans doute faire connoître, que le roi estimoit la conservation de ce monument autant & peut - être plus que la vie de l'héritier de ses états. Pline hist, nat, liv, xxxvi, chap, IX.

res, qu'elles contiennent. Le basalte de Misnie, l'albâtre de Würtemberg, les agates & les jaspes du Palatinat & du duché de Deuxponts peuvent remplacer aumoins en partie les carrières, que les Romains ont tant regrettées, & leur procurer ce que l'Ethiopie & l'Asie procuroient à leurs ancêtres.

Le granit du Margraviat de Baden, les vases, les tables, les cheminées & autres ouvrages, qu'on en a faits, & dont on peut voir plusieurs beaux morceaux dans la grande sale de Carlsrhoue, sont d'une aussi bonne qualité de pierre, & ont pris un aussi beau poli, que les ouvrages les plus estimés d'Egypte. C'est le jugement, qu'en a porté un des meilleurs artistes, qui les a vus & les a examinés avec beaucoup de soin.

Les granits du Palatinat sont de la même qualité, & méritent la même attention. Depuis la gorge, où le Neker sort des rochers escarpés, entre lesquels son lit est reserré, depuis la gorge agréable & riante, dis-je, où le Neker vient arroser les murs de Heidelberg, s'étend une chaine de montagnes de douze à quinze lieues, qui sont remplies de granit gris, rouge & verdâtre. Les chemins le long du Necker en sont bordés; les pavés & les murs des jardins en sont construits.

Mais tous ces granits, dira quelqu'un, ne sont que de saux granits, & ne peuvent être comparés avec ceux d'Egypte ni pour le dégré de dureté, ni pour la qualité & la beauté de la pierre. Je sais, qu'il y a des pierres, qui ont à peu près le même coup d'oeil que le granit, & qui n'en sont pas. Ces derniers s'égrennent facilement & se pulvérisent, quand on les frotte avec un peu de sorce. Les voïageurs en ont trouvé en Egypte, & il ne seroit sans doute pas étonnant après cela, qu'on en trouvât en ces païs-ci. Les colonnes de Séville, qui se décomposent à l'air, sont de ce saux granit, ou pour parler plus exactement, de ce granit, qui n'est pas encore bien sormé, & qui n'a pas le dégré de dureté, qu'il doit avoir. Ceux dont nous parlons, sont bien disserens; la colonne de Lindensels est au moins saite depuis quatorze siécles; car depuis tout ce tems les N 2.

Romains n'ont plus été les maîtres du pais situé entre le Rhin & le Necker : celles de Heidelberg sont encore plus anciennes à en juger par le travail & le goût de l'ouvrage. Cependant on n'y voit aucune marque, ni même aucun léger indice, qui puisse faire juger, que cette pierre se décompose à l'air; & si l'on y decouvroit même quelque trace de déperissement, ce qui n'est pas, on n'en pourroit rien conclure: puisque Mr. de la Condamine en parlant de l'obélisque d'Alexandrie, connuë sous le nom d'aiguille de Cléopatre, observe lui même, qu'elle commence à se calciner & à se décomposer. " La face exposée au nord-ouest du coté de " la mer, dit-il, & celle du fud-ouest, qui regarde la nouvelle " ville, font les mieux conservées, & on y distingue trés bien les " figures hiéroglyphiques, qui y font gravées. Mais quoique cette pierre foit plus dure que le marbre, continuë Mr. de la " Condamine, les deux faces opposées au nord est, & au sud-" est, sur tout la dernière, sont fort mal traitées; elles se calcinent à l'air, & s'enlevent par lames, ensorte qu'on ne peut " presque plus rien distinguer à leurs caractères. " (q)

C'est donc un pur esset du préjugé, quand on se figure, que nos granits ne sont pas aussi durs & aussi compactes que ceux d' Egypte. C'est au contraire leur extrême dureté, qui a fait, qu' on ne s'en est pas servi jusqu'ici à cause de la grande dissiculté, qu'on a trouvée, à les travailler & à les polir. Cependant les ouvrages en granit, qu'on voit à Carlsrhoue, sont si bien travaillés, qu'ils ne laissent rien à désirer: ils sont d'un fini achevé, & ils ont un poli, qui égale & peut-être surpasse celui des ouvrages

égyptiens.

Les caractères du monument de Commode, qui ne paroit cependant pas être de la meilleure espèce de nos granits, sont aussi entiers, & aussi bien conservés, que si l'on venoit de les y tracer. Il est par conséquent hors de donte, que notre granit est propre

<sup>(</sup>q) Mémoires de l'acad, des sciences, année 1732. pag. 313.

propre à tous les ouvrages, que les anciens ont executés dans celui d'Egypte. Mais il faut un Prince aussi généreux & aussi zélé pour le progrès des arts que celui, sous le quel nous avons le bonheur de vivre, pour imiter l'exemple des anciens, & pour tirer parti comme eux d'une pierre aussi dure & aussi dissicile à travailler. C'est sous son gouvernement, que l'étude de l'histoire naturelle, de la botanique & de la physique ont pris naissance dans le Palatinat. Ces études y étoient inconnuës avant lui: c'est par ses soins & ses secours qu'elles y ont fait, & continuent d'y faire ces progrès rapides & brillants, qui attirent les regards de tous les étrangers sur les nouvelles institutions du Palatinat.

Plus on s'appliquera à connoître & à mettre en usage les productions naturelles de nos contrées, plus l'industrie, le commerce & les arts y fleuriront. Aucune nation n'avoit peut - être plus voïagé que les Allemans, & aucune nation n'avoit plus négligé de connoître son propre pais: ils admiroient les richesses des étrangers, & ils ignorient celles, qu'ils possedoient eux mêmes. Le journal qu'un de nos confréres vient de donner avec des observations sur les mines de mercure, sur les agates & le basalte, contient le premier voïage, qu'on ait fait dans l'interieur du Palatinat. Les autres voïageurs & les autres physiciens ont à peine daigné jetter un regard en passant sur les bords du Rhin & du Neker. Mais l'ouvrage de Mr. Colini fait connoître, que l'oeil attentif & curieux d'un sage observateur découvre mille objets interessants dans les terres & sur les montagnes du Palatinat, & que la nature y fait éclore presque à chaque pas des phénomenes, qui méritent toute l'attention des naturalistes. Des huîtres fossiles, qui conservent le luisant des nacres de perles, telles qu'on en voit dans les environs de Bologne, & sur le mont Aldona dans le Piémont, des porcellaines fossiles avec des arborisations d'une finesse & d' une beauté achevées, des chamites, des tellines nacrées, des glossopêtres blanchâtres & bigarrées, des poissons pétrifiées dans les mines de mercure, particularité, dont il n'y a peut-être point

point d'exemple, tous ces objets de curiosité sont bien capables d'intéresser un connoisseur, un naturalisse. Mais le basalte, le granit, l'albâtre, les jaspes, les agates, & tant de disserentes espèces de marbre, dont nos montagnes sont remplies, objets aussi curieux que les précédents, sont bien plus utiles encore & plus intéressants par les avantages réels, que le commerce en peut tirer, & par la beauté des ouvrages, qu'on en peut former.

Que dirai - je de ces montagnes coupées par des veines d'agate, de celles qui font toutes composées de cailloux, de jaspes & d'agates, de ces campagnes parsemées d'une infinité de druses crystallines, d'amétistes, d'agates, de jaspes & autres pierres semblables, que le Palatinat nous offre à Flonheim, à Uffhosen, à Erbesbudesheim, & dans les lieux voisins, avec les plus belles couleurs, & des nuances variées à l'infini? Si ces curiosités naturelles étoient à l'extrêmité de la Calabre, ou de la Sicile, tous les voïageurs en parleroient avec admiration, & ils les iroient visiter avec plus d'empressement, & peut - être avec plus de satisfaction que la lave du mont Vesuve, ou les pierres calcinées du mont Etna.

Ce n'est pas, que je vetille enlever aux choses étrangères l'estime & l'admiration, qui leur sont duës. Je n'ai voulu que faire voir, que la haute idèe, que nous avons des productions des païs éloignés, ne doit pas nous faire négliger les productions de notre propre païs, & que nous devons au contraire nous appliquer d'autant plus à les bien connoître, que la nature y a placé des singularités, des beautés, des richesses propres à nous éclairer, & à nous instruire.

Les ministres, (r) amis des arts & des lettres, qui nous, font l'honneur de prendre aujourd'hui une place parmi les membres

<sup>(</sup>r) S. E. Mr. le Baron d'Oberndorff, président honoraire, & S. E. Mr. le Baron d'Hompe/ch, membre honoraire, qui ont assisté à la séance publique du 23 Oct. 1776, où ce mémoire sut lu.

bres de cette société litteraire, seront les premiers à faciliter, & à favoriser les recherches, que vous pourrés faire, MM. pour examiner & pour approsondir les productions naturelles du Palatinat. La fagesse & l'étendue de leurs vuës, le zéle, l'application, l'harmonie, avec les quels ils travaillent à encourager l'industrie, à étendre le commerce, & à faire regner l'abondance par tout le païs, assurent une protection distinguée à l'étude de l'histoire naturelle, à la physique, à la botanique, & à toutes les parties, qui peuvent contribuer à la persection des arts, ou à l'avancement des connoîssances humaines.

Hommes d'état & hommes de goût, cherchant à éclairer & à foulager l'humanité; ennemis de l'inaction, du luxe & de tout ce qui peut engendrer ces vices destructeurs, ils s'attachent aux sciences solides sans négliger celles qui sont de pur agrément. La société, qui vient d'être érigée pour épurer & perfectionner la langue allemande, le théatre national, l'école d'agriculture & d'économie rurale, du commerce & des sinances, tous les autres établissemens, qui ont pour objet l'honneur & l'avantage du Palatinat, sont les fruits d'un gouvernement sage & bienfaisant, qui prépare une heureuse révolution dans les lettres en Allemagne, où le bon goût, les sciences & les arts commencent à être portés à un dégré de perfection, qui étoit inconnu à nos péres, & dont nos voisins nous croïoient à peine susceptibles.

# PAGI CRAICHGOVIÆ

qualis antiquis temporibus fuit defriptio.

#### Auftor

### Andreas Lameius.

# S. I.

Situs & noPIRENSI pago, quem ultimo loco peragravimus, in codice
traditionum Laureshamensi succedit, qui ex altera Rheni parte
eidem oppositus est, Craichgoviensis, majoribus accensendus pagis, minor tamen longe, quam nostra vulgo ætate sumitur.

In paucis enim pagis, pristinum nomen adhuc retinentibus, Craichgovia est; non Sueviæ, uti Freherus (s) tradit, nec Franclæ novæ seu orientalis, uti post Trithemium Gothosredus Besselius (t) habet, sed Franciæ antiquæ sive Rhenensis pars. (u)

A Craichaha flumine, quod pagum medium secat, vocabulum ei inditum esse quis dubitet? licet David Chytræus (x) a Γραίων γαία dictum considenter asserat; quam quidem ridendam opinionem & suam fecit Mart. Crusius. (y). Plerisque in isto

<sup>(</sup>s) Origin. Palat. part. 11, cap. 1v, p. 13.

<sup>(</sup>t) Prodr. chron. Gottwic. part. 11, pag. 574.

<sup>(</sup>u) Vid. Crollius de ducatu Francise Rhen. in aff. acad. vol. 111 hist. pag. 354 fq.

<sup>(</sup>x) Orat. de Greichgaea 4to.

<sup>(4)</sup> Annal. Suev. part. III, lib, IX, cap. I.

Vol. IV. Hist. ad pag: 104



& Vanhalas Sinis C. H ..... Line

**.** . · · · · · · i ı .

•



1

ntia Divisio pagi
rum
n in
rettetur,
fectu
canan, in
ropter

Caro- Pagi caput cur; (z) iti nunc caput

# PAGI CRAICHGOVIÆ

qualis antiquis temporibus fuit desriptio.

#### Auctor

### ANDREAS LAMEIUS.

# S. I.

Situs & nomen pagi.

PIRENSI pago, quem ultimo loco peragravimus, in codice
traditionum Laureshamensi succedit, qui ex altera Rheni parte
eidem oppositus est, Craichgoviensis, majoribus accensendus pagis, minor tamen longe, quam nostra vulgo ætate sumitur.

In paucis enim pagis, pristinum nomen adhuc retinentibus, Craichgovia est; non Sueviæ, uti Freherus (s) tradit, nec Franciæ novæ seu orientalis, uti post Trithemium Gothosredus Besselius (t) habet, sed Franciæ antiquæ sive Rhenensis pars. (u)

A Craichaha flumine, quod pagum medium secat, vocabulum ei inditum esse quis dubitet? licet David Chytræus (x) a Γραίων γαία dictum confidenter asserat; quam quidem ridendam opinionem & suam fecit Mart. Crusius. (y). Plerisque in isto

<sup>(</sup>s) Origin. Palat. part. 11, cap. 1v, p. 13.

<sup>(</sup>t) Prodr. chron. Gottwic. part. 11, pag. 574.

<sup>(\*)</sup> Vid. Crollius de ducatu Franciæ Rhen. in aff. acad. vol. 111 hist. pag. 354 fq.

<sup>(</sup>x) Orat. de Greichgaea Ato.

<sup>(</sup>y) Annal. Suev. part. 111, lib, IX, cap. 1.

Vol. IV. Hist. ad pag: 104



E. Verhalet ficits Mannheim

# PAGI CRAICHGOVIÆ

qualis antiquis temporibus fuit defriptio.

#### Auctor

## Andreas Lameius.

# S. I.

Situs & nomen pagi.

PIRENSI pago, quem ultimo loco peragravimus, in codice
traditionum Laureshamensi succedit, qui ex altera Rheni parte
eidem oppositus est, Craichgoviensis, majoribus accensendus pagis, minor tamen longe, quam nostra vulgo ætate sumitur.

In paucis enim pagis, pristinum nomen adhuc retinentibus, Craichgovia est; non Sueviæ, uti Freherus(s) tradit, nec Franciæ novæ seu orientalis, uti post Trithemium Gothosredus Besselius (t) habet, sed Franciæ antiquæ sive Rhenensis pars. (u)

A Craichaha flumine, quod pagum medium secat, vocabulum ei inditum esse quis dubitet? licet David Chytræus (x) a Γραίων γατα dictum considenter asserat; quam quidem ridendam opinionem & suam fecit Mart. Crusius. (y). Plerisque in isto

<sup>(</sup>s) Origin. Palat. part. 11, cap. 1v, p. 13.

<sup>(</sup>t) Prodr. chron. Gottwic. part. 11, pag. 574.

<sup>(\*)</sup> Vid. Crollius de ducatu Franciæ Rhen. in act. acad. vol. 111 hist. pag. 354 fq.

<sup>(</sup>x) Orat. de Greichgaea 4to.

<sup>(4)</sup> Annal. Suev. part. III, lib, IX, cap. I.

Vol. IV. Hist. ad pag: 104



# PAGI CRAICHGOVIÆ

qualis antiquis temporibus fuit de friptio.

#### Auctor

## ANDREAS LAMEIUS.

# S. I.

Situs & nomen pagi.

PIRENSI pago, quem ultimo loco peragravimus, in codice
traditionum Laureshamensi succedit, qui ex altera Rheni parte
eidem oppositus est, Craichgoviensis, majoribus accensendus pagis, minor tamen longe, quam nostra vulgo ætate sumitur.

In paucis enim pagis, pristinum nomen adhuc retinentibus, Craichgovia est; non Sueviæ, uti Freherus(s) tradit, nec Franciæ novæ seu orientalis, uti post Trithemium Gothosredus Besselius (t) habet, sed Franciæ antiquæ sive Rhenensis pars. (u)

A Craichaha flumine, quod pagum medium secat, vocabulum ei inditum esse quis dubitet? licet David Chytræus (x) a Γραίων γατα dictum confidenter asserat; quam quidem ridendam opinionem & suam fecit Mart. Crusius. (y). Plerisque in isto

<sup>(</sup>s) Origin. Palat. part. 11, cap. 1v, p. 13.

<sup>(</sup>t) Prodr. chron. Gottwic. part. 11, pag. 574.

<sup>(\*)</sup> Vid. Crollius de ducatu Francize Rhen. in act. acad. vol. 111 hist. pag. 354 fq.

<sup>(</sup>x) Orat. de Greichgaea 4to.

<sup>(</sup>y) Annal. Suev. part. III, lib, IX, cap. I.

Vol. IV. Hist. ad pag: 104



E. Verhalet freit Mannheim

nit. (i) Voculam Hard multis Germaniæ fylvis communem esse, ac ipsam fylvam denotare, haud est quod moneam. Luzheim sive Lossheim, ejusdem sylvæ vicum, infra producimus.

# S. IX.

Bruchfal

BRUOCHSALE. Ita scribitur in diplomate Henrici 11 regis. quo prædium omniumque consanguinei sui, Ottonis ducis, in Wormatia civitate proprietatem Burcardo, episcopo Wormat. cujus ope regnum nuper adeptus fuerat, & ecclesiæ ejus in proprium tradidit, (k) Facta hæc mense Oct. an. Mii. quo novum regem, postea imperatorem, Bruchsaliæ hæsisse, aliunde quoque novimus. Brusellas enim Herimannum, ducem Sueviæ. rebellionis reum, audis pedibus ad eum accessisse, ut veniam & gratiam supplex impetraret, vitæ S. Henrici auctor, Adelboldus, (1) & annalista Saxo (m) docent. Adelboldus, qui hæc pluribus refert, locum in Francia collocat, Rhenensi scilicet, quam terram unice sibi (Henrico) dilettam fuisse docet. Bruchfalia dominum. Henricus enim rex ut Burcardo Wormat. domum munitam, sive palatium Ottonis ducis in Wormatia. quo liberior fieret, expetenti, satisfaceret, Ottonem istum ducem induxit, ut pro domo fua villam regiam, quæ dicitur Bruchsella, cum omnibus appendiciis reciperet. Narrat hæc prolixe in chronico fuo Wormat, anonymus Kirsgartenfis monachus, (\*) Ab Ottone igitur duce Bruchsalia ad nepotem ejus. Conradum feu Chunonem juniorem transiit; ab hoc ad Henricum III imp.

<sup>(</sup>i) In diplomate Spirae dato an. Mcx. Vid. Schoepsini hist. Zaringo-Bad. tom. v, pag. 38.

<sup>(</sup>k) Schannati hist. Wormat. tom, 11, pag. 35.

<sup>(1)</sup> Leibnit. scriptor, rer. Brunsvic. tom. 1, pag. 434.

<sup>(</sup>m) Eccardi corp. hift. med. aevi tom, I , pag. 387.

<sup>(</sup>n) Ludewig. reliq. manuscript. tom. 11, pag, 53 sq.

qui curtem Bruoselle distam cum foresto Luzhart, in pago Cragowe & in comitatu Wolframmi sitam, quam consanguineus suus Cuono dux in proprium tradiderat, ecclesiæ Spirensi an. 1056 Goslariæ addixit. (a) Ceterum in Spirensibus seculi xiii chartis passim Bruxella scribitur Latine. Jo. de Mutterstatt, (p) istam Henrici imp. donationem memorans, Brussel appellat. Sedem olim quosdam gentis Bolandicæ dynastas, de Brusella cognominatos, hic habuisse, (q) omnino persuasi sumus.

# g. x.

Heidolfesheim, hod. Heidelsheim, oppidulum ad Salzam Loca supra stum. supra Bruchsaliam. Heidolfus quidam & Hildericus con-Bruchsal, cambio bonorum cum abbatia Lauresham. inito in pago Kreicko-we in villa Heidolfesheim mansum unum accepere anno xxvii Ludowici regis. (r) In alia ejusdem regni charta commutationis cum Menzinga & Bredaheim, ejusdem pagi locis, Heidolfesheim jungitur. (s) Jus patronatus hujus loci cum decimis nobiles fratres de Remchingen per manum Ottonis comitis de Eberstein junioris capitulo majori Spir. vendiderunt an. Mcclvi.

HELMOLFESHEIM, hod. Helmsheim, villa pagi Kreickowe, ubi Samuel abbas Lauresh. hubam unam permutavit cum aliis bonis Bubonis in Menzinga an. xv Ludovici Germ. regis. (1)

Vol. IV His.

P

Sed

<sup>(</sup>o) Diploma vide infra num. IV. Fallitur itaque Freherus orig. Palat. part. II, cap. IV, pag. 14, ubi donationem hanc a Conrado II imp. circa an. MV factam ex lsengreinio refert.

<sup>(</sup>p) In chron. Spir. ap. Senckenberg. selett. jur. & histor. tom. v1, p. 162.

<sup>(9)</sup> Vid. amicissimi nobis Jo. Adami Grusneri diplomatische Bentrage 1 St. pag. 94 sqq.

<sup>(</sup>r) Cod. diplom. Lauresh, tom. 11, num, 2182.

<sup>(</sup>s) Ibid, num. 2184.

<sup>(</sup>t) Ibid, num. 2186. Adde num. 2205.

Sed jam mense Jun. an. 801 Helmolvesheim villa cum Hodeheim

'in pago Creichgowe comparet. (u)

GRUMBACH. Anno XXIII Karoli M. regis Huchertus & Ditlindis conjuges mansum cum huba in pago Creichgove, in villa Grumbach, S. Nazario obtulerunt. (x) Grumbach, castrum & oppidum, inter ecclesiæ Spir. possessiones Carolus IV imp. an. 1366 refert. (y) Grombach inferius & superius, qui duplex vicus adhuc superest, in laterculo decanatus Bruchsal. sec. xv comparet. Huc procul dubio pestinet Gruppenbach in comitatu Bretheim, ubi miles quidam, Conradus de Merlenheim, an. 1109 Hirsaugiensi monasterio sua dedisse legitur. (z)

JOHANNINGON villam, hod. Jöhlingen, in pago Chreichgowe & partim Funcenchgowe, in comitatu vero Wolframmi comitis Conradi 11 & Henrici 111 impp. chartæ Spirenses an. 1024 & 1046 collocant; (a) manisesto indicio sines Craichgoviæ meridionales inter Grumbacum & Johanningam, quæ Durlacensi decanatui ad-

huc annumeratur, substitisse,

## S. XI.

Ad Craicham Gozbotesheim, hod. Gochsheim. Ludovicus Germ. rex anno regni fui xxxvi pro rebus abbatize Lauresh. inter Rhætiam & Swaleveldon fitis dedit in pago Creichgowe in villa vel marcha Gozbotesheim hubas viginti & mancipia cxlvl. (b) Anno fe-

<sup>(#)</sup> Cod. dipl. Lauresh. tom, 11, num. 2020.

<sup>(</sup>x) Ibid. num. 2295.

<sup>(</sup>y) In deduct. Spir. contra Palat, de juribus in Grevenhausen & S. Lamprecht, docum. num. 2.

<sup>(</sup>z) In Crusii annal. Suev. part. 11, lib. 1x, cap. 4.

<sup>(</sup>a) Chartas has vide infra num. 11 fq.

<sup>(</sup>b) Cod. dipl. Lauresh. tom. 1, num. 37.

fequenti Walpertus quidam acceptis in pago Creichgowe, in Flamicheim, agris & pratis tantundem cœnobio Lauresh. tradidit in eodem pago, in Gozbodesheim. (c) Sed & idem locus cum Menzingen occurrit in charta Wigbaldi sub Carolo M. rege. (d)

Muncinesheim, hod. Münzesheim. Herinarus quidquid habuit in pago Creichgowe, in villa Muncinesheim, an. xv Ludowici regis S. Nazario obtulit. (e) Vicum hunc Münsseim an. 1326 Fridericus marchio Bad. Alberto Hosewarto militi contulit in seudum. (f)

Auuinisheim sive Auvinesheim villam Wolsonis & Geroldi traditiones Lauresham. sub Carolo M. in Creichgovia memorant. (g) In Owienesheim, in pago Creihcgowe, in comitatu Wolsrami comitis, Henricus III imp. ecclesiæ Basil. bona quædam consirmavit an. 1048. (h) Auwesheim villam Wenceslaus rex Maulbrunnensis abbatiæ possessionibus accenset an. 1381. (i) Otto nobilis de Eberstein senior, cum siliis suis, Ottone, Wolsrado & Heinrico, capitulo Spirensis ecclesiæ decimam suam inter Owensheim superius & Owensheim inferius vendidit an. 1277. (k) Superest adhuc duplex vicus Oewisheim, uterque Wirtenbergici juris, ad Craicham.

P

Oewis-

in: i

<sup>(</sup>c) Cod. dipl. Lauresh. tom. 11, num. 2287.

<sup>(</sup>d) Ibid. num. 2201.

<sup>(</sup>e) Ibid. num. 2305 fq.

<sup>(</sup>f) Schoepslini hist. Zaringo - Bad. tom. v , pag. 396.

<sup>(</sup>g) Cod. Lauresk. tom. 11, num. 1880 & 2299.

<sup>(</sup>k) Hergott genealog. Habsburg. tom. 11, num, 179.

<sup>(</sup>i) Besoldi docum, rediv. Wirtenb, pag. 820.

<sup>(</sup>A) Chartam hanc infra dabimus,

Oewishemium inferius ecclesiæ Basil. seudum suisse, testatur Schæpslinus. (1) Corruptum est diploma Henrici III imp. huic ecclesiæ an. 1048 Argentorati datum, quo Nuron villa & aliæ circumjacentes in pago Scrihcgouue in comitatu Wolserammi comitis eidem adscribuntur. Hergottus, qui diploma publicavit, (m) de pago Craichgoviæ verba ista recte accepit, tum propter similitudinem nominis, tum propter Wolsramum comitem, quem Craichgoviæ judicem isto tempore præsuisse, aliunde novimus.

HUBESTAT, hod. Ubstatt. Hiltolfus & Frecolfus fratres manfum unum & dimidium in pago Creichgowe in villa Hubestat S. Nazario tradiderunt an. 11 Ludowici imp. (n) Gerhardum de Ubestat, militem inter fidejussores Othonis nobilis de Bruchsella deprehendimus an. 1281.

## S. XII.

Inter Creicham & Suarzah.

Menzingen, Mencinga, quinquaginta ferme chartæ Laureshamenses in Creichgovia ponunt. Mansum in pago Kreickowe,
in Menzingen, cum basilica ibidem constructa Guntbaldus & Willerada conjuges S. Nazario contulerunt an. vii Caroli M. regis. (o)

Mencingon in pago Cregowi habet charta fundationis abbatiæ Sunnesheim an. 1100. (p)

Husen, Huser marca, hod. Landshausen, cum Ciudrincheim & Mencingen, quibus proximus est vicus, Kreickoviæ annume-

<sup>(1)</sup> Hift. Zaringo - Bad. tom. 11, pag. 41.

<sup>(</sup>m) Genealog, Habsburg, tom, 11, pag. 119.

<sup>(\*)</sup> Cod. dipl. Lauresk. tom. 11, num. 2297.

<sup>(</sup>o) Ibid. num. 2178.

<sup>(</sup>p) Att. acad. Theod. Palat. vol. 111 hift. pag. 277.

numeratur in charta concambii an. XXXIX Ludowici regis. (q) Idem plane nomen in Friderici 1 imp. diplomate Odenheimensi an. 1161 occurrit cum Diessenbach.

ZIUTERNHEIM, hod. Zeutern. Geroldus comes & Imma conjuges in pago Creichgowe, in villa Ziuternheim & in Odenheim bona sua universa S. Nazario legarunt an. xi Karoli M. regis. (r) Ecclesia cum mansis, terris, pratis & sylvis in Ziuterner marca Laurishamensibus quoque dono collata est an. x Ludowici regis. (s) Titrochus abbas in pago Kreickowe in Ciudrincheimer marca ecclesiam, mansos tres & hubas quinque dedit pro aliis bonis in Mencinger & in Huser marca. (t) Freherus atque Besselius, eodem plane nobiscum sonte usi, Cuidrincheim cum legissent, a Ziuternheim locum plane diversum statuerunt, nullo jure.

DIEPENBACH. Bruno, archiepiscopus Trevirensis, novi monasterii Odenheimensis in Creichgovia conditor, per manum fratris sui Popponis prædia in villa Odenheim cum investitura ecclesiæ in Diepenbach & Husen eidem monasterio contulit, ex diplomate Friderici Barbarossæ imp. an. 1161. (4) Carolus IV imp. villis regionis Bruchreyn, ad ecclesiam Spirensem pertinentibus, ultimo loco accenset Aychelberg & Tyessembach. (x)

P 3

S. XIII.

<sup>(</sup>q) Cod. dipl. Lauresk, tom, 11, num, 2176.

<sup>(</sup>r) Ibid. num. 2310.

<sup>(</sup>s) Ibid. num. 2308.

<sup>(</sup>t) Ibid. num. 2176.

<sup>(</sup>s) Conf. Honthemii hift. dipl. Trevir. tom. 1, pag. 483. not.

<sup>(</sup>x) In deduct. Spir. contra Palat. de juribus in Grevenhausen & S. Lamprecht, docum. num. 3.

## S. XIII.

OSTRINGEN, Ostrincheim, Austringa, hod. Oestringen octo
Loca alia chartæ Laureshamenses Creichgoviæ annumerant. Erkanfridus
& Weltrudis conjuges an. xv Karoli regis inter multa alia rem
suam suam in Austringa, in pago Chrehganni tradiderunt. (y)
Dein permutatio bonorum sacta est in villa Ostrincheim an. xxx
Ludowici regis. (z) Alibi Osteringun scribitur. (a)

OTHENHEIM. Udelfridus cx jurnales in pago Creichg. in villa Othenheim, anno primo; Autolfus xxy jurnales in pago Kreichg. in villa Otenheim, anno fecundo; Volcgerus & Blihildis conjuges mansum unum in Otencheim an. viii. (b) Alamannus & Hildisnot conjuges mansum quoque in Odenheim (quæ hodierna scribendi ratio) anno xxx Karoli M. regis (c) S. Nazario dedicarunt. Alicubi cum aspiratione Hodeheim enuntiatur. (d) De monasterio hic seculo xii exstructo distum est in Bretthemio. Miror, Besselium aliosque de Udenhemio seu Philippiburgo accepisse.

RADINCHEIM, Ratincheim, hod. Rödigheim, Rettigheim in pago Creichgovize ter sub Carolo M. & Ludovico Pio diserte collocatur. (e)

MULEN-

<sup>(</sup>y) Cod. dipl. Lauresh, tom 1, num. 315.

<sup>(</sup>z) Ibid. tom. 11, num. 2459?

<sup>(</sup>a) Ibid. tom. 1, num. 196.

<sup>(</sup>b) Ibid. tom. 11, num, 2226 fgg.

<sup>(</sup>c) Ibid. num, 2239/

<sup>(</sup>d) Ibid, num. 3030.

<sup>(</sup>e) Ibid, num. 2311 sqq.

MULENHUSEN seu Mulnhusen, hod. Mühlhausen, cum ecclesia sua, in honorem S. Crucis exstructa, pago Creichgoviæ vindicatur traditione Turiberti, circa an. 800 S. Nazario sasta. (f)

UHTRETESHEIM, hod. Euchtersheim. An. 858 Tuto quidama de rebus proprietatis suæ in comitatu Sigardi, in pago Creichgowe, in villa Uhtretesheim, curtiles cum ædificiis &c. Ludovico Germ. regi tradidit, ut alia vicissim prædia regia in Walestat, pagi Lobodunensis villa, acciperet. (g) Uhtritesheimer marcam Wigharti traditio Lauresham. an. xxv Ludowici imp. ad Elsenzgoviam, cui propinqua est, retulit; (h) referendam omnino ad Creichgoviam, diœcesi quippe Spirensi comprehensam, cum Elsenzgovia omnis ad Wormatiensem pertineat.

MIHILUNFELD cum Sunnensheim sine adjecta pagi mentione in literis concambii Lauresham. an. xvII Ludowici regis. (i) Cum autem ad decanatum Bruchsaliensem certissime specter, Creichgoviæ tuto tutius vindicamus. In Michelenvelt & Osteringun bona quædam inter veteris monasterii possessiones diploma Henrici IV imp. an. 1071 resert. (k)

# S. XIV.

WILARE. Wolfbertus quidain in Ebbelenheim quatuor Inter Salzah. mansos & hobam unam; similiter in Creichgowe in illo meo Wil-& Creicham lare omnia, quæ ad ipsum Wilare pertinent, an. 803 monachis Lauresh. obtulit. (1) Videtur nobis hic indigitari vicus Weyer,

<sup>(</sup>f) Cod. dipl. Lauresh. tom, 11, num. 2277,

<sup>(</sup>g) Ibid. tom. 1, num. 32.

<sup>(</sup>h) Ibid. tom. 11, num. 2621.

<sup>(</sup>i) Ibid. num. 2554.

<sup>(</sup>k) Ibid. tom. 1, pag. 196.

<sup>(1)</sup> Ibid, num. 771.

qui in descriptione decanatus Bruchsaliensis sec. xv Niclausweiler nuncupatur. Eadem ratione veterum Wiler, Weiler in Alsatia corruptum est a recentioribus in Wihr, Weyer.

Forst in diplomate Friderici 1 imp. quo monasterii Odenheimensis bona & jura confirmavit an. 1161, cum Ubstatt & Bruchsall, multisque aliis locis commemoratur. Diploma Karoli 17 imp. an. 1366 Vorst habet.

HAMBRUCKEN & Hambrugg in iisdem, quæ modo diximus, instrumentis imperialibus scribitur.

# S. XV.

Ad Creicham in charta Spirensi an. 1338 occurrit.

STETEVELT. An. 1241 mense Nov. Rudolfus nobilis de Kiselowe bona sua universa in Zuteren & in Stetevelt episcopo Spirensi vendidit.

Chiselowe castrum Wilhelmus rex Rom. an. 1252 ecclesiæ Spirensi dono contulit, postquam familia nobilis, tum sorte extincta, id tenuerat. (m) Rudolfus de Kiselova inter dynastas liberos testis adducitur in charta Lauresham. an. 1165. (n) Inter possessiones ecclesiæ Spir. idem castrum Kyslove Carolus 1v imp. Tenset an. 1366. (o) Proximus ei vicus Gronau, in eodem diplomate cæsareo inter villas ecclesiæ Spir. in Bruchreyn relatus sub nomine Grunow.

Mals-

<sup>(</sup>m) Diploma hoc vide infra num, x.

<sup>(</sup>s) Cod. diplom. Lauresh. tom. 1, num, 158.

<sup>(</sup>o) In deduct. Spir. contra Palatinos de juribus in Grevenhausen & S. Lamprecht inter docum. num, 3.

MALSGE, hod. Malsch, in monasterii Maulbrunn. quod grangiam ibi possedit, tabulis antiquis, diplomate nempe Friderici z imp. an. 1156, nobis primum occurrit. (p)

MUNIGOLDESHEIM, hod Mingolsheim, villa pagi Creichgoviæ, abi Willequima, Petrus, Helpricus, nec non Rudinc & Werinbald fratres rem suam Laureshamensi monasterio contulerunt sub Karolo M. & Ludovico Germ, regibus, (q)

S. Lednis villa in Spirensibus nostris chartis seculi xii demum occurrit. Curiam apud sanctum Leonem & curiam in Bruowele, hod, Briel, pagi Lobodunensis vico, Guntherus episcopus capitulo suo majori an. 1157, biennioque post idem episcopus horreum seu grangiam apud sanctum Leonem cœnobio Maulbrunnensi adscripsit. (r) In villis regionis vulgariter der Bruchreyn nuncupatæ, ad ecclesiam Spirensem pertinentibus, Caroli IV imp. diploma an. 1366 Sant Len, Rot &c. recenset,

# S. XVI.

Hochkinheim, vicus agri sui amplitudine insignis, Craichæ in Prope Rhe-Rhenum properanti assitus, hod. Hockenheim, in chartis quidem num nonnullis feculi viii Anglachgoviæ annumeratur, (s) fed cum ad decanatum Bruchsaliensem pertineat, Craichgoviæ nostræ certisfime est adscribendus.

Paulo fuperius versus S. Leonem est vicus Reilingen cum castro Wersau, Palatini uterque juris. Castrum hoc sec. xiii Welreshowe scribebatur, habuitque pincernas, ecclesiæ Argent. quod Vol. IV Hift,

<sup>(</sup>p) Besoldi docum. rediv. Wirtenberg. pag. 794.

<sup>(</sup>q) Cod. dipl. Lauresh. tom. 11, n. 2260 sqq. & 2291.

<sup>(</sup>r) Vide chartas nostras infra num. vii & viii.

<sup>(</sup>s) Cod, dipl. Lauresk. tom. 11, num. 2476 fqq.

mirum, ministeriales, quos Bertholdus episc. Argent. an. 1238 ecclesiæ Spirensi obnoxios esse voluit. (1)

LUZHEIM, hod. Lossheim, a seculo x nobis innotescit, Conradus dux, Wernharii comitis filius, cum an. 946 hobas tres in villa Luzheim vocata ecclesiæ Spirensi dederit. (u) Grangia de Luzheim inter Mulbrunnensis monasterii possessiones recenseur an. 1156. (x) Communem nominis sui originem habere videtur vicus cum silva, in qua situs est, Luzhard vel Lushard, uti supra documus, dicta.

Ensilinheim cum Mencingon in pago *Cregowi* ponit charta Johannis episcopi Spir. de fundatione monasterii Sunnesheim an. 1100. (y) Ecclesiæ majoris Wormat. capitulum Spirensi portionem bonorum suorum in *Ensisheim* & in Luitolsheim, quæ ex legato Gerlaci, cantoris Spir. olim & concanonici sui, tenuerat, an. 1237 pro septuaginta marcis argenti vendidit. (z) Vicus hic superesse nobis videtur in villa, *Eisingerhof* quæ dici nunc solet.

KETHS. Guntherus episcopus Spir. Schonaugiensi monasterio prædium in Grensheim dedit ea lege, ut curti ecclesiæ suæ Keths distæ censum quatuor caseorum quotannis persolvat. (a), Fridericus 1 imp. monasterii Maulbrunnensis possessiones consirmans an. 1156, terram in Kez eisdem accenset. (b) Beringerus episcopus Kaytsch curtem hanc suam appellat circa an. 1224. Hodie Ketsch dicitur ac scribitur. (c) A solutione nauli in Keths Scho-

nau-

<sup>(</sup>t) Chartam producimus num. 1x.

<sup>(</sup>u) In Act. acad. vol. 111 hist. pag. 265.

<sup>(2)</sup> In Besoldi docum. rediv. Wirtenb. pag. 794.

<sup>(</sup>w) Ast. acad. Theodoro - Palat. vol. 111, hist, pag. 277.

<sup>(</sup>z) In cod. minori privileg. ecclesiæ Spir. fol. 56.

<sup>(</sup>a) Gudeni sylloge dipl. pag. 16.

<sup>(</sup>b) Besoldi documenta rediviva ducatus Wirtenberg, pag. 795.

<sup>(</sup>c) Gudeni sylloge pag. 134.

naugienses monachi cum an. 1231 declarati jam sint immunes, (d) antiquissimum hic esse, qui adhuc persistit, trajectum Rheni apparet.

# S. XVII.

Przeterea Craichgoviæ, sensu latiori acceptæ, vel potius im-Pago male proprie, propter communem sepissime comitem, adscribuntur adscripta nonnulla confinium pagorum, Elsenzgoviæ, Enzgoviæ, Phunzagoviæ & Anglachgoviæ loca, v. g.

Ecgerateswilare, ubi Gerhardus abbas Lauresham. varias sub Carolo M. possessiones monasterio suo comparavit. (e) Ekhenwilere locus primævus suit monasterii Mulbronnensis. (f) Interiit autem Lienzingam inter & Mulhusium ad Enzam, adeoque Enzgoviæ proprie tribuendus. Ecgerates, truncatum nomen, Freherus dedit.

Aschinbrunen in pago Creichgoviæ proditur cum Randincheim in charta Folcrichi anno xxi Karoli regis. (g) Videtur esse vicus Eschelbronn in Elsenzgovia, aut Esselbronn in Enzgovia.

GARTHA, quæ in comitatu Bretheim sita an. 1109 scribitur, (h) hod. Gartach. Sunt tres hujus nominis vici, major & minor, tertiusque ad Nicrum, Neckergartach; qui vero omnes a Craichgovia vera longe remoti.

In Scuzingun villa, in marca Illingun, in pago Chreigowe, decimam cum ecclesia Waltherus episcopus Spir. venerabili Q 2 cui-

<sup>(</sup>d) Gudeni sylloge pag. 178.

<sup>(</sup>e) Cod, Lauresh. tom, 11, num. 2321;

<sup>(</sup>f) Ex charta Gerhardi episcopi Spir. an. 1148 ap. Befold. docum, redis. Wirtenberg. pag. 782.

<sup>(</sup>g) Cod, dipl. Lauresh, tom. 11, num, 2326,

<sup>(</sup>A) Crusii annal. Suev. part. 11, lib, 1x, cap. 4.

cuidam militi se tradidisse fatetur an. 1023. Chartam infra producimus num. 1. Sed rectius Enzigoviæ tum propter situm, tum vero propter decanatum Phorzheimensem, qui Schutzingen & Illingen comprehendit, locum utrumque vindicamus. Illincheim Laureshamenses chartæ antiquiores pago Enzingowe diserte attribuunt. (i)

Autinesheim, hod. Oetisheim, præfecturæ Maulbrunnensis vicus insignis, in mappa tamen ducatus Wirtenbergici Majeriana omissus, quem Freherus (k) pariter ignorans cum Oewishemio male consudit. Craichgoviæ & Enzgoviæ is promiscue adscribitur, quod in consinio horum pagorum situs est. Hildeboldus quidam aream unam in pago Creichgowe, in villa Autinesheim, pro uno jurnali in Mencingen accepit an. xv Ludovici regis; & anno seq. Glismuta tres mansos dedit in pago Creichg. inter Autinesheim, Haduntesheim & Alaolsesheim. (1) In Wenceslai regis Rom. diplomate Maulbrunnensi an. 1381 hodierno more jam scribitur Oetisheim (m)

Turmenzir marcam in pago Creichgowe traditio Udelberti an. xxii Karoli regis, (n) plures alize chartze in Enzgovia ponunt rectissime. Dormenz enim assidet Enzze slumini, pars ejusdem, quem diximus, decanatus Phorzheimensis.

Idem dicendum est de castro Entzenberg, quod in pago Krechgow, episcopatu Spirensi, juxta villam Psortzheim situm, a Conrado comite Calvensi Johannes archiep. Trevir. acquisivisse legitur circa an. 1196. (0)

Gem-

<sup>(</sup>i) Cod. Lauresh. tom. 11, num. 2354 sqq.

<sup>(</sup>k) Origg. Palatin. part. 11, pag. 14.

<sup>(1)</sup> Cod. dipl. Lauresk. tom. 11, num. 2316 fq.

<sup>(</sup>m) Besoldi docum. rediv. ducatus Wirtenb. pag. 820.

<sup>(</sup>n) Cod. dipl. Lauresh. tom. 11, num. 2334.

<sup>(</sup>o) Kyriandri annal.- Trevir, pag. 164.

Gemmincheim infuper, Lobefeld, Reachheim & Uckelingen Freherus (p) huic Creichgoviæ nostræ, & ex Frehero alii plures intulerunt, inferenda notiori longe jure, uti suo loco docebitur, El-Senzgoviæ pago.

### S. XVIII.

Quotquot hactenus enumeravimus loca, inter Suarzaham Limites & Salzaham sita fere sunt omnia, Craichaha inter duos hos am- pagi nes profluente media. Pauci cis Suarzaham vici ad Lobodunensem pagum, (q) pauciores ultra Salzaham ad Craichgoviensem Hi ad boream itaque & ad meridiem Craichgoreferendi funt. Ad occidentem Rhenus, tres illos amnes in sinum sum qui suscipit, pagorum omnium, qui Rhenum attingunt, terminus, Craichgoviam a Spirigovia sejungit: ita tamen ut nonnulla infra Salzahæ confluentem ad Rhenum loca veteri Anglachgoviæ, quæ cum Craichgovia sæpissime miscetur, adscripta suerint, adscripta hodieque decanatui Grabensi. Limes orientalis itidem naturalis est, maxima nempe collium valliumque Rhenum inter & Nicrum altitudo, secundum rivulos in alterutrum horum fluviorum descendentes. Qui Craichahæ, vel Salzahæ, Suarzahæve inferuntur, adeoque Rheno miscentur ad occasum, Craichgoviam nobis designant, cum reliqui rivi rivulique ex eadem altitudine in Nicrum vergentes, aliis pagis, ut Elsenzgoviæ, Gartachgoviæ, Zabernachgoviæ, Enzigoviæ nomen & originem dederint. Admittenda tamen hic a regula exceptio, propter Eppingam & Muhlbacum, quæ nescio quo sato Elzenzgoviæ, ad quam fitu fuo pertinent, erepta fuerunt. De Sunneshemio vel Sinshemio novimus, Johannem episcopum Spir, abbatiæ ibi conditæ aucto- $Q_3$ 

(p) Orig. Palat. part. 11, pag. 15 fq.

<sup>(</sup>q) De quo pago vid. tom, 1, pag. 231, S. x.

auctorem, ut locum juris sui diœcesani redderet, an. 1000 Cunoni. Wormatiensium przesuli, persuasisse, ut alia vicissim loca ex Spirenfi diœcesi acciperet. (r) Monasterium ordinis S. Benedicti in Sinnsheim cum monasterio ejusdem ordinis Odenheimensi in veteri decanatus Bruchsaliensis laterculo comparet. Sed immutata hæc novissimo tempore & ad primævum statum ecclesiasticum plane reducta funt.

## C. XIX.

Errores

Jam vero Munsterum, (s) Chytræum, (t) Crusium, (s) aliorum Freherum, (x) Tolnerum, (y) Besselium (z) & reliquos geographos recentiores omnes si audias, Nicer Craichgoviam clausit ad ortum & boream, ita ut Wimpinam, Sinshemium & ipfam, Heidelbergam nostram ambitu suo pagus ille contineat. causa & origo est, quod intermortuis confinium pagorum nominibus Craichgovia fuum constanter retinuit atque cum`illis, qui desierant, in latum & longum communicavit, ab eo maxime tempore, quo militaris seu equestris conditionis proceres coaluerunt in fædera; id quod feculo xv demum fieri cæpit. Tum enim Craichgovia numerosas aluit hujus ordinis, familias, cum quibus vicinæ ejusdem dignitatis gentes conjunctæ peculiare fædus inierunt, quod a potiori sui parte Craichgoviense adhuc appella-

<sup>(</sup>r) Chartam hac de re vide infra num. vz.

<sup>(</sup>s) Cosmograph. lib. 111, pag. 623.

<sup>(</sup>t) Orat. de Greichgaes , in Reinhardi scripter. rer. Palat. pag. 492.

<sup>(</sup>a) Annal. Suev. part. III, lib. IX, cap. 1.

<sup>(</sup>x) In not. ad Aufonii Mosellam pag. 87. Adde orig. Palat. part, 11, pag. 13.

<sup>(</sup>y) Hist. Palat. pag. 30.

<sup>(2)</sup> Prodr. chron. Gottwic. part. IF, pag. 574.

pellatur. Eadem res veritati geographicæ tantum nocuit, ut cum equestris Craichgoviæ ordo ad provinciam ejusdem ordinis Suevicam accessisset, Craichgoviam ipsam latissime sumtam, eidem Sueviæ semper anumeratam suisse vel magnus Freherus noster, (a) pudendo errore crederet; Nicrum sluvium Franciæ antiquæ terminum meridionalem statuens, qui prorogandus certe usque ad Osam & Murgam. (b)

#### S. XX.

In describenda comitum Craichgoviensium serie breves eri-Comites pagi mus, propter documentorum sive silentium sive desectum, qui-bus paucissimorum memoria nobis relicta est.

Primus hic sese offert Geroldus comes, qui cum conjuge sua Imma, quidquid in pago Creichgowe, in villa Ziuternheim & in Odenheim bonorum habebat, terras, prata, mansos, sylvas, aquas &c. monasterio Lauresham. donavit anno xi Karoli regis, mense Jul. id est, an. Chr. 779. (c) Idem vero Geroldus comes uno eodemque tempore rem suam in vicino Anglachgoviæ pago, in Gernisheimer marca, in loco Stainbura eidem cænobio tradidit. (d) Quinquennio post Isenhartus quidam S. Nazario dedit in ducatu Alemannorum, in villa Giselsteden, quidquid Geroldus comes ibidem habere visus est. (e) Villa Giselstete ad Naglachgoviam, ducatus Alemannici pagum, Enzigoviæ, quæ ad Franciæ ducatum pertinet, consinem, alibi refertur. (f) Patet ex hisce, Gerol-

<sup>(</sup>a) Origin. Palat. part. 11, cap. 1v, p. 13.

<sup>(</sup>b) Conf. Crollius de ducatu Franciae Rhen. in actis hisce acad. vol. 111 hist. pag. 354 sq.

<sup>(</sup>c) Cod. dipl. Lauresh. tom. 11, num, 2310.

<sup>(</sup>d) Ibid. num. 2503.

<sup>(</sup>e) Ibid. tom. 111, num. 3617.

<sup>(</sup>f) Num. 3535. Adde tom. 11, num. 2575.

Geroldum pluribus in pagis fuisse prædiorum divitem ac in Laurishamensem novam ecclesiam valde liberalem; cui autem proprie pago comes præsuerit, an uni tantum, an pluribus, non satis liquet.

Sigardus

Certior longe est, qui nunc sequitur, SIGARDUS comes, in cujus comitatu Untretesheim, villa Creichgoviæ, de qua superius, (g) a L'udovico rege Germ. diserte ponitur in diplomate propter annum regni ejusdem regis in occidentali Francia primum, qui in an. Chr. 858 incidit, (h) valde notabili.

Walaho

Seculo X ineunte WALAHO comes his in partibus floruit, Spirigoviæ & Encichgoviæ sive Enzgoviæ certissime præses. De comitatu ejus in Spirigovia alio loco jam actum, (i) ubi tamen addendum est Ludovici infantis diploma Weissenburgense, quo villa Hasalach in pago Spiricgowe, in comitatu Walahonis reponitur an. 902.(k) Eodem anno Hatto Moguntinus archiep. monasterii Lauresham, abbas, abbatiæ hujus res in Glemisgowe in comitatu Gozberti comitis, nec non in Encichgoune in villa vel marca Audinesheim & in Rutgesingon, in comitatu Walachi comitis Reginbodoni cuidam pro curte Virnunheim in pago Lobodunensi Pro Encichgouve Helwichius Enrichgowe dederat, tradidit. (1) unde Crollius noster (m) seductus pagum Einrich hic intelligi putavit, Enzgoviæ autem si præfuit Walaho, Spirensis comes, multo magis Craichgoviam, Spirigoviæ propiorem, is rexisse dicendus est, tanto magis, quod Autinesheim Craichgoviæ & Enzgo-

viæ

<sup>(</sup>g) S. x111, pag. 119.

<sup>(</sup>b) Uti oftendimus in præfat. ad cod dipl. Lauresh. tom, z.

<sup>(</sup>i) Att. acad. vol. 111 hift. pag. 256 fq.

<sup>(</sup>k) Schoepflini Alsatia dipl. part. 1, num. GXXVII.

<sup>(1)</sup> Cod. dipl. Lauresh. tom. 1, pag. 103 fq.

<sup>(</sup>m) Origg. Bipont. part, 1, pag. 110.

viæ pagis promiscue adscribitur. (n) Salicam Walahonis originem, quam laudatus modo Crollius statuit, (o) hæc firmare egregie videntur; quum certum ex sequentibus sit, unum ex nobilissima hac & potentissima Franciæ Rhenensis familia principem plures fimul tenuisse comitatus; quæ ipsa res in causis suit, ut notarii veteres, traditionum piarum & aliorum instrumentorum confestores, pagos cum pagis non raro confunderent.

OTTONIS ducis comitatum Craichgoviæ & Elsenzgoviæ di- Otto ploma Ottonis 111 regis an. 935 datum, quo in Eppinga superius (p) jam usi sumus, extra controversiam ponit. Eundem Ottonem ducem, utriusque Salicæ stirpis, Spirensis atque Wormatiensis, conditorem felicissimum, Wormazgoviæ, (q) Spirigoviæ, (r) imo & Nahgoviæ (s) fimul comitem fuisse, novimus. Superfuit Otto in vivis usque ad mensem nov. an. 1004, quo defunctum eum esse Georgius Christianus Crollius, (t) rerum Francicarum indagator & yindex præstantissimus, adductis multis testimoniis probavit.

Post Ottonem ducem Wolframus prodit Craichgoviæ co- wolfram mes, primariæ quoque dignitatis vir, si quidem verum est, quod chronicon Spirense adhuc ineditum refert, (u) eum Henrici se-, Val. IV Hift. nioris

<sup>(</sup>n) Vide supra S. xv11, pag 124.

<sup>(</sup>o) Conf. lib. c. tabulam familiæ augustæ Francicæ ad pag. 77.

<sup>(</sup>p) S. vi, pag. 110.

<sup>(</sup>q) Act. acad. vol. 1, pag. 293.

<sup>(</sup>r) Ibid. vol. 111 hift. pag. 259.

<sup>(</sup>s) Ibid. pag. 416 fq.

<sup>(</sup>t) In dissert. de ducatu Franciae Rhen. ibid. pag. 423.

<sup>(</sup>u) Unde Johannes de Mutterstatt sua desumpsit ap. Senckenberg. selest. juris & hift. tom. v1, pag. 167.

nioris, id est, Henrici IV imp. sororem, Azelam nomine, habuisse uxorem, multosque comitatus possedisse, scilicet in Creychcowe & Enzeberch sive Enzgovia. De Creichgovia jam testes adduximus (x) chartas imperatorum Conradi II & Henrici III Spirenses tres, quas inferius proferemus integras. Duæ priores anno 1024 & 1046 Phunzgoviæ insuper comitatum eidem attribuunt; tertia anni 1056 cum prioribus collata Craichgoviensem Wolframi comitatum ultra triginta annos extendit. Corruit itaque Hanselmanni, (y) viri alias dostissimi, conjectura, cum Hugonem quendam comitem de Creginecka, in literis fundationis ecclesiæ colleg. Oeringensis an. 1037 testem, (z) in Craichgovia nostra quærendum esse existimat.

Ceterum idem chronicon Spirense, quod Wolframo conjugem adscribit Azelam, Henrici IV imp. sororem, alibi nusquam memoratam, eundem Wolframum natum comitem Arduennæ facit. Floruit tum in Arduenna Walramus comes Arlunensis (a). Wolframi autem nomen idem esse, quod Walrami, haud alienum a verosimili est.

Engelbert

Reliquit quidem Wolframus duos filios, Zeisolfum & Johannem, Creichgoviæ comites a multis haberi solitos, at neutrum tamen in Creichgoviæ comitatu successorem. Nam an. 1057 Engilbertus Creichgoviæ præfuit comes, teste Henrici iv regis diplomate in Eppinga superius adducto.

An.

<sup>(</sup>x) Vide supra S. x, pag. 114.

<sup>(</sup>y) Vertheibigte Landeshoheit von Hohenlohe, docum. pag. 67.

<sup>(2)</sup> Ibidem pag. 19. Seculo seq. medio Mulbrunnensis comobii fundationi testis intersuit Belremus de Creinhegge, & quidem inter liberos, ante ministeriales. Vid. Besoldi docum. rediv. Wirtemb. pag. 785.

<sup>(</sup>a) Conf. tab. genealog. comitum & ducum Limburg. in Crollii ferie illuftrata comitum Palat. Aquisgran. vernacule foripta, pag. 265.

An. 1100 Bruno quidam cum Craichgoviæ comitatu El-Bruno fenzgoviam & Enzgoviam simul administravit, uti patet ex Johannis episcopi Spir. filii Wolframi comitis, de abbatia Sunnesheim a se instituta literis; (b) ubi sane non Enzgoviæ tantum, cui immediate subjungitur, sed de reliquis duobus, qui præcedunt, pagis quoque assumendus est Bruno comes. Singulis enim pagis, qui præter illos tres ibidem nominantur, Hedenegoviæ, Spirigoviæ, Nahgoviæ, Wormesseldæ, sui adduntur comites; rarum prosecto hoc seculo rei exemplum.

Brunonem istum facile patrem fuisse crederem Brunonis Archiepiscopi Trevir. qui monasterium Odenheim in Creichgovia circa an. 1120 instituit, nisi gesta Trevirorum (c) obstarent, in quibus archiepiscopi hujus origo ita describitur: "Bruno...Fran-" cus natione, insignis nobilitate, utpote quem pater Arnoldus " comes ex nobilissima Adelheida matre genuerat., Cujus autem-Arnoldus generis fuerit, ex annalista Saxone (d) colligimus. quippe qui Henricum de castro, quod Loufe dicitur, Brunonis Treverensis episcopi & Poponis comitis fratrem, uxorem duxisse scribit Idam, filiam Bernhardi comitis, qui frater fuit Giselæ, Conradi 11 imp. conjugis. Laufenses itaque comites fuere Arnol. dus & filii ejus, ex quibus Bopponem Craichgoviæ comitatum administrasse credibile est ex literis fundationis monasterii Odenheimensis, ex quibus Bruno Trevirensis per manum fratris sui Popponis comítis prædia fua novo monasterio in Creichgovia, in comitatu Bredheim sito, tradidit, imo prædiis hisce Boppo ipse yaria de fuis possessionibus addidit. Invaluerat tum mos, pagos & comitatus denominandi non a comitibus, sed a loco judicii siye malli publici comitum, ita ut Ufgovia comitatus Vorchheim, R 2 Wirm-

<sup>(</sup>b) Operis hujus vol. 111 hist. pag. 277.

<sup>(</sup>c) Honth. prodr. hift. Trevir. pag. 761.

<sup>(</sup>d) In Eccardi corp. hist. med, aevi tom, ii, col. 458.

Wirmgovia comitatus Ingersheim, Enzgovia comitatus Enzberg, Lobdengovia comicia Stalbuhel, Spirigovia comitatus Lutramnesforst, Craichgovia comitatus Bretheim &c. dicerentur. Popponem, Brunonis archiep. fratrem, comitem in Brettheim Trithemius (e) nuncupat.

Laufenses autem comites in his regnasse partibus, vel ex Schænaugiensis monasterii chartissecuii x11 & sequentis apparet, secundum quas Boppo quidam comes de Lousen an. 1208 in Elfenzgovia sedem habuit, & quidem in castro Dilighesberch, hod. Dilsberg. (f) Extinctis paulo post hisce comitibus comitatus cessavit omnis, & quæ cæsaris suerant, redierunt ad cæsarem, (g) quæ aliunde acquisita, ad alios transierunt. (h)

## APPENDIX DIPLOMATICA.

I.

Charta Waltheri episcopi Spir. de concambio, quod fecit cum Arnoldo milite an. MXXIII.

IN nomine Patris & Filii & Spiritus fancti nouerint omnes Christiani fideles, tam præsentes quam futuri, qualiter Ego Walther Rus indignus ecclesiæ Spirensis Presul quandam decimam synodali

<sup>(</sup>e) Chron. Hirfang. tom. 1, pag. 377.

<sup>(</sup>f) Gudeni sylloge dipl. pag. 74 sq.

<sup>(</sup>g) De Loufen, Sunnesheim & Eppingen civitatibus Hermanno v marchioni Bad. a Friderico 11 imp. oppigneratis vide diploma an. 1234 in Schoepsini hist. Zaringo - Bad. tom. 1V, pag. 194.

<sup>(</sup>A) Bretthemium inter alia ad Ebersteinenses tum comites, ab his ad Badenses marchiones, indeque ad comites Palatinos Rheni, pervenisse novimus.

dali iudicio acquisitam in pago Chreigowe (i) in villa Scuzingun & in marca Illingun sitam cum ecclesia in atrio ecclesiæ tradidi potestative cuidam venerabili militi nomine Arnoldo pro nostro utriusque compendio, & in proprium ius ipsius ex toto in tota ipsa marca transfudi, econtra tradidit ille in jus ecclesiæ & episcopii nostri unum legitimum mansum in villa Gladebach cum curtili & omnibus utilitatibus ad eum respicientibus, alterum vero mansum in eadem marca, iuxta villam & decursum aque in Duiffenbach éa conveniencia, ut coloni ipsius mansi omnes liberam habeant potestatem, in tota prescripta marca ligna in focum & in edificia cedere, porcos, oves & boues, vaccas & jumenta pascere, pasturas porcorum in glandibus sive precio facere, & decimam illius mansi ex toto & insuper decimam de ipsa marca, quam de nostro predio prius decimauimus ad ecclesiam in Duiffenbach. eciam, ut omnes coloni nostri de Duiffenbach in tota prefata matca Scuzingun & Illingun securiter absque sua & omnium prohibicione habeant ligna in focum, pascua & herbas & glandes, & omnem pascendi utilitatem. Et ut hec convencio in perpetuum feruetur, hanc cartam inde conscribi & in synodo coram clero & plebe fecimus recitari & sigillo nostri nominis signari. Anno Dominice incarnationis MxxIII, indictione vI, anno vero domni WALTHERI episcopi Spirensis xvIIII. actum feliciter Spire.

II.

Cunradus II rex fratribus ecclesiae Spir. praedium suum in Johanningon & Wesincheim dono tradit an. MXXIV.

In nomine fancte & individue Trinitatis Cuonradus diuina fa-, vente clementia rex. Si aliquid ecclesiis Dei de regia munisicen- R 3 cia

<sup>(</sup>i) At loca subsequentia potiore longe jure ad Enzgoviam pertinent, ad quam in chartis antiquioribus etiam referuntur.

cia nostra accommodaverimus, id procul dubio ad statum regni nostri. & prosperitatem vite ac eterne beatitudinis premia consequenda nobis profuturum esse considimus, quapropter omnium fidelium nostrorum presentium & futurorum pateat industria qualiter nos una cum manu dilectissime contectalis nostre Gisele videlicet regine per interventum quidem WALTHERI fidelis nostri Spirensis episcopi, quoddam nostri iuris predium in villa Sohanningon vocata in pago Chreichgowe & partim in Funcenchgowe in comitatu vero Volframmi comitis situm, sicut ante regni nostri primicias voto caritatis promisimus; ita post acceptum divina gratia regnum gratuito velle ad prefati Spirensis episcopii altare tradidimus atque in perhennem fratrum ibidem Deo servientium alimoniam iterum ex novo transfundimus & per huius regalis precepti litteras in nostram nostrorumque progenitorum & progignendorum memoriam denuo stabilimus & confirmamus, omnium videlicet contradictione remota, hoc est omne quod nostro iure in predicta villa & in marcha Johaning an in Wesincheimero quoque marca obtinuimus & ita ficut nos illud ibidem potestative possedimus, cum omnibus scilicet rebus illuc rite aspicientibus, in mancipiis utriusque sexus, exceptis tantum duobus, eccesia & decimis, terris cultis & incultis, agris, pratis, campis, pascuis atque compascuis, vineis, silvis, forestis, venationibus, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, molendinis, viis & inviis, exitibus & reditibus, mobilibus & immobilibus, quesitis & inquirendis, cunctis appendiciis & utilitatibus, que adhuc dici aliquomodo aut inveniri vel nominari possunt, cum banno nostro & fredo, hoc regali nostra immunitate clementer adicientes, ne aliquis comes vel vicecomes sive aliquis publicus iudex, aut quilibet ex iudiciaria potestate, potestatem habeat-ullam in prenominata iam villa & ipsius adiacentiis paratas vel collectas faciendi aut fideiussores tollendi, aut fures capiendi, vel aliquid ex iudiciali fentencia exigendi, preter aduocatum & ministeriales, quos episcopus & fratres Spirensis ecclesie eidem loco presecerint. Et ut hec nostra traditio sirmius obser- -

observetur, hanc cartam inde conscribi, & eam nostri sigilli iussimus impressione sigillari. Signum domni inuictissimi regis Cuonradi. Udalricus cancellarius vice Aribonis archicancellarii recognovi. Data iii idus Septembris anno Dominice incarnationis Maxiiii. Indictione vii. Anno vero regni domni Cunradi ii primo. Astum Ingelenheim in Dei nomine seliciter amen.

#### III.

Henricus III rex praedium in villa Johaningun, in pago Creichg, praeposito & fratribus ecclesiae Spir. iterum dono tradit an. MXLVI.

IN nomine sancte & individue Trinitatis: HENRICUS divina favente clementia rex. Si aliquid ecclesiis Dei de regia nostra munificentia accommodaverimus, id procul dubio ad statum regni nostri & prosperitatem vite, ac eterne beatitudinis premia consequenda nobis profuturum esse confidimus, quapropter omnium Christi nostrique sidelium tam suturorum quam & presentium nosçat universitas, qualiter nos pro eterna beatitudine piissimi genitoris nostri Cuonradi imperatoris augusti & matris nostre Gisele imperatricis auguste, simul etiam coniugis nostre regine Cunegun-DIS pie memorie, atque pro nostra perpetua salute contectalisque nostre Agnetis scilicet regine S. Spirensi ecclesie, in qua corpora patris nostri, matrisque consepulta remanent, fratribusque inibi Dei servitio assidue vacantibus quoddam nostri iuris predium in villa Johaningun vocata in pago Creichgouwe & partim in Fucinchgouwe, in comitatu Wolframmi comitis situm, cum omnibus suis appendiciis, hoc est, utriusque sexus mancipiis, areis, edificiis, ecclesie decimis, agris, terris, cultis & incultis, pratis, pascuis, campis, silvis, vineis, forestis, venationibus, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, molis, molendinis, viis & inviis, exitibus & reditibus, quesitis & inquirendis, cum omni

omni utilitate, que ullo modo inde poterit provenire, in proprium tradidimus, cum banno nostro & fredo, hoc adicientes, ne aliquis comes vel vicecomes sive aliquis ex iudiciaria potestate, ullam in predicta villa habeat potestatem, & in adiacentiis paratas vel colle-Chas faciendi, vel aliquid ex iudiciali sententia exigendi preter advocatum & ministeriales, quos prepositus & fratres eidem loco prefecerint, eo nimirum tenore, ut prepositus eiusdem ecclesie eiusque successores cum consilio & consensu fratrum de eodem predio liberam deinceps habeant potestatem tenendi, commutandi, precariandi, vel quicquid sibi placuerit, ad usum fratrum inde faci-Si autem, quod absit, aliquis eiusdem ecclesie episcoporum aut sibimet ipsi usurpare aut alicui in beneficium dare, vel quoquo modo a servitio fratrum presumpserit abalienare, bis aut ter ab herede nostro & fratribus monitus, ut emendet. & si renuerit, sibique in ammonitione obedire contempserit, idem noster proximus heres dimidiam libram auri in publico pondere ad altare S. Marie persolvat, sibique supradictum predium hereditario iure possidendum redimat. Et ut hec nostre traditionis & constitutionis auctoritas stabilis & inconvulsa omni evo permaneat, hanc cartam inde conscriptam manu propria corroborantes sigillo nostro iussimus insigniri. Signum dni Heinrici 111 regis invictissimi. Theo-DERICUS cancellarius vice BARDONIS archicancellarii recognovi. Data v idus Sept. anno Dominice incarnationis MxLvI. ne XIIII. Anno autem Dni Heinrici tertii ordinationis eius XVIII. regni vero VIII. Actum Auguste feliciter amen.

#### IV.

Henricus III imp. curtem Bruoselle cum foresto Luzhart episcopo Spir. tradit an. MLVI.

IN nomine sancte & individue Trinitatis: Heinricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Si de transitoriis

toriis sumptibus & terrena nostra substantia in usus ecclesiarum & celestes thesauros aliquid honoris aut muneris conferimus, mortales cum immortali, terrestres cum celesti, cum eterno caduci homines cum Deo beata negotia gerimus, seminantes transcuntia. ut semper mansura metamus, vendentes pereuntia, ut eterna Huius igitur tam beate negotiationis spe excitati. omnibus Cristi nostrique fidelibus tam futuris quam presentibus notificamus, qualiter nos propter Deum, per quem in omnibus divites facti fumus, & honore imperiali sublimamur, ad altare genitricis sue, quod est Spire, instinctu & petitione dilecte contectalis nostre Agnetis imperatricis, nec non interventu amantissimi filii nostri & equivoci Dei gratia regis Heinrici tam animabus parentum nostrorum pie memorie Cunradi imperatoris & Gisele imperatricis, quam nostri superstitum saluti coram Deo providentes quandam nostre proprietatis curtem Bruoselle dictam cum foresto ad eandem curtem pertinente Luzhart nominato in pago Cragowe & in comitatu Wolframmi sitam, quam nobis confanguineus noster Dnus Cuono in proprium tradidit, cum omnibus fuis pertinentiis, hoc est utriusque sexus mancipiis, areis, edificiis, agris, pascuis, pratis, terris cultis & incultis, silvis, venationibus, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus. molis, molendinis, viis & inviis, exitibus & reditibus, quefitis & inquirendis, cum omni utilitate, que ullo modo inde poterit provenire, in proprium tradidimus, ea videlicet conditione, ut prefati loci episcopus fuique successores liberam dehinc potestatem habeant, commutandi, tradendi, precariandi, vel quicquid. fibimet placuerit, ad usus ecclesie inde faciendi. Et ut hec nostre imperialis traditionis auctoritas stabilis & inconvulsa omni evo permaneat, hanc kartam inde conscriptam propria manu, ut subtus videtur, corroborantes, sigilli nostri impressione iussimus infigniri. Signum dni Heinrici tertii regis invictissimi secundi Romanorum imperatoris Augusti. Winitherivs cancellarius vice Luitbaldi archiepiscopi & archicancellarii recognovi Vol. IV Hift.

non. Maii anno Dominice incarnationis MLVI, indict. VIII, anno autem domni Heinrici tertii regis, secundi imperatoris ordinationis xxvII, regni vero xVIIII, imperii autem x. In nomine Dni actum Goslarie seliciter amen.

#### V.

Donatio praedii Eppingen in pago Creichgoviae per Henricum IV regem an. MLVII.

N nomine sancte & individue Trinitatis Heinricus diuina fauente clemencia rex. Cum bonum ad omnes maxime autem ad domesticos fidei iubeamur operari, vere confidimus in Deo si quid boni in fideles Christi vel ecclesias Dei operamur, inde nos eterna mercede remunerari. Quare omnibus Cristi nostrique sidelibus tam suturis quam presentibus notum esse volumus, qualiter nos pro remedio animarum beate memorie parentum nostrorum CUNRADI & GYSELE, nec non & patris nostri Heinrici Romanorum scilicet imperatorum augustorum ob interuentum dilecte matris nostre Agnetis imperatricis Auguste & ob sidele seruicium dilecti nostri Conradi sancte Spirensis ecclesie uenerabilis episcopi quoddam predium Eppingen nominatum in pago Creichgouse in comitatu Engilbetri comitis situm, ad altare in honore sancte Dei genitricis Marie in prefata ecclesia dedicatum cum omnibus appendiciis suis, areis scilicet, edificiis, utriusque sexus mancipiis, terris cultis & incultis, viis & inviis, exitibus & reditibus, quesitis & inquirendis, pascuis, compascuis, aquis, aquarumve decursibus, molis, molendinis, piscationibus, siluis, venacionibus & cum omni utilitate, que vllo modo inde poterit prouenire, donamus atque in proprium tradimus, eo videlicet tenore, ut quisquis fratrum Deo ibidem seruientium est prepositus, liberam deinceps habeat potestatem predium predictum obtinendi, commutandi, precariandi, vel quidquid fibi collibuerit, quod ad communem

munem fratrum utilitatem pertineat, inde faciendi. Et ut hec nostre auctoritatis tradicio stabilis & inconuulsa omni euo permaneat, hanc cartam inde conscriptam manu propria consirmantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri.

Signum domni Heinrici quarti regis invictissimi.

Winitherius cancellarius vice Luitpaldi archicancellarii recognoui.

Data nonas Aprilis anno Dominice incarnationis MLVII. Indictione x, anno autem domni Heinrici regis, ordinacionis eius tercio, regni vero primo. Datum Wormacie in nomine Domini feliciter amen.

#### VI.

Permutatio locorum quorundam ratione dioecefis Wormat. & Spirensis ab utriusque ecclesiae episcopis fasta an. MXCIX.

(k) Est vicus Kirchheim ad Nicrum inter oppida Laussen & Besigheim, haud procul a confluentibus Zabernæ.

cheim. & in capella & uilla Roirback & in utriusque uille terminis. Ut autem prescriptum concambium ratum & inconuulsum in omnes retro generaciones permaneat, confirmatum estassensu Heinrici tercii imperatoris in presencia complurium ipsius principum, Fuerunt autem ibi presentes & consenserunt Egilbertus Treuerensis archiepiscopus - HERIMANNUS Coloniensis archiepiscopus -HARTHUIGUS Magadeburgensis archiepiscopus, Liemmarus Bremensis archiepiscopus, Burchardus Basiliensis episcopus, Otto Argentinensis episcopus, Emechandus Wirczeburgensis episcopus, Uno Hildesheimensis episcopus - Fridericus Haluerstadensis episcopus, Albewinus Merseburgensis episcopus, Walkaua-NUS Einstitensis episcopus, Widelo Mindensis episcopus, Bur-CHARDUS Monasteriensis episcopus, Heinricus Padelbrunnensis episcopus, Wido Osnaburgensis episcopus - preterea dux Fride-RICUS, Palatinus comes SIGEFRIDUS, CUONO filius ducis Otto-NIS, GERHARDUS comes de Gielra - GERHARDUS comes Moguntinus, Adelbrath, Burchardus marchio. Wippreth, Heri-Factum est Moguncie v idus Novembris, anno Dominice incarnacionis MxcvIIII. Indictione vi. Anno imperii... Heinrici tercii imperatoris Augusti.

#### VII.

Guntheri episcopi Spir. constitutio de curiis suis apud S. Leonem & Bruowele an. MCLVII.

Ex autographo In nomine fancte & individue Trinitatis Guntherus Dei gratia Spirensium vocatus episcopus universis, qui christiana professione censentur, & eorum successoribus in perpetuum. Pietatis sungi munere, & in studio karitatis semper prosicere generaliter quidem Christianæ professioni convenit, illis tamen, qui in spiritalium amministratione constituti, cæterique pastorali dignitate prælati pro spiritalibus metunt carnalia, illud quasi proprium

& peculiare est, ut eorum ope & opera cultus Dei debitum incrementum accipiat, & in domo Dei, quam eos vigili cura gubernare oportet, gloria & divitize nec defint, nec deficiant. propter innotescere cupimus universis, quos in fancta religione Christi gubernat imperium, qualiter Heinricus iii divina favente clementia Romanorum imperator Augustus & pro sua & dilecti filii sui Heinrici regis & presente & sutura salute, & pro remedio animarum suorum parentum, avi videlicet Cuonradi imperatoris & aviæ suæ Gisila e imperatricis, patrisque sui Heinrici imperatoris matrisque suæ Agnetis imperatricis, suæque dilectiffimæ conjugis Berhtae imperatricis & fratris sui Cuonradi, filiæque sue Adelheidis, (1) ob sidele etiam servitium & petitionem karissimi Johannis Spirens, episcopi predium quoddam Ilsfelt dictum in pago Scuzengowe in comitatu Adelberti comitis situm cum omnibus appendiciis, hoc est, utriusque sexus mancipiis, areis, ædificiis, agris, terris cultis & incultis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, molis, molendinis, piscationibus, filvis, venationibus, exitibus & reditibus, viis & inviis, quelitis & inquirendis, seu cum omni utilitate, que aut scribi potest. aut dici, preter partem ejusdem predii in villa Jendan nominata fitam, quod ecclesiæ Sunnesheim dedit, ad altare sanctæ Mariæ in proprium tradidit, ea videlicet ratione, ut prædictus Spirensis episcopus ipsiusque successores liberam habeant potestatem, eandem curiam fibi retinendi, ad utilitatem ecclesiæ commutandi, precariandi. Cum autem Cuonradum regem Romanorum prædicti im- $S_3$ 

(1) De hac Heinrici III imp. qui in serie regum Germaniæ Heinricus IV est, silia alibi nemo quid prodidit, ut in oculatissimi alias Koeleri famil. Ang. Franconica tab. III ad pag. 42 eam frustra quaesiveris. De Azela, ejusdem Heinrici sorore, pari scriptorum silentio obvoluta, supra dictum est S. xx, pag. 130. Aliam Henrici IV siliam, Idam nomine, Balduino Jerosolymitano, Flandriæ & Hannoniæ comiti nuptam, chronicon Andrensis monasterii prodit in D'Achery spicileg. tom. II, pag. 826. Neglectam similiter a genealogis stemmatis imperialis Francici recentioribus Idam hanc esse miror.

peratoris & proximum heredem, & in regno fieri successorem contingeret, ipse, ut predictum predium filio suo in beneficium daremus, sepe numero instantissime postulavit. Porro ne per nos staret, quo minus imperialis sanctio antiqua suum vigorem obtineret, nos in hac parte & minis & precibus præfati regis Cuonradi diu renitebamur, sed cum nullam evadendi facultatem haberemus, que & qualis recompensatio in his ecclesiæ & fratrum nostrorum utilitati conveniret, attente deliberavimus. Excogitavimus tandem ad hoc, ut indempnitas fratribus conservaretur, ad permutationis remedium consugiendum, & aliud predium pro hoc alienato ecclesiæ & fratrum usibus esse conferendum, & sic precibus sepedicti regis C. paruimus, non libenter quidem, minus tamen inviti, eo quod ipse donatoris prediorum & successor & proximus heres diceretur, cujus rei gratia & ipse nobis immunitatem ab instanti expeditione præstitit.

Recompensationis autem modus & quasi permutationis forma hæc est. Præoptantes, ut prædicto modo alienatum prædium aliquando in proprietatem ecclesiæ & úsus fratrum revertatur, in recompensationem ejus curiam apud sanstum Leonem & curiam in Bruowele, quæ datæ in beneficium nomine feodi possidebantur, recuperavimus, easque non rebus ecclesize, sed patrimoniis, que nobis hereditario jure obvenerant, & que a nobis libere & quiete possidebantur, redemimus. Quod igitur a nobis alienati predii donator de ipso constituerat, nos quoque de curiis patrimonio nostro recuperatis constituimus, videlicet ut de eisepiscopus cunctis de 1111 claustris fratribus in anniversario Gisilae imperatricis vespere ad vigillas & mane ad missam pro defunctis ad majorem ecclesiam, ubi ipla defuncta quiescit, convenientibus in refectorio refectionem honeste ministret. Et ut hæc nostra constitutio stabilis & inconvulsa permaneat, hanc cartam inde conscriptam manu propria corroborantes impressione sigilli nostri insignire curavimus. Quecunque igitur ecclesiastica secularisve persona contra hanc no**ftre** 

ftre constitutionis paginam ausu temerario venire præsumserit, excommunicationi subjaceat, & a perceptione sacrosansti corporis Christi stataliena, dones pæniteat & emendet, siat, siat. Amen.

GODEFRIDUS præpositus de domo & custos rocognovit. Berhtoldus decanus recognovit. Heinricus prepositus de sancto Germano, Ruodolfus de Sto Gwidone prepositus r. Winemarus prepositus de Sta Trinitate & magister scolarum r. Meingotus cum ceteris fratribus r. Testes etiam sunt hujus constitutionis liberæ quidam conditionis homines, Oddo Sporelin, Marquart & frater ejus Godesrit de Heinvelt, Helnger de Mudach, Othgerus de Wizzenloch, & ceteri. De ministerialibus vero testes hii sunt: Anshelmus camerarius (m) cum fratribus suis, Heinrich Griez, Cuonradus dapiser, aliique complures.

Acta funt hæc Spirae III id. Martii anno incarnat. Dni McLVII. Indict. IIII. Imperante Friderico gloriosissimo Romanor, imperatore Augusto. Feliciter amen.

#### VIII.

Ex charta donationis Guntheri episcopi Spirensis pro coenobio in Mulenbrunnen Kal. Januarii MCLIX.

REFATO uenerabili loco pro remedio anime-mee subscripta donaui, videlicet sex horrea integre & plenarie cum omnibus amminiculis instructa, que ipsi uocant grangias, unum scilicet apud sanstum Leonem, secundum in Luzzeim, tercium in Kezs, quartum in Otdersstat, quintum in Marreheim, sextum apud Dittenhouen.

IX.

<sup>(</sup>m) Alius camerarius episcopi Spir. inferius comparet, Albertus de Utenheim, in charta num. 1x.

#### IX.

Bertholdi episcopi Argent, commutatio ministerialium cum Conrado Spirensi praesule fatta an. MCCXXXVIII.

BERTHOLDUS miseratione Divina Argentinensis episcopus .... unanimi capituli nostri accedente consensu benevoloque savore legaliter cum Dno Cunrado Spirensis ecclesie presule venerando, capitulo ipsius eciam suum assensum concorditer impercieute, hujusmodi peregimus commutacionem. Eberhardus & Theodericus pincerne de Welreshowe cum ipsorum sobole nunc suscepta & postea suscipienda, ministeriali subjectione Spirensi ecclesie deinceps, sicut nostre suerant, erunt obligati, attinente proinde nostre ecclesie perpetuo, sicut hactenus Spirensi, Beatrice matrona honorabili Egelolphi de Mundingin, marscalci nostre civitatis, silia quondam Alberti de Uthenheim camerarii Spirensis, cum prole jam ex ipsa progenita nec non in posterum progeneranda... Datum Argentine anno incarnat. Dnice MccxxxvIII. pridie kal, Febr. pontificatus nostri anno quintodecimo.

#### X.

Withelmus rex jus saum regium in castro Chiselowe Spirensi ecclesiae confert an. MCCLII.

WILHELMUS Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, universis sacri imperii sidelibus presens scriptum inspecturis gratiam suam & omne bonum. Eth serenitatem exornet regiam liberalis largitas, larga quoque liberalitas, circa omnes, qui de donis aliquid accipiunt regie largitatis, cuncta tamen preradiat & excellit, quod ad laudem & honorem Creatoris omnium, Regis regum, ac ipsius piissime Genitricis virginis & matris dari contingit & conferri, cum ei, a quo sunt omnia, & a quo omnis potestas in celo & in terra, totus humanus affectus se debeat & effectus.

effectus. Hinc est, quod nos nolentes ab antecessorum nostrorum pie memorie imperatorum & regum vestigiis declinare, verum ipsos gradiendo in equitatis semita bonis operibus & piis actionibus habundantius imitari, jus, fi quod nobis in castro Chiselowe actenus competebat, ecclesie Spirensi conferimus & donamus, simpliciter & de plano, ut beata Dei genitrix patrona ejusdem ecclesie in hoc, dicte quoque ecclesie electus dilectus noster Princeps & Cancellarius (n) suis nobis gratus meritis honorentur. Quapropter ut predicta donatio sive collatio rata permaneat, succesforum quoque nulla super hoc dubietas oriatur, presens scriptum Testes Gerharfigilli nostri regio munimine fecimus roborari. Dus archiepiscopus Moguntinus dilectus princeps noster, Cuonradus cantor Moguntinus, Heinricus cantor ecclesie Argentinensis, Eberhardus prepositus de Mocstat. Nobiles viri : Cuonradus comes Silvester, Emecho comes de Liningen, Cuonradus comes Hirsatus, Conradus de Bruberg, Wiricus de Duno, & alii quam plures tam laici, quam clerici. Dat. Moguntie quinto kal. Decembr. Indict. undecima, anno Dni Mcclii.

#### XI.

Literae Ottonis comitis de Eberstein & siliorum ejus, qui decimam suam in Owensheim capitulo Spirensi vendiderunt an. MCCLXXVII.

OTTO nobilis de Eberstein senior omnibus presencium inspectoribus sinceram in Domino karitatem. Quia memoria hominum labilis est, ea que siunt, in scriptis redigi necesse est ad memoriam instaurandam, & rei geste noticiam faciendam. Quare est quod literis presentibus presenti etati & suture constare dignum diximus posteritati, quod nos per manus filiorum nostrorum, Ottonis, Vol. IV Hist.

T

(a) Heinricus, ex Leiningensium comitam prosapia.

WOLFRADI militum (o) & HENRICI Scolaris vendidimus capitulo Spirensi decimam, quam nos & predecessores nostri multis retroactis temporibus in Owensheim villa sitam, in medio inter Owensheim superius & Owensheim inferius in proprium nomine allodii tenuimus, cum omni vtilitate & jure, quo decimam eandem habuimus, pro trecentis libris Hallen, quas nos confitemur ab eodem capitulo recepisse. In hac autem vendicione ut capitulum predi-Etum certum existat per manus natorum nostrorum prescriptorum. dedimus eidem capitulo pro Underphant, ut vulgariter dicitur, curiam unam in villa predicta sitam, cuius agri ad culturam unius aratri sufficiunt, & curiam unam ibidem sub castro nostro sitam, ad quam pertinent agri duorum aratrorum cum aliis pertinenciis curie utrique attinentibus, ut si forte in posterum decima predi-Ata a capitulo Spiren, a quocunque & quandocunque evicta fuerit, extunc capitulum Spiren, duas curias predictas cum pertinenciis fuis in proprium & perpetuo recipient & tenebunt in locum & recompensam decime ab ipso capitulo euicte. Hec autem ut robur obtineant firmitatis, presentes literas sigillis nostro.. filiorum nostrorum militum predictorum, (p) quorum sigillis frater ipsorum Heinricus Scolaris contentus est, capitulo Spirensi dedimus communitas. Huius tei testes sunt : Cunradus de Eichelbach, Heinricus de Sunnensheim, Eberhardus de Mulnhusen, Appulo de Offenbach, Gotzo de Vzingen milites, & Wernherus aduocatus de Bullenkeim, nec non quam plures alii fide digni. Actum & datum anno Domini Millesimo cclxx septimo.

Das `

<sup>(</sup>o) Vides hic honorificum militis nomen communicatum cum primarize nobilitatis juvenibus, uti contra ejusdem conditionis proceres inter ministeriales regni & ecclesiarum comparent, quibus opponuntur liberze conditionis homines.

<sup>(</sup>p) Appendent adhuc instrumento sigilla hæc tria, a se invicem inscriptione tantum diversa. Pater & filius natu major in sigillis suis comites scribuntur, Wolfradus hoc caret elogio.

D a s

# ÖSTLICHE FRANZIEN

in seine Ganen eingetheilt

v o n

## CHRISTOPH JACOB KREMER.

NTER den entdeckungen unserer zeiten, in rucksicht auf die geschichte, ist diejenige, dass die Gauen, in welche ganz Deutschland vertheilt gewesen ist, sich nach dem lauf der gewässer gebildet haben, und dass darauf auch die geistliche eintheilung der diöcesen nach den Gauen eingerichtet worden, eine von den vornehmsten. Denn dadurch allein sind wir im stande, nicht nur diese Gauen, sondern auch ganze provinzen nach ihrem ganzen umfang genau zu bestimmen. In meiner Geschichte des Rheini. schen Franziens habe ich mit dieser provinz, welche man vorher fast gar nicht, oder doch gar dunkel gekannt hat, die probe ge-Sie ist mir gelungen, so dass ich ihre ganze grenze ringsherum, und dann auch die von einem jeden Gau ins besondere. welche in dem Rheinischen Franzien begriffen gewesen sind, ganz umständlich habe beschreiben können. Auch mit den grenzen des Oestlichen Franziens habe ich dieses gethan. (q) lezt will ich nach eben dieser regel auch die Gauen desselben aufsuchen, und einem jeden, so viel es möglich ist, seinen plaz anweisen.

T 2

Das

<sup>(</sup>q) Geschichte des Rheinischen Franziens seit 168 - 155.

Das chronicon Gotwicense, dieses in der erdbeschreibung der mitteren zeiten so vortresliche werk, wie ungleich wichtiger würde es geworden seyn, wenn sein verfasser solche regeln von der übereinkunst der archidiakonaten und dekanaten, oder der sogenannten ruraralkapitel mit den Gauen benuzet hätte?

Die haupturkunde, woraus wir die Gauen des Oestlichen Franziens, oder wie wir jezt sagen, Frankoniens, kennen lernen, ist von kaiser Arnulf, datum kalend. Decembris 889. (r) Der monarch bestättiget darin der Würzburgischen kirche den schon von den Fränkischen königen, Pippin und Karlmann, geschenkten zehenten theil des tributs, welchen noch damals die Oestlichen Franken und die Slaven, die unter ihnen wohnten, alljährlich in die königliche kammer bezahlen musten. Ich will die stelle daraus hier hersezen, weil sie ein hauptbeweis ist, dass das Oestliche Franzien nur aus den nachgesezten Gauen bestanden ist.

" Qualiter ipsi (namlich Pippin und Karlmann) pro suae mercedis augmento ad ecclesiam S. Salvatoris, ubi S. Kylianus martyr Christi preciosus corpore requiescit, decimam tributi, quam de partibus Orientalium Francorum, vel de Sclavis, ad siscum dominicum annuatim persolvere solebant, quae secundum illorum linguam steora vel osterstuopha vocatur, ut de illo tributo siue reditu annis singulis pars decima ad praedictum locum persolveretur, sive in melle, sive in paltenis, seu in alia qualibet redibitione, quae, ut diximus, in pagis oriental. Francorum persolvebatur, id est, in pago Waldsazzi & de pago Thubargonne & Wingartweiba & Jajasgenni, Mulachgenni, Nekhergenni & Chohargenni & Rangenni & Iphgenni, Hasagenni, & Grafeld & Dullifeld, Salagenni, Weringenni, Gozfeld & Badanachgenni,

Hier

<sup>(</sup>r) In Eckards commentariis de rebus Franciae, Orientalis unter den urkunden tom. 11., num, xx1, seit 895 sq.

Hier haben vir also alle Gauen beisammen, welche das Oestliche Franzien ausgemacht haben. Wir wollen einen nach dem andern vornehmen und sehen, wie solcher mit den übrigen urkunden übereinstimmt.

# I. Der Gau Waldsazzi.

Dieser Gau war grösten theils in dem grosen begriffen, welchen der Main bei Wertheim bis über Würzburg hinaus macht. Die orte Steinbach, (s) Imminestat, (t) Cellingen und Steinselden, (u) Rorbach, (x) Birkhaneseld, (y) Rominingas, (x) Holzkircha, (a) Utinga, (b) Bettinga, (c) Adelhalmestat (d) bewei-T 2 fen

<sup>(</sup>s) Urkunde des königes Ludwig des Kindes vom jahre 910, beim Schannat tradit. Fuld. num. DL, seit 226.

<sup>(</sup>t) Charta Ludovici Pii dat. v1 idus Junii anno Christo propitio xx11 imperii, beim Eccard. Franc. Orient. tom. 11, seit 886.

<sup>(</sup>a) Der mönch Eberhard in Jummariis tradit. Fuld. num. 158, seit 288.

<sup>(2)</sup> Cod. dipl. Lauresh. tom. 111, num. 3577. feit 155.

<sup>(</sup>y) Charta Mantonis comitis vom jahre 788, beim Schannat loc. c. num. LXXXIII, feit 42,

<sup>(</sup>z) Siehe oben not. s)

<sup>(</sup>a) Schenkungsbrief über dieses Holzkirchen von Karl dem Grosen mense Novembri anno viii regni nostri (776) beim Schannat trad. Fuld. num. xlv, seit 24. "Monasteriolum cognominatum Holzkiricha in "pago Waldsassin super fluvium Albstat, "und Rudolfus presbyter vita Rabbani abbatis, beim Schannat cod. probat. histor. Fuld. seit 127. "In monasteriolo, quod vocatur Holzkiricha, situm in provincia Waldsazi. "Ein anderes Holzkirch war in Schwaben an der Werniz.

<sup>(</sup>b) Summaria traditionum Fuldensium num. 61, seit 283.

<sup>(</sup>c) Rudolfus presbyter loc. c. seit 129.

<sup>(</sup>d) Tradit. Fuld. num. LXIII. Wahrscheinlicher weis an der bach Albftatt, die bei Bettingen in den Main fließet.

sen es, die alle in urkunden mit namen darein gesezt werden, und auf unseren karten in Steinbach bei Lohr, Himmelstat, Zellingen, Steinfelden, Rorbach, Birkenseld, Remlingen, Holzkirchen, Uttingen und Bettingen noch jezt anzutressen sind. Der Waldsazzi machte also noch einen theil des Spessaharts aus, (e) von welchem er wahrscheinlich seine benennung bekommen hat. Denn gleichwie noch kaiser Wenzel im jahre 1361 anden grasen Ludwig von Reinek die freien leute, die um und in dem walde Spessart gesessen waren, zu lehen gegeben hat; so kann es seyn, dass er von den leibeigenen, die in solchem theil des Spessaharts gesessen waren, um ihn urbar zu machen, der Gau der Waldsassen genennet worden, einer gattung leute, welchen man in der Ripuarischen provinz den namen der Werluten gegeben, wie ich anderswo erwiesen habe.

Da die genannten Waldfassischen orte allein in den Würzburgischen dekanat von Karlstat gehören, (f) welcher sich nicht nur über den Waldsazzi, sondern auch über den Weringewe und Salingewe erstrecket hat, so werden uns seine diöcesanorte den vortreslichsten dienst leisten können, um die grenzen solcher Gauen genauer zu bestimmen.

Aus diesem grunde bin ich gewis, dass der Waldsaffi gegen abend und mitternacht an den Rheinfrankischen Maingau, gegen morgen an den Weringau und Gozseldun, und gegen mittag an den Badanachgau und Tubergau angestossen habe.

Von

<sup>(</sup>e) Davon die urkund vom jabr oro in Schannats tradit. Fuldens. n. dl., Dedit itaque memoratus Rabanus abbas.. res sitas in pago Uval"fatio in villa vocata Barahendingen.. & econtra dedit prædictus
"comes Poppo ex rebus sui comitatus, ex villa scil. Rominingas..
"ad partem monasterii sui in eodem pago in soresto nostro vocabulo
"Spehteshart quandam portionem silvæ &c. "

<sup>(</sup>f) Wurdtwein subsid. diplomat. tom. v, pag. 376.

Von seiner nachbarschaft mit dem Maingau habe ich in der geschichte des Rheinischen Franziens (g) schon etwas gesagt, jezt aber sühre ich zum beweis an, dass er hier auch noch etwas über den Main gegangen, also dass Neustatt gegen Zimmern über, Rottensels, Trissenstein und Creuzwertheim auf der rechten seite des Mains, noch alle in das Karlstattische landkapitel, mithin in den Gau Waldsassi gehöret haben müssen, worin auch Neustat und Trissenstein (h) wieder namentlich vorkommen.

Zwischen Neustat und Rodenbach zog er sich über den Main iherüber; denn von da bis nach Wennig-Gemünden gehöretalles, was an dem rechten user des Mains liegt, das ist, nicht allein dieses Rodenbach, sondern auch Wanbach, Laer, Nantenbach, Langen-Protselden und Wennig-Gemünden noch in die Mainzische diöces (i) und also in den Maingau.

Gegen Wennig-Gemünden über in dem dekanate von Karlstatt ist das Würzburgische Gemünden zwischen der Saal und dem
Main, von welchem ich nicht entscheiden will, ob es schon zum
Salgau, oder noch zum Weringau gerechnet werden müsse, denn
hier kommen vier Gauen in einem spizen winkel zusammen,
nämlich der Waldsass, der Maingau, der Salagau und der Weringau. Zu dem Waldsass zähle ich Hosstetten auf der linken seite
des Mains; zu dem Maingau Langen-Protselden, jenem gegen
über auf der rechten seite des Mains, und Wennig-Gemünden
zwischen der Sale und der Sinne; zu dem Salagau Sceipha,
jezt Scheppach, in dem kleinern Sinnachgowe (k) gelegen, der
ein

<sup>(</sup>g) Seite 108.

<sup>(</sup>h) Urkunde von dem könige Ludwig dem Kinde beim Schannat loc. c: num. DL, seit 226.

<sup>(</sup>i) Wurdtwein dioeces. Mogunt. in archidiaconatus distincta, comment. 1v, pag. 802.

<sup>(</sup>k) Bessel chron. Gotw. seite 772. Add. Geschichte des Rheinischen Franziens seit 108, 170.

ein stück vom Salagowe gewesen ist, und Baugulfi cella, nun Wolfsmünster an der Sale; und endlich zu dem Weringau Gesfenheim, oder Gozzau, das alte Gozzinesheim. Von Kreuzwertheim an bis nach Neustatt reichte also seine westliche grenze. von Neustatt bis nach klein Wernfeld an dem linken ufer des Mains seine mitternächtliche, von da bis nach Marienburg seine Estliche, und von Marienburg bis nach Utingen, sodann von Utingen bis nach Grumbach oberhalb Wertheim seine mittägliche Auf der östlichen seite stossen uns die Waldsassische orte Imminestat und Cellingen, und auf der mittäglichen noch Neubrunn auf, das wie Uttingen selbst noch namentlich in den Waldfassin gesezt wird. Gegen dieser südlichen gränzlinie über waren Hettingesfeld oder Heydingsfeld, Huchbauer, Guttenberg, Hungershausen als stücke des Würzburgischen dekanats von Ochsenfurt die nächsten Badanachgauische, und Klein - Rinderfeld, Kist, Irtenbronn, Altersheim, Bödichheim und Niklashausen, als in dem Mainzischen dekanat des Tubergaues gehörig, die nächsten Tubergauische orte.

Nach der heutigen eintheilung begriff also der Waldsassi die Wirzburgischen ämter Rottenfels und Schonrein, einen theil des Wirzburgischen amts Karlstatt, die Kastellische herrschaft Rema

lingen, und einen theil der grafschaft Wertheim.

# II. Der Tubergau.

Dieser lag auf den beiden seiten des Tuberslusses, von seinem ausslus in den Main bis über Greglingen hinaus, und hatte also gegen abend den Maingau, gegen mitternacht den erst beschriebenen Waldsassi und den Badanachgau, gegen morgen den Gollachgau und den Rangau, und gegen mittag den Jagastgau, sodann den Wingartweiba zu nachbaren. Zwischen Bischofsheim und Lauda theilte er sich in den untern und obern Tubergau.

Jener

Jener gehörte noch zur Mainzischen, dieser zur Wirzburgischen diöces, in welcher er ein besonderes landkapitel von Mergentheim (1) ausgemacht hat, gleichwie jener in dem Aschaffenburger archidiakonat einen besondern dekanat, der den namen vom Tubergau beibehalten hat. (m)

Wahrscheinlicher weise ist hier in den neuern zeiten eine veränderung der diöcesen vorgegangen. Denn Bonisaz, ehe er erzbischof von Mainz geworden, hat in Bischossheim ein kloster angeleget, welches noch damals, wie aus einer stelle des lebens der h. Lioba von Bischossheim zu schließen ist, (\*) zu Thüringen gerechnet worden. Jezt will ich vordersamst erweisen, dass so ein als der andere theil zu dem alten Tubergau gehöre. Von dem Mainzischen darf ich nur Hohusen unter Bischossheim, (o) Biscovesheim selbst, (p) Tutingen (q) und Gruneselden, (r) und von dem Wirzburgischen Kunigeshoven und Sueigra, (s) Scissa Vol. IV His.

- (1) Vovon Würdtweins subsidia diplom. tom. v, pag. 390 sqq. nachzusehen.
- (m) Würdwein dioeces. Moguntina tom. 1, pag. 653.
- (n) Beim Mabillon alt. SS. ordinis SS. Benedicti sect. 111, part. 11, pag. 231.
- (o) Summaria tradit. Fuldens. cap. 1, num. 65. pag. 284.
- (p) Jezt Bischofsheim an der Tauber. Urkunde des kaisers Otten 21 von 978, in Gudeni codice dipl. tom. 1, pag. 358.
- (q) Tradit. Fuld. num. LXIII, pag. 33.
- (r) Summaria loc. c. num. 162, pag. 288.
- (s) Kaisers Ludwig des Frommen bestättigungsurkunde über die Wilrzburgischen güter dat. xIII. kal. Januarii anno VIIII imperii, beim Eckard loc.c. tom.II, pag. 883. "Et in pago Dubargeu basilicam "in honore S. Martini in villa Kunegeshoba cum additamentis ejus, "in pago eodem basilicam constructam in villa, quæ vocatur Suei-"gra &c.

und Odinga, (t) so dann Mergentheim und Morstat, (x) Suichartesheim, (x) Zimmern, (y) und Oberstetten bei Gartenstein (z) ansühren, welche glaubwürdige urkunden alle in den Tubergau sezen: so wird man mir zugeben, dass auch die übrigen dekanatorte sowohl vom Mainzischen dekanat Tubergau als vom Wirzburgischen archidiakonat Mergentheim, unter welchen sie mitten darinnen stehen, gleichfalls zum alten Tubergaue gezählet werden müssen.

Auf diese weise schied sich der Mainzische theil von dem Wirzburgischen, oder der untere von dem obern Tubergau in den ortschaften Zimmern, bei Buthart, Gruneselden, Girlachsheim, Distelhusen, Dithwar; und der Wirzburgische hatte gegen den Mainzischen Ober - und Unterlauda, Heckfeld und Uffingen als seine lezten orte.

Um die äußersten grenzen zu ziehen, will ich bei Gamburg auf der linken seite der Tauber ansangen, welches nach Gotsrid Bessel (a) das alte Kamerdinge seyn solle, das der mönch Eberhard von Fuld (b) in den Tubergau eingetragen hat. Hier gehe ich

<sup>(</sup>t) Urkunde Kaisers Karl des Grosen vom jahre 867, beim Eckard loc. c. seit 863. " Ecclesiam unam in pago Dubragove in villa, cujus vo", cabulum est Sciffa, super sluvium, qui vocatur simili modo Scissa
"... & in alia villa, quæ vocatur Odinga in ipso pago. " Dieses
Odinga mag das bei Schups liegende Opsingen seyn.

<sup>(</sup>u) Præceptum Henrici IV regis dat. II idus Junii 1058 in Schannat vindemiis litterar. part. I, pag. 175. " Prædium quale nos habuimus " in loco Morstat in pago Tubergewe, in comitatu Mergintaim.

<sup>(</sup>x) Jezt Weikersheim. Summaria traditionum Fuldens. cap. 1, num. 64, pag. 284.

<sup>(</sup>y) Loc. c. num. 2, pag. 281.

<sup>(2)</sup> Loc. c. num. 5. "Marcuart de Tuberecgewe tradidit S. Bonifacio in "Obernsteten in Gruningen . . . quidquid proprietatis habuit.

<sup>(</sup>a) Seite 818.

<sup>(</sup>b) In Summariis tradit. loc. c. num. 66, pag. 284.

ich über die Tauber hinüber, umfahre die Werbach, welche bei Irdenberg, in der nachbarschaft des Waldsassi und des Badanachgaues, entspringt und unter Hochhusen in die Tauber fällt. Niklashusen, Bettichten, Alterheim, und das erst gedachte Irdenberg find hier auf der rechten seite der Werbach die lezten Tübergauischen orte, gegen welchen über Brumbach, Newbrunn, und Utinga, wie gedacht, schon Waldsassische dorfschaften sind. Oberhalb Irdenberg nehme ich noch Kuste mit, und dann gehe ich an den gränzen des Badanachgaues wieder herunter bis nach dem Deutschherrischen Zimmern, wo sich der obere und untere Tubergau scheiden. Die lezten Nieder-Tubergauische orte, die noch in die Mainzer diöces gehören, find hier Klein-Rinderfeld, Kronen, oder das jezige Krenfeld, und Boppenhusen; die Badanachgauischen aber Guttenberg, Hungershusen, Kirchheim, Buttelbrun und Wittighusen, die schon in dem Wirzburgischen dekanat von Ochsenfurt begriffen sind. Von Zimmern gehe ich ostwärts gerad nach dem ausfluss der Gollaha, die bei Bibern in die Tauber fällt, welches noch zu dem obern Tubergau gezogen werden mus, weil es zu dem Wirzburgischen dekanat von Mergentheim gehöret. Die an dieser linie befindliche orte sind Oefeld. Nassach und Scheftersheim. Auch diese gehörten nach Mergentheim, welches eine besondere grafschaft im Tubergau gewesen war. (c) Von Biebern, wo der obere Tubergau nun den Gollachgau erreichet, gehe ich zwischen beiden um die Tauber weiter hinauf bis in die gegend von Tauberzell und Schettenbach, wo wieder drei gauen, nämlich der Gollachgau, der obere Taubergau und der Rangau, vielleicht auch gar der Mulachgau zusammen Denn Münster gegen Argshoven über gehörte noch ins Mergentheimer landkapitel, also in den obern Tubergau, dieses Argshoven, wie auch Tauberzell ins landkapitel von Iphoven, mithin in den Gollachgau, und Schettenbach in das kapitel von Winz-U 2 heim

<sup>(</sup>c) Siehe oben die not. u)

heim, mithin in den Rangau. Aus diesem mittelpunkt wendete sich der obere Tubergau nach süden, und dann wieder nach westen, der Golachgau nach norden, der Rangau nach osten, und der Mulachgau auch nach süden, welcher leztere den äusgersten theil von der Tauber weggenommen, und den Wirzburgischen dekanat von Kreilsheim in sich begriffen hat. Oberhalb Münster, Tauberzell gegen über, verlängere ich die bei Bibern angesangene östliche gränzlinie des Taubergaues bis nach dem Hochenlohischen schloss Schrozberg, das noch in das Wirzburgische landkapitel von Mergentheim, und also nach in den obern Tubergau, das dabei liegende Smalselden aber in das landkapitel von Kreilsheim oder in den Mulachgaugehöret.

Und hier schliesset sich nun die städliche gränzlinie an, die ich zwischen dem ablauf der gewässer, in die Tauber und in die laxt, bis nach Babstatt und Wölchingen bei Boxberg, und dann von hier die westliche bis nach Miltenburg fortsühre. diesem wege zur rechten seite fällt, ist noch Tubergauisch, dergleichen die Mergentheimische lezten dekanatorte Oberstetten, Herren-Zimmern, Wachbach, Althusen, Babstat, Boxberg, Wolchingen, Angertal, Opfingen (vermuthlich das alte Ottelfingen) und Uffingen, auch die Mainzischen dekanatorte vom niedern Tubergau, nämlich Dietwar, Usikheim, Kulzheim, Riedern, Pfalbach, Reventhail und Miltenberg sind, und was zur linken bisnach Asamstat Jagastgauisch, und weiter hinaus zu dem gaue Wingartweiba gehörig. Denn Blafeld, Herren - Dirbach, Ettenhusen, Bartenstein, Hollnbach, Adelhausen, Rengershausen und Asamstat gehören in den Wirzburgischen dekanat von Ingelfingen, folglich in den Jagastgau; Ballenburg, Hungen, Rosenberg, Hirslanden, Hoenstatt, Gerstetten, Brezinken, Hopsiken, Hartheim, Hettingen, Ammorbach und Weilbach aber in den von Buchheim, mithin in den gau von Wingartweiba. Unter den angeführten Ingelfinger dekanatorten treffen wir Adolanhusen (d) und

<sup>(</sup>d) Adelhausen.

Rengeshusen (e) ausdrücklich in dem Jagesgewe, und unter den Bucheimischen Hartheim und Hettincheim (f) im Wingartweiba an. Ein beweis, dass die nachbarschaft des Tubergaues mit dem Jagasgau und Weingartweiba ist richrig angegeben worden. Die zwei lezten Tubergauische orte Reventail und Miltenburg gränzten nun an den rheinfränkischen Maingau, der von Miltenburg an bis nach Wertheim auch der mitternächtliche nachbar des Tubergaues gewesen war, wozu noch auf der rechten seite des Mains Kirsfurt, Ristenhusen und Fechtenbach, als töchter des zum Mainzischen Tubergaue gehörigen kirchspiels Burstat, sodann das kirchspiel Proitselden mit seinen töchtern gerechnet werden muss, unter denen ich auch Altenbuch finde, das auf der schneeschmelze des Spessaharts zu suchen ist.

In dem alten Tubergau liegen nach dieser beschreibung die Mainzischen ämter Miltenburg und Bischossheim, das Kurpfälzische oberamt Boxberg, der dabei gelegene Schüpfergrund, die Wirzburgischen ämter Lauda, Hartheim und Rötlingen, das Deutschherrische meisterthum von Mergentheim, ein theil der Hohenlo-Neuensteinischen lande und der übrige theil von der grafschaft Wertheim &c.

# III. Der Wingartweiba oder. Wingartheiba.

Dieser Gau ist aus den Lorscher schenkungsbriefen so ziemlich bekannt. Eben deswegen kann man mit zuverlässigkeit behaupten, dass er mit dem umfange des Wirzburgischen landka-U 3 pitels

<sup>(</sup>e) Rengershausen.

<sup>(</sup>f) Hartheim und Hettingen.

pitels vou Buchheim (g) vollkommen übereinstimme. Denn Buchheim (h) selbst, Waldthüren, das alte Turninu, (i) Heimstatt, (k) Hedicken, (l) Hartheim, (m) Altheim, (s) Ober- und Nieder Witstatt, (o) Aschenhusen, (p) Biringen, (q) Meckmül, (r) Rosecken, (s) Ober- und Niederschessenz, (t) Elnz

- (g) Davon siehe Wurdweins subsidia diplomat. tom. v, seit 373.
- (h) Cod. Lauresh. tom. 11, num. 2800. "v jurnales in pago Wingartheiba in Buocheimer marca,, add. num. 2836.
- (i) Loc. c. tom. 11, num. 2801, seit 574.
- (k) Loc. c. num. 2902, feit 603. "III jurnales de terra aratoria in pago "Wingartheiba, in villa Heinstatt."
- (1) Loc. c. num. 2801 und num. 874 ,, in pago Wingartheiba in Hettincheimer marca. ,,
- (m) Num. 2806 & 2820.
- (\*) Num. 2865. " v jurnales in pago Wingartheiba in Altheimer marca.,
- (e) Num. 2891. " In pago Wingartheiba in villa Witigestatt.,,
- (p) Vielleicht das alte Assiringa, davon loc. c. num. 2901 seit 603. " In " pago Wingartheiba in villa Assiringa quicquid habere videor. "
- (q) Kann das alte Borachheim sein, davon loc. c. num. 2903 ,, in pago ,, Wingartheiba in villa Borocheim &c. ,,
- (r) Charta Ottonis II imp. von 976 in Schannats historia Wormat. Urkunden seit 24. "Quandam nostræ proprietatis abbatiam, Moseback "nuncupatam in pago Wingartweiba... Hæc autem sunt nomina loco-"rum illuc pertinentium. Aliza... Binenheim, Lagusseld, Horeg-"cheim, Sulzbach, Ydilingon, Chessaha, Cimbra, Daleheim, Sca-"slenza, Mechedemusin, Larbach, Ybarechheim, Hasmareheim, "Cella, Breidenbrunno, Sueigra, Mulinhusa, Malscha, Rorheim &c.,
- (s) Vielleicht das alte Rochesheim, von welchem cod. Lauresh. n. 2900, in pago Wingartheiba in villa Rochisheim.,
- (t) Loc. c. num. 2867 "in pago Wingartheiba in Scaffenzer marca, num. "2884. "in pago Wingartheiba, in Scaffenzer marca, in villa Hei-"cholfesheim.

Elnz, (4) Zimbern, (x) Binheim, (y) Burken bei Mosbach, (z) Gros-und Klein-Aicholzheim (a) an der Schessenz, Talheim (b) und andere, welche in den Lorscher und anderen urkunden ausdrücklich in den gau von Wingartweiba gesezet werden, waren alle in diesem geistlichen bezirke begriffen, dass also bei der berichtigung seiner gränzen nicht viele schwierigkeiten sich in den weg legen werden.

Schon in der geschichte des Rheinischen Franziens (c) ist erwiesen, dass die Gammelbach unsern Wingartweiba von dem Lobdengau, sodann die schneeschmelze, welche von Buerselden herabkommt, von dem Maingau gegen westen abgesondert habe, dass Eberbach, Gaminesbach und Haspach, jezt Hasselbach, auf dieser seite seine entserntesten orte gewesen, und dass solche westliche gränzlinie bis nach Boxbrunn, Michelstatt gegen über, verlängert werden müsse. Denn Boxbrunn gehörete als eine toch-

ter-

<sup>(</sup>u) Loc. c. num. 2898 ,, in pago Wingartheiba in Alenzer marca. ,, Alancer marca kommt auch im untern Nekargau vor loc. c. num. 2457. Dieses mag das Nekarelz bei Mosbach seyn, jenes aber Langenelz auf der höhe bei Mudach.

<sup>(</sup>x) Loc. c. num. 2895, seit 601, in pago Wingartheiba in villa Zimbren jurnalem & dimidium.

<sup>(</sup>y) Loc. c. num. 2903, seit 604,, in pago Wingartheiba in villa Borocheim . . . & in Beninheim pratum &c. Siehe auch oben not. r)

<sup>(2)</sup> Loc. c. num. 2836, seit 585. " in pago Wingartheiba in Burheimer, marca., Ein Burcheim ist auch im Schassenzer gau loc. c. tom. Vielleicht ist es das vorige. 111, num. 3584.

<sup>(</sup>a) Cod. dipl. Lauresh. tom. 11, num. 2881, & tom. 111, num, 3578.

<sup>(</sup>b) Eben das. tom. 11, num. 2803. "Quicquid in pago Wingartheiba in " Dalaheimer marca habere visus sum, " und die urkunde Ludwigs des Frommen von 822 beim Eccard Franc. Orient. tom. 11, seit 882 und 885.

<sup>(4)</sup> Seite 47.

terkirche von Ammorbach noch zur Wirzburgischen kirche. Auf folche weise schlage ich nun alle orte, welche an den bächen liegen, die in die Mudaha sliessen, noch zum Wingartweiba, weil sie gleichfalls töchter theils von Ammorbach, theils von Kirchwell find, welches schon ein altes Wingartweibisches gauort ist, und also erst in neueren zeiten unter den Mainzischen kirchenforengel gekommen seyn muss. Breidenbach, Dürnbach, Neidhoven, als töchter von Kirchzell, find also auch als Wingartweibische orte anzusehen. Von Boxbrunn ziehe ich nun meine gränzlinie gegen norden über die Mudaha, zwischen Weckbach, Weilbach und Rewenthail durch, davon die beeden ersten noch zu Kirchzell gehören, das leztere aber schon ein Mainzisches dekanatort vom Tubergau ist. Von hier verlängere ich diese nordische linie bis an die bach, welche von Gerstetten herunter kommt. die nun die gränzscheide zwischen dem Wingartweiba und dem Tubergau gegen often gewesen ist. Denn Hartheim, das an dieser bach lieget, ist wirklich ein alter gauort im Wingartweiba. Von Rewenthail bis hieher bleibt uns der untere Tubergau immer zur seite, jezt aber tritt der obere Tubergau ein, welcher den Wingartweiba bis in die gegend von Wolchingen und Babstat bei Boxberg begleitet hat, wo nun der Jagasgau eintritt, der folche nachbarschaft bis an den Jaxtfluss fortsezet. Auf solchem weg kommen uns die schon genannten Wingartweibische gau - oder Buchheimische dekanatorte Hartheim, Hopsicken, Brezinken, Gerstetten, Hohenstat, Hirslanden, Rosenberg, Hungen und Ballenburg vor, zu welchen ich, um folche linie zu verlängern. nun noch Aschenhusen und Biringen sezen muß, die beide Win-Denn die gegen über gartweibische gauorte (d) gewesen sind. weiter

<sup>(</sup>d) Davon jenes das alte Asseringa, (not. p) dieses aber das alte Borachheim seyn kann, davon in tradit Lauresh. tom. 11, num. 2903.

"Ego Birinc... dono ad sanctum Nazarium &c. in pago Wingart, heiba in villa Borocheim VII jurnales de terra aratoria &c.

weiter nach often zu befindliche dörfer Uffingen, Opfingen, Boxberg und Wolchingen find noch Tubergauische orte, wie wir erst gehöret haben; Asamstatt aber, Krautheim und Winzenhoven, als in den Wirzburgischen dekanat von Ingelfingen gehörig, Jagasgauische. Krautheim ist das alte Kreuzheim, das mit namen darinn anzutreffen ist.

Von Biringen, das hart an der Jagst oberhalb der abtei Schöntal liegt, gehe ich diesen flus hinunter, bis nach Mekmül, (e) das noch unter den Wingartweibischen gauorten mit namen stehet, und ziehe auf solche weise noch Berlichingen, Jasshusen, jezt Jaxthausen, Olnhusen, Widdern und Russheim zum Wingartweiba. Denn diese sind die lezten Buchheimische dekanatorte in dieser gegend, gegen welchen über auf der linken seite der Jagst schon Westerhusen und Sindringen, als Ingelsingische dekanatorte, zum Jagasgau gezogen werden müssen.

Von Mekmül nehme ich meinen weg nach dem Neker, den ich unter Bettingen erreiche. Dieses Bettingen sinde ich noch mit namen im Nekergau, (f) der also hier an den Wingartweiba angestossen hat. Nicht weit von diesem Bettingen ist auch das Wingartweibische Zimbern, und dann Secheim an der Seggaha, (g) das ebenfalls wieder namentlich in dem Wingartweibassehet. Hier dauert also die Wingartheibische grenze sort, die ich nun von Secheim oder Seccach auf Mosbach, von da über Bienenheim nach dem aussluss in die Gammelbach weiter sühre, wo ich die östliche gränzlinie gegen den Lobdengau und Maingau Vol. IV Hist.

<sup>(</sup>e) Das alte Mechedemulin, davon in charta Ottonis II imp. vom jahre 976 in not. r) oben.

<sup>(</sup>f) Cod. Lauresh. tom. 11, num. 2416 ,, in pago Neckergowe, in Bettin-,, ger marca, ,,

<sup>(</sup>g) Loc. c. num. 2850: " in pago Wingartheiba in Secheimer marca " und num. 2883 " 11 hubas in pago Wingartheiba in villa Heicholfesheim & " 1 molendinum, & in alia villa Seggaha 111 hubas &c.

angefangen habe. Zwischen Mekmül und der Alenzer marka stossen uns noch Senseld, Mülbach, Bullecken und Sulzbach, als Buchheimische dekanatorte, auf, unter denen Sulzbach ein wirklicher alter gauort ist. (\*) Um Schessenz war der kleinere Schassenzgowe, zu welchem in den Lorscher urkunden Eicholsesheim, Lubesbach, Daleheim, Burcheim und Schassenza gezählet werden. Auch Mekmül kommt als ein besonderer kleinere gau vor. (\*) Und auf solche weise hat sich der Wingartweiba in der länge von Weilbach unter Amorbach bis nach Biringen an der Jaxt, und in der breite von der Gammelbach bei Eberbach bis nach Hungen bei Boxberg erstrekt.

Nach unserer heutigen benennung hat er also den größten theil von dem Kurpfälzischen oberamt Mosbach, das Mainzische amt Amorbach, einen theil von dem Mainzischen amt Krautheim, noch etwas von dem Wirzburgischen amt Hartheim, ein stük des Wirtembergischen amtes Mekmül und die herrschaft Rosenberg &c. in sich begriffen.

# IV. Der Jagasgau.

Er war auf beiden seiten der Jagst, und reichte von dem Mainzischen Westernhausen ober Schöntal an bis über Langenburg hinaus. Nach der geistlichen eintheilung enthielt er in der Wirzburgischen diöces den dekanat von Ingelfingen. (k) In diesen gehörten sowohl Alt - Crautheim an der Jagst, als auch Adolzbau

<sup>(</sup>h) Loc. c. num. 3859: ", in pago Wingartheiba in Sulzbacker marca. Adde num. 2878.

<sup>(</sup>i) Der mönch Eberhard von Fuld seit 281, num. 11: "in pago Metta-"mulin in villa Ruchesheim. "Sonst kommt Mettamulin auch im Jagesgau vor loc. c. num. 10, und in trad Fuld. ccxv111, seit 82.

<sup>(</sup>k) Würdwiein subsid. diplom. tom. v, pag. 364.

hausen bei Bartenstein, Rengershusen bei Klepsen im Mainzischen amt Crautheim, Jagsberg und Ernspach, und alle sind auch als Jagasgauische orte bekannt. Denn Alt-Crautheim ist das Jagasgauische Creizheim, (1) Adolzhausen oder Ottelshausen das alte Adollanhufen, (m) Rengershusen das alte Rengesheim (m) und Jagsberg das alte Jachefe. (0) Ernspach liegt am Kocher zwischen Sindringen und Forchtenberg. Jezt dörfen wir also nicht mehr zweiseln, dass der Ingelfinger dekanat den Jagasgau ausgemacht habe, und wir können herzhaft behaupten, dass er gegen norden an den obern-Tubergau, gegen westen an den Wingartheiba und den niederen Nekergau, gegen süden an eben diesen Nekergau und an den Kochergau, gegen morgen aber an den Mulachgau angestossen Seine nordliche grenze machte die schneeschmelz zwihabe. schen der Tauber und der Jagst. Hier kommen uns Asamstat, Leibach, Rengershausen und Adelshausen als die lezten Jagas-Diese linie führt uns beinahe bis an das Rogauische orte vor. thenburgische gebieth, weil noch Wildendirbach, das Rothenburgisch ist, das in dem dekanat von Ingelfingen vorkommende Dirbach sevn kann.

Und hier gehet nun die öftliche grenze gegen den Mulachgau, der weiter gegen often gelegen war. Diese öftliche grenze reichte bis über Kirchberg hinaus an den Kochergau, und sind die im weg liegende lezten Jagasgauische orte Blaselden, Amlungshagen und Gerabrun Für Amlungshagen wird in unsern charten Ambishagen gesezt. Die gegenüber liegende orte Smal-X2 fel-

<sup>(1)</sup> Codex Lauresh. tom. 111, num. 3475: " in pago Jagesgowe in villa " Creitzheim.

<sup>(</sup>m) " In pago Jagesgowe Adollankusen " loc. c. num. 3480.

<sup>(\*)</sup> In pago Jagesgowe in *Kengesheim* quinque jurnales de terra,, loc. e. num. 3476.

<sup>(</sup>o) Eberhardi monachi summaria tradit. Fuld. cap. 1, num. 9 sq. seit 281.

selden, Gamesselden, Brettenseld und Roth am see sind schan Mulachgauisch, als in den dekanat von Creisheim gehörig. Auch Kirchberg und das dabei liegende Lendsiedel gehöret dahin.

Jezt hat der Jagasgau den Kochergau erreichet, von da seine stüdliche grenze unterhalb Geislingen über den Kocher sich nach westen gewendet, und bis zu dem Hohenlohischen Sindringen gereichet hat. Die lezten Jagasgauische orte sind hier Steinach, Orlach, Braunsbach, Jaugelzhusen, Tettingen und die an dem Kocher liegende orte Steinkirchen, Kochenstetten, Cunzelsau, Ingelsingen, Niedernhall, Orendelsal, Forchtenberg, Pfalbach und Sindringen, die noch alle in den dekanat won Ingelsingen gehören.

Bei Sindringen gehet seine westliche grenze an. Die leztern Jagasgauische orte sind hier Westernhausen, Winzenhosen, Alt-Krautheim, Klebsen, Laibach und Asumstatt; über welche weiter hinaus Mekmühl, Widdern, Olnhausen, Jasshusen, Berlichingen, Biringen und Aschenhausen schon Wingartheibische, Bobstatt aber bei Boxberg ein Tubergauischer ort gewesen ist.

Von dieser nachbarschaft kommt es her, dass Mekmül, (p) Widdern, (q) Berlichingen und Biringen (r) in den Jagasgau gesezet werden. Bessel hat unrecht, dass er den Maingau an den Jagasgau anschließen will. Denn zwischen beiden lag noch der Wingartheiba und der Tubergau. Schon Hanselmann (s) hat diesen fehler eingesehen.

Die .

<sup>(</sup>p) Schannat /ummar. tradit. Fuld. cap. 1, num. 16, seit 281: "tradi" dit Blesuvint Deo & sancto Bonisacio bona sua in pago Jugesgowe
" in villa Megitamüllin.

<sup>(4) &</sup>quot; In pago Jagesgowe in villa Witterheim. " Cod. Laurech. tom. 1st.

<sup>(</sup>r) " Ego in Dei somine Trutgart dono ad S. Nazarium &c. in pago Ja-" gesgowe in villa *Biringen* & in *Berelahinga* in loco Hiupenhu-" fen. " Vid. loc. c. num. 3478.

<sup>(1)</sup> Fortsexung des beweises &cc. seit 344.

Die Hohenlo - Bartenstein - und Langenburgische lande, aicht weniger das Würzburgische oberamt Jaxtberg machten also den Jagasgau hauptsächlich aus.

# V. Der Mulachgau.

Von den Mulachgauischen gauorten sind nur wenige nachnichten von der Stockheimer burg, (\*) Aladors, (\*) Rechtenbach
und Smaleselden (\*) auf uns gebracht worden, und dass noch
jezt die bach, welche unterhalb Kreilsheim in die Jachst sliesset,
die Muhlbach, ehemals Malaha, genannt werde, von welcher
der Mulachgau wahrscheinlicher weise seine benennung her hat.
Indessen lehrt uus doch dieses wenige, dass er in dem Wirzburgischen dekanat von Kreilsheim zu suchen ist, unter dessen orten
sowohl Smaleselden als auch die dörser um das stüsschen Mulaha anzutressen sind. Aus diesen gründen wollen wir versuchen,
den Mulachgau selbst aus den nachrichten dieses dekanats zu ergänzen.

Gegen westen gränzte er an die Wirzburgische dekanate von Ingestingen und Hall, folglich an den Jagasgau und Kochergau, und gegen norden an den Rangau, welcher in dem Wirzburgischen dekanat von Windsheim bestanden ist. Die zwei
X3

<sup>(</sup>t) Urkunde des Kaisers Ludwig des Frommen dem bischosse Wolfgang von Würzburg gegeben xiiii kalendas Januarii, anno Christo propitio viiii imp. domini Hludovici piissimi Augusti. Actum Franchonosurt beim Ekard Fr. Or. tom. 11, seit 882: ", in pago Mulachgeu infra, castrum Stocheimerburg basilicam in honore S. Martini.

<sup>(\*)</sup> Commutatio inter Hattonem abbatem Fuld. & Sigehardum comitem de 859 in tradit. Fuld. num. cccclxxvi, seit 193: "in Mulahgowe in "villa vocabulo Aladorp, und die fummaria traditionum Fuld, loc. c. num. 20, seit 282.

<sup>(</sup>x) Falkenstein Nordgau. alterth. tom. 11, pag. 153.

übrigen seiten aber gegen suden und osten haben schon die provinz Schwaben berühret, wozu Elwangen und Dünkelspiel als Augspurgische dekanate gehöret haben. Er sieng bei der Reichs. stadt Rothenburg an, und dähnte sich gegen süden bis nach Stumpfach an der Jaxt, oder bis an das gebieth der probstei Elwangen aus. Dieses ist seine länge, die breite aber kann nicht weiter als von Smalefelden bis nach Schillingsfürst gegangen seyn. Wo er an den Jagasgau angestossen, waren seine äussersten orte eben dieses Smalefeld, sodann Roth am see, das Hohenloische Kirchberg und Lendsidel, und wo an den Kochergau - Trenspach, Rossfeld, Grundelhart und Hohenhart. Alle diese orte liegen an bächen, welche in die Jaxt ablaufen, die gegen über liegende Hallische dekanatorte aber an bächen, die in den Kocher fliessen, mithin machte die schneeschmelze zwischen dem Kochergau und dem Mulachgau hier die grenzscheide. Bei dieser grenzscheide liegt die Stockheimer burg, die nach obiger urkunde von 882 noch in den Mulachgau gehöret, aber nach der geistlichen eintheilung in dem dekanat von Hall, oder in dem Kochergau Dieses beweiset, dass beide gauen hier zusammen ge-Es ist ein besonderes glück, dass die nachricht von zwei Mulachgauischen gränzgauen auf dieser seite auf uns gekommen sind. Eine andere seltenheit wäre es, wenn Falkensteins angeben miturkunden bewiesen werden könnte, dass auch Schillingsfürst in dem Mulachgau zu suchen sev. Wir hätten auf diese weise auch gegen osten einen Mulachgauischen gränzort. Denn diese alte burg des Hohenlohischen hauses lag auf der äussersten höhe zwischen den quellen der Tauber und der Werniz, die schon ein Schwäbischer flus gewesen war. Es kann aber richtig feyn, weil allernächst dabei Dyepach und Ostheim ( die Ostheimer steig) liegen, die noch orte des Kreilsheimer landkapitels, folglich des Mulachgaues find. Neuses bei Rothenburg, Kirnberg bei Gebsattel mit Ober - und Unter - Werniz sind auf dieser seite gegen osten die lezten Creilsheimer dekanatorte, wie Honhard

hard und Stumpfach gegen füden, und Smalenfeld, Lenzenborn und das erstgedachte Neuses gegen norden.

Der Mulachgau hat auf diese weise in sich begriffen die hälfte des gebieths der Reichsstadt Rothenburg, die Hohenlohischen herrschaften Schillingsfürst und Kirchberg, und einen großen theil des Onolsbachischen oberamts Kreilsheim.

# VI. Der untere Nekergau.

Diesen erfüllte das Würzburgische landkapitel von Weinsberg, (y) das sich auch über die kleinere gauen Brettachgowe, Oringowe und Sulmanachgowe erstrecket hat. Denn Brettach, unweit Neustatt am Kocher, davon der Brettachgau seinen namen hat, (z) Oeringen, woselbst der Oringowe, (a) Neker-Sulm und alle an dem sluss Sulm liegende orte, welche den Sulmanachgowe ausmachen; (b) nicht weniger Löwenstein, welches zum Scuzengowe gehörte, waren Weinspergische dekanatorte, Weil nun von diesen gauen keiner in der Arnossischen urkunde genennet ist; so kann es wohl nicht anders seyn, als dass der Nekergau der hauptgau gewesen seyn muss. Ich nenne ihn aber den untern Neckergau, weil in Alemannien noch ein Nekergau ist, von dem ich schon in der geschichte des rheinischen Franziens geredet habe. (c) Dieser ist der obere Nekergau.

Um.

<sup>(</sup>y) Würdtwein subsid. diplom. tom. v , pag. 368.

<sup>(2)</sup> Davon siehe Cod. Lauresh. tom. 111, num. 3536 - 3539 und 3618.

<sup>(</sup>a) Davon Hanselmann in seiner Fortsezung des Beweises, wie weit der Römer macht in die Ostfränkische sonderlich Hohenlohische lande eingedrungen, pag. 329 sqq.

<sup>(</sup>b) Siehe loc. cit. pag. 334.

<sup>(</sup>e) Seit 88.

Um den untern Nekergau zu beschreiben, muß ich vordersamst die orte benennen, welche in urkunden darein gesezet werden. Solche waren Laufen und Heilbronn, Dudunburg, Offenkeim. Gundolfesheim und Bettinger marca. Auch von diesen habe ich die beweise schon in dem rheinischen Franzien (d) gegeben. Alle find zugleich Weinsperger dekanatorte, welches die richtigkeit meines sazes darleget, dass in diesem der untere Nekargau zu fuchen sev. Um feine grenzen zu ziehen, müssen wir die äussersten dekanatorte auffuchen, welche Bewtingen, Allnfeld, Gundelsheim, Nydenaw, Asumstat, Zutlingen, Steinfeld, Orenberg. Oeringen und Neuenstein gegen den Wingartheiba und den lagasgau, fodann gegen den Kochergau eben dieses Neuenstein. Oeringen, Hembach bei dem schloss Meyensels und Mainhart gewesen waren. Denn alle diese orte gehören noch in den Weinsperger dekanat. Von Mainhart wendete sich nun der niedere Nekergan nach westen über Löwenstein, und hielt dabei wieder vollkommen die schneeschmelze nach dem ablauf der gewässer ein, wie sie in den Kocher und in die Murr ablaufen. Der niedere Neckergau ward hiedurch ein granzgau gegen das rheinische Franzien, zu welchem der Murrachgau, der neben ihm lag, gehöret hatte. Diese grenzlinie erreichte oberhalb Laufen den Neker der ihn nun von den Rheinfränkischen gauen Zabernachgau, Gardachgau und Elfenzgau abgesondert hat. Woraus aber die kleinere untergeordnete gauen des Brettachgaues, des Oringowe, des Scuzengowe und des Sulmanachgowe bestanden. ist schwer zu bestimmen. Die stüsse allein, woran diese hauptorte gelegen find, können einige auskunft geben. Also gehörte alles. was an der Brettach und an den darein ablaufenden bächen liegt, zum Brettachgowe, alles was an der Ohr und an ihren nebenbächen, zum Oringowe, was an der Sulm, zum Sulmanachgowe, und endlich alles, was an der bach liegt, die von Löwen-

<sup>(</sup>d) Seite 46.

Löwenstein herabkommt, zum Scuzingowe, dergleichen auch Ilsseld ist, das namentlich im Scuzingowe vorkommt. Die zwei ersten slüsse sliessen in den Kocher, die andern in den Neker. Zu dem Brettachgowe gehörte auch Neustatt am Kocher, und das dabei gelegen gewesene Helmanabinde (\*) oder Helmbund, welches zur Neuenstadt gezogen wurde und dem namen nach noch im vierzehnten jahrhunderte in der Weinspergischen geschichte vorkommt. (f)

Nach der jezigen verfassung begriff er also die Würtenbergische ämter Laussen und Neustatt am Kocher, die herrschaften
Löwenstein und Weinsperg, die reichsstadt Heilbronn mit ihrem
gebiet, sodann die Hohenlohische lande von Oeringen, Neuenstein und Waldenburg &c.

# VII. Der Kochergau.

Dieser lag zwischen dem Murrachgau, Jagasgau, Mulachgau und untern Nekergau, in dem Wirzburgischen dekanat von Hall. Wie unrecht man der stadt Hall den namen von Schwäbisch-Hall giebt, erhellet schon daraus. Sie liegt in Franken und nicht in Schwaben, wohl aber an den grenzen von Schwaben, gleich wie auch der Mulachgau sein nachbar gewesen ist. Sein anderer nachbar, der Murrachgau, der noch in dem rheinischen Franken lag, grenzte an Alemannien. In dem Murrachgau war ein sicherer wald bei Wisslauf, von dem es in Vol. IV Hist.

<sup>(</sup>e) Tradit. Lauresh. tom. 111, num. 3537, pag. 145. " In pago Brettachgowe in villa Helmanabiunde.

<sup>(</sup>f) Z.b. in einer urkunde von 1334: die kapelle gelegen in der Nuwestadt zu Helmbund; von 1336: in der Nuwestadt am Kocher in der pfarr zu Helmbunde, Wirzburger bistums; 1339 in der stadt zu Helmbunde.

einer urkunde von 1027 heisset: dass er die grenzen von Frankonien und Schwaben eingehalten habe. (g) Denn alles, was über die Speirische diöces, oder über die grenzen des Murrachgaues, und über die grenzen der Wirzburgischen diöces des dekanats von Hall hinausgehet, lag schon in der Constanzer und Augspurger diöces, oder in Alemannien und Schwaben.

Der Kochergau fieng auf diese weise bei Geisslingen an, wo die Buler in den Kocher fliesst, und zog sich diese beiden flüssen hinauf bis über Gaildorf und dem gegen über liegenden Geisselbrechtshoven oder Geissertshoven; seine breite aber reichte von Murrhart bis nach Alten-Münster an der Jagst.

In unsern urkunden werden namentlich in diesen gau gesezet Westheim und Rotaha, welche nahe beisammen liegen; (h) sodann Camberg oder das heutige ritterstift Komburg bei der reichsstadt Halle. Die hieher gehörige urkunde ist vom könige Conrad III gleich zu anfang seiner regierung ertheilet, und in solcher besagtes stift per totum comitatum Kochengau besreiet worden. Der monarch bezeuget zugleich, dass er diese grasschaft vor seiner Römischen königswahl selbst besessen habe. (i)

Es werden jedoch auch einige ortschaften dem Kochergau zugeschrieben, welche dessen grenzen weit über die obigen an dem Kocher hinunter ausdehnen; als da sind Wachalingheim oder Wachlingen, an dem aussluss der Ohr in den Kocher, Phalbach, Buti-

<sup>(</sup>g) Davon in der geschichte des rheinischen Franziens seit 43 sqq.

<sup>(</sup>h) In Tradit. Lauresh. tom. 1, pag. 30 heisset es im jahre 787. "In Co" chengowe in Westheimer marcha, in loce qui dicitur Raodaha "
und in Schannats tradit. Fuld. vom jahre 856 num. 476: in pago
Chochingowe in duabus villis, id est, in Rotaha & in Vuestheim.
Adde summar. tradit. ibid. pag. 287, num. 152.

<sup>(</sup>i) Die urkunde stehet in Ludewigs reliq. manuscriptor. tom. 11, pag. 185.

Butinishusen, (k) Wulfincheim und Kupfer. (1) Daher haben der abbt Bessel und hofrath Hanselmann diesen gau an dem Kocher hin bis unterhalb Sindringen geführet, und wir würden auch keinen anstand nehmen ein gleiches zu thun, wenn nicht schon oben (m) erwiesen worden wäre, dass dieser ganze landesstrich an dem Kocher unterhalb Geislingen dem Jagasgau beigemessen werden müße. Dass auch in den ältesten urkunden ostmals ein gau mit dem andern verwechselt worden, vornehmlich wann zween oder mehrere gauen unter einem grafen stunden, ist in der vorstehenden umständlichen beschreibung des Kraichgaues deutlich dargethan worden. (n) In dem von uns festgesezten umfange des Kochergaues ist zu unsern zeiten hauptsächlich das gebiet der reichsstadt Halle, und ein großer theil der grafschaft Limburg begriffen.

### VIII. Der Rangau.

Der achte gau des östlichen Frankenlandes ist nach der Arnulfischen urkunde der Rangewi, welcher mit dem Ratenzgau, wie Bessel (o) und andere gethan, nicht mus verwechselt werden. Denn jener gehöret zur Wirzburgischen, dieser aber gröstentheils zu der Bambergischen diöces, wie ich schon anderswo

<sup>(2)</sup> Cod. tradit. Lauresh. tom. 111, num. 3460: ", in pago Cochengowe, in Wachalincheimer marca basilicam... sitam in loco, ubi Oora, na sluvius insluit in Cochane... & in loco Pfalbach... similiter, in loco Butineshusen &c. Adde num. 3464.

<sup>(1)</sup> Ibid. num. 3463: "in pago Cochengowe in Wulvincheimer marca, "in villa Cuptere.

<sup>(</sup>m) Seit 164.

<sup>(\*)</sup> Pag. 123, S. XVII.

<sup>(</sup>o) Prodr. chron, Gottwic. part. 11, pag. 734.

derswo (p) hinlänglich erwiesen und zugleich gezeiget habe. dass die reichsstadt Windsheim als der hauptort des Rangaues anzusehen sey, weil noch jetzo das über diesen gau sich erstreckende landkapitel von derselben den namen hat, Lorscher schenkungsbriefe unter Karl dem Großen heisset es: villa Windesheim in page Rangowe, (q) und in einer urkunde des kaisers Ludwig des Frommen über die Wirzburgischen besizungen villa Windesheim in page Ranigeuue. (r) In neuern zeiten hat der gelehrte Verfasser der vertheidigten landeshoheit des kaiserlichen bist- und fürstentums Bamberg über den markslecken und das gesammte amt Fürth (s) diesen gau aus den besten quellen zu erläutern gesuchet, und es ist ohnstreitig, dass die von ihm angegebene ortschaften Buochinebach (Büchenbach) Bernheim, Biergilá (Bürgel) oder Bargilli, Cenna (Langenzenn oder Obernzenn) Onoltespah, (Anspach) wovon die hieher gehörige stelle in dem rheinischen Franzien (t) kann nachgesehen werden, Suabaha (Schwabach) Suabheim (Schwebheim) Tottenheim (Dottenheim) und Uraha (Herzogenaurach oder Frauenaurach) dem Rangau ausdrüklich zugeeignet werden. Hiezu kommen noch Urbaresheim (Urfersheim) Gullesheim (Külsheim) und Hoveheim, welchen namen wenigstens acht ortschaften in dem Windsheimer landkapitel tragen, die jedoch durch einen vorsatz von einander unterschieden werden, als Dietenhoven, Pfassenhoven, Ermbrechtshofen, Niedernhoven, Ottenhoven u.f.w. Der Fuldische mönch Eberhard, welcher uns die drei leztern orte in dem Ran-

gau

<sup>(</sup>p) Geschichte des rheinischen Franziens seit 120

<sup>(</sup>q) Cod. tradit. Lauresh. tom. 11, num. 3600.

<sup>(</sup>r) Eccard. Franc. orient. tom. 11, pag. 882. Falchenstein. Nordg. alterth. tom. 11, pag. 152.

<sup>(</sup>s) Gedruckt zu Bamberg 1774 fol. Siehe daselbst seit 15 sq.

<sup>(</sup>t) Seit 192, not. p)

gau angiebt, (\*) nennet zugleich auch Ritheim, Ritfelt, Urheim, Wilautesheim, und in den Lorscher Schenkungsbriesen (x) werden auch noch Hocheim und Temhusen darein gesezet, welche uns aber weder nach ihrer lage, noch heutigen wahren benennung bekannt sind. Vermuthlich sind einige derselben ganz abgegangen.

Unter dem Rangau war auch der kleinere Hegau begriffen, welchem Habul (Habeltsheim) Ulgestat (Ulstatt) Ostheim (Kraut-ostheim) Dyttenheim (Deytenheim) Hetzolheim und Scheinwelt (vermuthlich Steinfeld) lauter Windsheimer dekanatorte, zugeschrieben werden. (y)

Hieraus fliesset, dass der Rangau, in seinem ganzen umfange genommen, gegen morgen von der Ratenz oder Redniz, und gegen mittag von der Retzat begränzet worden. Gegen abend scheidete ihn die höhe der gebirge, woraus die Aisch entspringet, von dem zum Iphigau gehörigen Gollachgau; und gegen mitternacht, die unterhalb der Aurach in die Redniz sliessende Sebach von dem Ratenzgau.

# IX. Der Iphigau und Gollachgau.

Es ist schwer den Gollachgau von dem Iphigau abzusöndern, weil beide in der Wirzburgischen diöces nur einen dekanat, nämlich den von Iphoven, ausgemacht haben. Hier muß man also die natur zu hilse nehmen, um den weg zwischen beiden durch zu sinden. Ich versehle ihn nicht, wenn ich sage, dass Y 3 alles,

<sup>(</sup>u) Summar. trad. Fuld. beim Schannat pag. 288, num. 154.

<sup>(</sup>x) Cod. trad. Lauresk. tom. 111, num. 3601 sqq.

<sup>(</sup>y) In dem von Eckard in Franc. orient. tom. 11, pag. 879 herausgegebenen, aber nicht ganz ächten, stiftungsbriese des klosters Megingaudeshusen vom jahre 816.

alles, was an den bächen Gollaha und Steinaha, und an den in dieselbe absließenden nebenbächen lieget, Gollachgauische orte sind, die anderen aber Iphigauische. Bei jenen sließet alles gewässer nach der Tauber ab, bei diesen aber nach dem Main.

An der füdlichen grenze des Iphigaues liegen also Gültzheim, Bertheim, Iphelsheim und Reysche. Nun ist es uns leicht auch die drei übrigen seiten dieses gaues zu umgehen. Denn gegen westen scheidete ihn der Main von dem Gozseldun ab, von Ober-Breit an bis nach Sommerach, die beide in den dekanat von Iphoven gehören. In dieser linie lag auch das alte Megingaudeshusen an der Leimbach, oder das jezige kloster Schwarzach, welches graf Megingaud und seine gemahlin Imma in eine Benediktiner abtei verwandelt haben. In dem stiftungsbriefe (z) heisset es ausdrücklich, dass Megingaudeshusen im Iphigau gelegen sey. Man kann dieses auch von Byberach, Lancheim, Kastell und Zebullem oder Obern-Ztelsheim (a) sagen, die nach eben dieser urkunde im Iphigau vorkommen, und von Gerlachshusen, Weivelt, Stochheim, Feurbach, Castimallesdorf, Selinsheim, Hezelsheim, Hittenheim, Tullstat, Stadeson und Wisenheida, welche beisammen in einer Schwarzachischen urkunde des königes Konrad vom jahre 918 (b) erscheinen, behauptet es auch der vortresliche abbt Bessel. Wenigstens ist gewis, dass Gerlachshusen, Frosch - Stochheim, Kastell, Helzheim, Hettenheim, Stadelon und Wisentheid orte des Iphover dekanats find, unter welchen Gerlachshusen noch

zu

<sup>(</sup>z) " Actum Megingaudeshusen super fluvium Leymbach, datum in men-,, se Martio 816., In chronico Schwazacensi beim Indewig rer. Bamberg. tom. 11, pag. 4, und verbessert beim Eccard loc. cit. tom. 11, pag. 879.

<sup>(</sup>a) Falkenstein loc. c. pag. 148, not. 9) macht das alte Sawnsheim oder jezige Seinsheim daraus. Auch dieses gehürte in den dekanat von Iphoven, folglich in den Iphigau.

<sup>(</sup>b) ,, Datum x1 calend. Maji. Actum apud Franconofurt,, beim Ludewig loc. c. col. 13.

zu seinen westlichen grenzorten gehöret. Aber Stadelon war schon ein nordlicher grenzort unsers gaues. Denn Halberg, Eichfeld, Ober - Schwarzach, als des Gerolzhovischen archidiakonats oder Volkseldische gauorte, lagen in einer graden linie gegen die leztern Iphover dekanatorte in dieser gegend, unter welchen wir auch Wisenheida und Brissenstat antressen.

Nun fehlet noch die östliche grenze. Diese ist keine andere, als die natürliche grenzscheide der wässer, wie sie nach dem Main und der Redniz absließen. Die leztern orte sind hier Geiselwind, Kastell, Lancheim, Wisbrunnen, Speckfeld, Einersheim, Dornheim, Hettenheim, Sainsheim, Ippelsheim und Reysche mit ihren filialen, die alle dem dekanat von Iphoven untergeben sind, welcher leztere ort, (c) wie auch Lancheim und Wisebrunnen, (d) nichtweniger Dornheim (e) in urkunden namentlich unter dem Iphigau stehen. Wo Herlesbach im Issingowe, in der grafschaft Ramwolds (f) zu suchen, weis ich nicht anzugeben.

In diesem gaue liegen also die grafschaft Kastell, das Limburgische amt Speckfeld, das Wirzburgische amt Iphoven u. s. f.

### Gollach-

<sup>(</sup>c) Die schon oben angesührte bestättigungs - urkunde Ludwigs des Frommen über die Wirzburgischen güter, worin es heisset: " & in " pago Ippegoua in loco Ippehova dicto basilicam " beim Eccard loc. cit. tom. 11, pag. 882.

<sup>(</sup>d) Summaria traditionum Fuld. cap. 111, num. 126, pag. 299.

<sup>(</sup>e) Charta Arnolfi regis über die Würzburgischen güter in Eccardi Franc. orient. tom. 11, pag. 893: " in pago Iphigeuue in villa Wielantes ba" silicam S. Martini, & in ipso pago basilicam in villa Dornheim.,
Aber sowohl Wielantesheim, als Dornheim kommen auch im Gollachgau vor, welches eine ausnahme von der regel ist.

<sup>(</sup>f) Abnegatio Diderici comitis, beim Schannes vindemiae lit. parte 1, pag. 42.

# Gollachgau.

Nach der oben bestimmten grenzlinie zwischen dem Iphigan und dem Gollachgau wollen wir nun die zu dem leztern gehörige ortschaften aufsuchen.

An der Gollaha treffen wir Wigenheim, (g) Gollahova, (h) Limberheim (i) Waldmannisova und Antgansisova, (k) an der Steinnaha aber Fridunbach, (l) Argaranheim, (m) Lara und Larehove (n) an.

Auf

(g) Weigenheim an dem ende eines besondern arms der Gollaha. Urkunde Kaisers Ludwig des Frommen beim Eccard loc. cit. tom. 11, pag. 883: "Similiter & in pago, qui appellatur Gollahgenni, infra marcha villae, cujus vocabulum est Angarankeim, & in villa, quae vocatur Wigenheim.

(h) Eine urkunde von eben diesem Ludwig loc. cit. pag. 882:,, in pago, Gollachgeu ecclesiam in honore S. Johannis Baptistae in villa Golla, hova, & basilicam in villa Wielansheim... & basilicam in jam, dicto pago in honore S. Remigii in villa Dornheim, & basilicam..., in villa Kirchheim.

- (i) Jezt Limpurghusen unter Gollnhoven. Summar. trad. Fuldens. loc. e. num. 7, pag. 281.
- (2) Von Waldmannshoven siehe die urkunde kaisers Karl des Großen, beim Eccard tom. 11, pag. 863: " Dedit igitur Agelwardus, venera" bills episcopus... ecclesiam unam in villa, quae vocatur Fridus" back, quae est in pago, cujus vocabulum Collogues... & deci" mam, quod de tribus villis exire debet, id est, de supra scripta vil" la Fridunbach & Autgansisona & Waltmarnisoua. " Autgansisova such in Aurenhoven an der Gollach, nicht, wie Eckard loc. cit.
  tom. 1, pag. 714 gethan, in Argshoven, das leztere aber ist Waldmannshosen.
- (1) Freystenbach oder auch Fraidenbach zwischen der Tauber und der Steinaha. Siehe die vorhergehende anmerkung.
- (m) Siehe die not. g). Eccard loc. cit. pag. 179 erkläret dieses Augaranheim str das heutige Egersheim an dem ursprung der Gollach.
- (a) Summar. tradit. Fuld. pag. 281, num. 6. " in Gollahegeuue. . in ", villa Lara super ripam fluminis Steinaha. " Ferner in Schannats trad. Fuld. num. 289, pag. 122: "prædium, in pago Goliahagouue, " in loco, qui dicitur Steinaha.

Auf diese weise sind wir im stande, die übrigen grenzen des Gollachgaues zu umgehen. Schon habe ich gesagt, dass der untere theil der Gollaha den Tubergau erreichet habe, (0) mansowa und Limberheim, die, wie wir so eben gehöret haben. ausdrücklich in den Gollachgau gesezet werden, und die dazwischen gelegene orte Aw, Hemersheim, Gulichsheim und Geyselheim stehen unter dem dekanat von Iphoven, und liegen den äußersten orten des Ochsenfurter dekanats oder des Badanachgaues gegenüber. Von Geiselheim ziehe ich eine linie nach Weigheim, wo wieder drei gauen, nämlich der Gollachgau, der Iphigau und der Rangau zusammen kommen. Denn Wigenheim liegt am anfange der Gollaha, folglich noch in dem Gollachgau, Reysche an der quelle der bach, die bei Unter- oder Mark - Breit in Main flieset, also im Iphigau, und Grassolz und Kattenheim, welches jenem gegenüber ist, an einem bächlein, welches in die Eisca, folglich in die Radenz abfliesset, in dem Rangau. Bei Weigenheim lege ich also die östliche grenzlinie an bis nach Orenbach, wieder gerad auf der schneeschmelze zwischen den quellen der in den Main, Tauber und Redniz laufenden bachen. Uisenheim, Utenhoven, Uffenheim, Wolmersbach, Welshausen und Langen-Steinach, oder das alte Steinaha bleiben mir Gollachgauisch, und Grassolz, Kattenheim, Nordheim, Krautostheim, Herbelzheim, Rudelshoven, Ermbrechthofen, Morelbach und Habelzheim find Rangauische ortschaften. Hier schließet sich endlich die vierte linie gegen mittag an, von Orenbach bis nach Tauberzell, und dann die Tanber hinunter bis gegen ihre vereinigung mit der Gollaha, wo ich angefangen habe. Bis nach Tauberzell war noch der Rangau sein nachbar, indem Ober - und Unter-Schetkenbach in das landkapitel von Windsheim gehöret, weiter hinauf aber hat sich der Badanachgau angeschlossen. Der herr rector Diez Vol. IV Hift.

<sup>(</sup>o) Siehe oben seite 155.

zu Windsheim hat von dem Gollachgau im jahre 1771 ein besonderes programma drucken lassen.

Die

# RIPUARISCHE PROVINZ

und die in derselben gelegene fünf grafschaften

vorgestellet

CHRISTOPH JACOB KREMER.

standen.

ACH den nachrichten, welche uns der Römische feldherr Caist unter den sar von Gallien hinterlassen hat, (p) wohnten die Ubier, ein Franken die Deutsches volk, damals auf der rechten oder Deutschen seite des Ripuariicne provinz ent-Rheins, da, wo jezt die Bergischen lande sind. Da sie wegen der nachbarschaft immer freunde der Römer gewesen waren, so hatten sie desswegen von den übrigen Deutschen völkern beständige verfolgungen auszustehen, die sie am ende genöthiget haben, sich gänzlich den Römern zu ergeben. Marcus Agrippa, der stadthalter des kaisers Augustus in Gallien, führte sie daher über den Rhein herüber, (q) und gab ihnen ein stück von dem zweiten Germanien ein, worinn Kölln die hauptstadt war. Agrippina feine enkelin führte nachher eine kolonie von ausgedienten Römischen

<sup>(</sup>p) De bello Gallico Lib. 1v, c. 3, 8. und 9.

<sup>(</sup>q) Suetonius in Augusto L. 11, c. xx1: "Germanos ultra Albim flu-"vium summovit, ex quibus Ubios & Sicambros dedentes se traduxit "in Galliam atque in proximis Rheno agris collocavit.

mischen soldaten dahin, (r) von welcher diese alte stadt der Ubier Colonia Agrippinensis, gleichwie die Ubier selbst Agrippinenses genannt worden. (s)

Die Ubier wurden auf solche weise gegen mittag nachbarn von den Trevirern und gegen mitternacht von den Batavern (t) gegen abend aber wohnten sie bis über Düren und Gülch hinaus, welche schon damals Römische schlösser gewesen sind, die zur zeit des Batavischen ausstandes eine besazung von Ubischen cohorten gehabt haben. (u) Der Rhein schüzte die Ubier nun wider die Deutschen, welche an ihren plaz eingerucket sind. Solche mögen die Brukterer gewesen seyn, welchen sich aber hernach

Z<sub>2</sub> die

<sup>(</sup>r) Cornel. Tacitus Annal. L. x11, c. v1: "Sed Agrippina, quo vim "fuam fociis quoque nationibus oftenderet, in oppidum Ubiorum, in "quo genita erat, veteranos coloniamque deduci imperat, cui nomen "inditum ex vocabulo ipfius. Forte acciderat, ut eam gentem Rheno "transgressam avus Agrippa in sidem acciperet.

<sup>(</sup>s) Eben derselbe histor. L. IV, c. 28: "At Civilem immensis auctibus "universa Germania extollebat, societate nobilissimis obsidum firmata. "Ille, ut cuique proximum, vastari Ubios Treverosque, & alia manu "Mosam amnem transsire jubet, ut Menapios & Morinos & extrema "Galliarum quateret. Actæ utrobique prædæ, insestius in Ubiis, quod "gens Germanicæ originis, ejurata patria, Romanorum nomen, Agrip—"pinenses, vocarentur. Cæsæ cohortes eorum in Marcoduro incurio—"sius agentes, quia procul ripa aberant. " Und de moribus German. c. xxvIII: "Ne Ubii quidem, quamquam Romana Colonia esse me—"ruerint, ac libentius Agrippinenses, conditoris sui nomine, vocen—"tur, origine erubescunt, transgressi olim & experimento sidei supra "ipsam Rheni ripam collocati, ut arcerent, non ut costodirentur. Add. Strabo Geograph. L. IV.

<sup>(</sup>t) Tacitus histor. L. IV, c. 18.

<sup>(\*)</sup> Von Marcodurum, welches das heutige Duren ist, habe ich den beweiss so eben gegeben. Von Gülch aber ist beim Ammianus Marcellinus L. xvII, c. 11. eine stelle, die ich gleichfals hieher sezen will:

"Remos Severus magister equitum per Agrippinam petens & Julia"cum, Francorum validissimos cuneos in sexcentis velitibus, ut posca
"claruit, vacua præsidiis loca vastantes, occurrit.

die Chamaven aufgedrungen haben. (x) Denn diese kommen noch unter der regierung Valentinians II oder um das jahr 390 als völker vor, die auf der rechten seite des Rheins Köln gegenüber gewohnet hatten. (y) Auch in der bekannten Theodosischen landkarte (z) kommen die Chamaven in eben derselben gegend vor, und zwar mit dem beisaze, als Franken, welches von dem großen bunde hergekommen seyn mag, welchen die überreste der Cheruscier, sodann die Chatten, Attuarier, Sikambrer, Chamaven und Brukterer wider die Römer verabredet hatten. (a) Aber auch die Römische versassung der Ubier oder der Agrippinenser dauerte nicht länger als die herrschaft der Römer im zweiten Germanien. Als diese durch die verjagung des Egidius, des Römischen stadthalters in Gallien, aus Köln im jahre 463 aufgehöret hatte; (b) so ist dagegen ein neues reich der Franken

ans

<sup>(</sup>x) Tacitus de moribus German. c. xxxIII: "Juxta Tencteros Bructeri, "olim occurrebant. Nunc Chamavos & Angrivarios immigraffe nar"ratur, pulsis Bructeris & penitus excisis, vicinarum consensu nationum." Dass das leztere nicht ist, zeigt die nachfolgende stelle aus dem Sulpicius Alexander.

<sup>(</sup>y) Sulpicius Alexander, ein verlohren gegangener geschichtschreiber des 4ten jahrhunderts, dessen hieher gehörige worte aber Gregorius Turonensis histor. Francor. L. 11, c. q. noch auf uns gebracht hat, redet davon also: "Cum Franci de Germania prædas tulissent...., nihil Arbogastes disserre volens, commonet cæsarem (den Valentinian "11 ums jahr 390) pænas debitas a Francis exigendas... Eodem "anno Arbogastes Sunnonem & Marcomerem subregulos Francorum "gentilibus odiis insectans Agrippinam rigente maxime hieme petiit, "ratus tuto omnes Franciæ recessus penetrandos urendosque, cum de— «cussis foliis nudæ atque arentes sylvæ insidiantes occulere non possent. "Collecto exercitu transgressus Rhenum Bruteros ripæ proximos, pa"gum etiam, quem Chamavi incolunt, depopulatus, nullo unquam oc"cursante, nisi quod pauci ex Ampsivariis & Chattis Marcomere duce
"in ulterioribus collium jugis apparuere.

<sup>(</sup>z) Als worauf es am rechten user des Rheins heißet: Chauci, Amsivarii, Cherusci, Chamavi, qui & Franci.

<sup>(</sup>a) Eckard de rebus Franciae orient. T. 1, p. 16.

<sup>(</sup>b) Gesta Regum Francorum c. VIII.

am Niederrhein entstanden, dessen stiftung man gemeiniglich dem Chlodebald, einem von den söhnen des Fränkischen königes Chlodions, zuschreibet. (s).

Dieses war das reich der Ripuarischen Franken, die dem namen nach schon vorher in selbiger gegend bekannt gewesen waren, (d) und mit denen sich die Brukterer, Chamaven und andere Deutsche völker vereiniget hatten, so, dass das Ripuarisch-Fränkische reich sich nicht nur über die Ubier auf der linken oder Gallischen seite des Rheins erstrecket, sondern auch auf der rechten oder Deutschen seite ausgebreitet hat.

Dort bildete es sich nach den besizungen der Römer, oder vielmehr der Ubier, hier nach den landen, welche die verbundenen Deutschen völker schon vorher inne gehabt hatten. Wenn man nach der einstimmigen meinung der gelehrten urtheilen darf, so soll es sich dort bis an die Maas und Mosel, hier bis in den Buchwald bey Fuld oder Buchonien erstrecket haben. Zum beweise solcher östlichen gränze wird die begebenheit des Ripuarischen königes Sigeberts von Köln angeführt, welcher im jahre 500 von seinem eigenen prinzen Chloderich in diesem Buchwalde ermordet worden, als er darin auf der jagd gewesen war. (e) Aber ich denke, dass man zwischen dem Ripuarischen königreiche, und der Ripuarischen provinz, oder dem land der Ubier. einen unterschied machen müsse. Jenes mag fich weiter als dieses erstrecket haben. Denn von dem könige Sigebert wissen wir. dass er große und glückliche kriege geführet, und dadurch das eigentliche Ripuarien gar sehr erweitert hab Nachdem aber der Fränkische monarch Chlodewig der große noch in selbigem  $Z_3$ 

<sup>(</sup>s) Ekard. I. c. p. 29.

<sup>(</sup>d) Denn unter den hülfsvölkern des Attils waren auch Riparioli. Jornandes de rebus Gethicis c. 26. p. 106. add. Hadrian. Valesius in notitia Galliar. p. 474.

<sup>(</sup>e) Gregorius Turonenfis L. II, c. XL und Fredegarius in epitome c. XXVI.

jahre mittel gefunden hat, das Ripuarische reich mit dem seinigen zu vereinigen, so kommt Ripuarien seit dieser zeit sowol unter ihm als unter seinem sohn Theoderich nicht mehr anders denn als eine besondere provinz von Austrasien vor, welches im jahre 511 dem könige Theoderich zu seinem erbtheil angefallen ist. Der beste beweiss liegt selbst in dem Ripuarischen gesäzbuch, worinn provincia Ripuariorum und pagus Ripuarius gleich bedeutende ausdrücke find, (f) eben wie bey Alemannien, wo die ganze provinz öfters unter dem sonst eingeschränktern namen des Gaues von den Alemanniern vorkommt, da doch sowohl Alemannien als auch Ripuarien in mehrere besondere gauen vertheilt gewefen ist.

#### II.

Absonderung tharingischen theil.

Seit dieser zeit blieb Ripuarien durch die ganze reihe der fchen provinz Merovingischen könige beständig bey Austrasien, in welchem in den Deut-es gegen unsere Rheinische und Ostfränkische provinzen, sodann schen und Lo-gegen die obere - und niedere Franken einen besondern haupttheil ausgemacht hat. Auch noch unter den ersten Karolingischen königen und kaisern war es also. Aber nachdem kaiser Ludwig der Fromme im jahre 840 gestorben war, und die monarchie drey jahre darauf durch den Verdunischen frieden unter feine drey prinzen Lothar, Ludwig und Karl vertheilet worden, also dass daraus wieder drey von einander unabhängige reiche, nämlich das Lotharingische, das Deutsche und das Französische entstanden find: (g) so ist mit Ripuarien die wichtigste veränderung vorgegangen. Schon habe ich gesagt, dass die Ripuarische provinz sowohl auf dieser als auf jener seite des Rheins gelegen gewelen. Denn die abtey Werthen an der Ruhr, (h) sodann die

<sup>(</sup>f) Tit. xxx1, S. 111 und v.

<sup>(</sup>g) Annales Bertiniani und Metenses auf das jahr 843.

<sup>(</sup>h) Chartularium Werthinense beym Leibniz rer. Brunsuic. T. 1, p. 109 n. 21. "ad ecclesiam S. Salvatoris quæ est constructa in pago Rurigoa

die orte Hrotinga (Ratingen im Bergischen) (i), Hernascet (k) Hestratescet (1) (im Bergischen amt Medman) Hlopanheldi (m), Menithiniu (\*) (Mintert an der Ruhr im Bergischen amt Angermund) und Fislaca (o), alle auf der rechten seite des Rheins. welche nach den Werthischen urkunden in den Ruhrgau gehören, werden nach andern auch alle in den gau der Ripuarier gesezet. Bey Werthen wird sogar des herzogthums Ripuarien gedacht. Eben dasselbe kann man auch von Duitia (Deuz, Köln gegen über) beweisen, (p) welches schon auser dem Ruhrgau den Rhein weiter herauf gelegen war. Da wir nun aus den Bertinianischen jahrbüchern auf das jahr 843 wissen, dass dem Deutschen reiche damals der Rhein zur gränze gegen das Lotharingische reich gegeben worden, die drey Oberrheinische gauen. nämlich der Speiergau, der Wormsgau, und der Nohgau, die man dem Ludwigischen erbtheile noch zugegeben hat, allein ausgenommen: (q) so ist eben dadurch die Ripuarische provinz

<sup>&</sup>quot;in loco qui dicitur Werithina fuper fluvio Ruræ." Add. n. 22. 34. 36. 42. Dagegen heißet es in n. 4. 18 und 40: "Werthina fuper "fluvio Ruræ in pago Ripuariorum, in n. 16, 19. 26-29. 32. 35. 44. 49. 51 und 58: "Werthina in pago Riporum und n. 24: Werthina in pago Ruriigoa in ducatu Ripoariorum.

<sup>(</sup>i) l. c. n. 30, p. 111. de Hrotinga Willibald & neptis illis vendiderunt.

<sup>(</sup>k) l. c. n. 26.

<sup>(1)</sup> Jezt Hettersched l. c. n. 27, p. 110.

<sup>(</sup>m) l. c. n. 5. und 30 verglichen mit n. 10 p. 108: "in pago Riporum "in villa nuncupante in Lopanheldi super ripam præsati sluminis (Ruræ.)

<sup>(</sup>n) l. c. n. 30. verglichen mit n. 28 p. 111.

<sup>(</sup>e) 1. c. n. 24. Fislaco in pago Ruricgao, n. 13. Filacu juxta ripam fluminis Ruræ und n. 44. Fislaca in pago Riporum.

<sup>(</sup>p) Denn Francia, welches die Sachsen im jahre 556 bis nach Duicium verwüstet haben, (Fredegar. Scholast. Epitome c. 52) kann wohl kein anders als das Ripuarische seyn.

<sup>(</sup>q) Beym Bouquet T. vii, p. 62: Hludovicus ultra Rhenum omnia, citra Rhenum vero Nemetum, Vangium & Moguntiam civitates pagosque fortitus est.

in zwey theile, nämlich in das Deutsche Ripuarien auf der rechten seite des Rheins, und in das Lotharingische Ripuarien auf der linken seite zerrissen worden. Den Deutschen theil bekam könig Ludwig, (r) und den Lotharingischen Lothar I, dessen erbtheil in dem mittlern theile der monarchie zwischen Deutschland und Frankreich, oder in dem nachhero fogenannten Lotharingischen reiche bestanden hatte, Lothar, als der älteste bruder, der auch Italien besass, prangte zugleich mit der kaiserlichen würde, die im jahre 855, als er scepter und krone mit einer mönchskutte zu Prüm verwechselte, auf seinen ästesten prinzen kaiser Ludwig II gekommen ist. Aber sein Fränkisches reich fiel auf den jungern bruder Lothar II, von dem es den namen des Lotharingischen reichs bekommen hat. Beede fürsten starben aber ohne leibeserben. Als der jüngere Lothar II am 8 August 869 erblichen, suchte der jüngste bruder, der Französische könig, Karl der kahle, sich das Lotharingische reich allein zu zueignen. Es kam aber darüber zum krieg und mußte er es mit seinem bruder, dem Deutschen Ludwig, theilen, welches den 8 erndmonat 870 zu Procaspis an der Maase zwischen Herstall und Marsen geschehen ist. (s) Man machte über beyde theile formliche theilungsregister, die noch übrig sind, (t) und worin alle

<sup>(</sup>r) Dass das Deutsche theil von Ripuarien dem Ludovico Germanico gehöret, davon können uns die schenkungsbriese des stifts Werthen an der Ruhr belehren beym Leibniz rer. Brunsuic. T. 1, n. 4. 15. Denn die von Lotharn n. 21, 25 und 52 fallen in die unruhigen zeiten ein, wo der besiz der monarchie oder eines theils davon nach dem glück der wassen eingerichtet war. Der n. 41 ist von Ludwig dem jüngern. Als könig Zwentebold im jahre 898, zu Achen der abtey Werthen den Fiscum Frimershenn bestätiget, bediente er sich des ausdrucks: ", quantenus ipso & que sua in regno nostro sunt, sub nostro patrocinio " ac tuitione susciperemus. n. 15, p. 1146.

<sup>(</sup>s) Regino ad a 870. ap Pistor T. 1 rer. Germ. p. 73.

<sup>(</sup>t) Sie stehen in Pithoei annal. & historiae Francorum script. p. 488 sqq. und in Miraei opp. Diplom. T.1, p. 28 sqq, wo sie mit geographischen noten versehen sind.

alle stücke genennt werden, welche ein jeder bruder bekommen hat

#### III.

In dem Ludwigischen theil kommen nun unter andern die Von den fünf fünf grafschaften in Ripuarien vor. Damit man über meine er- grafschaften des Lotharinklärung desto besser urtheilen könne, so will ich aus dem Deut-gischen Rischen theilungsbriefe den anfang der stelle hieher sezen, wo puariens. ganze gauen und grafschaften erzehlet werden. Denn vorher stehen nur einzelne städte, stifter und klöster. Sie lautet also: "Comitatum Testrebant, Batua, Hattuarias, Masau subterior de "ista parte, item Masau superior, quod de ista parte est. Liugas, " quod est de ista parte, districtum Aquense, districtum Tectis, in "Ripuarias comitatus V. Megenensium, Bedagova, Nethachowa, "Sarachowa subterior, Blesichowa, Selme &c. Wenn wir wissen, welche die den fünf Ripuarischen grafschaften vor- und nachgesezte gauen sind, so wird es desto leichter seyn, auch die fünf grafschaften selbst, die hier ohne besondere

namen stehen, an ihren rechten plaz zu sezen. Denn die ordnung, in welcher sie erzehlet werden, ist geographisch und nach ihrer wahren lage.

Die grafschaft Testrebant oder Teisterbant, die erste solcher grafschaften, lag nach der beschreibung, welche der Deutsche Mabillon, ich meine den vortreflichen abt Bessel von Gottwich, dayon giebt (u), zwischen dem Lek und der Maas bis über Tielerwaerd herauf, wo der gau der Bataver oder Batua, jezt Betuwe genannt, sich angeschlossen und bis über Nimwegen gereichet hat. (x) Die Maas und der Rhein berührten seine beiden seiten. Auf ihn folgte Hattuarias oder der gau der Hattuarier, eines Deutschen volks, das anfänglich auf der rechten des Rheins Vol. IV Hift. Αa gewoh-

<sup>(</sup>u) Chron. Gotwic. T. 11, p. 797.

<sup>(</sup>x) Ibid, p. 556.

gewohnet, nachher aber, vermuthlich mit den Franken, sich auch auf dessen linken seite neben den Ubiern oder Ripuarier aus-Es lag dieser gau der Hattuarier um den Nergebreitet hatte. sessus, (y) welcher den untern theil des Kölnischen erzstiftes, sodann das herzogthum Geldern durchströhmet, und sich unter dem Clevischen Gennep in die Maase ergieset. Er reichte also von Gennep an bis an das herzogthum Gulch, und hatte nach dem Rhein zu den Gau von Niwansheim, und nach der Maas zu den untern Maasgau, Masau subterior, zur feite. Gleichwie nun der gau von Niwansheim an dem linken ufer des Rheins gelegen gewesen, von Cleve an bis über Zons und Wohringen herauf; (2) so erstreckte sich der Maasgau (ich nehme den untern und obern Maasgau, Masau subteriorem und Musau superiorem, (a) die beyde au einander hängen, zusammen) an den beiden ausern ider Maas hinauf, bis über Mastricht, wo Lingus oder der Littichergau angestossen hat. (b) Die lage der stadt Lüttich lässtans die gegend ihres gaues wissen, der, wie auch der untere und obere Maasgau, damals nach dem lauf der Maas zwischen Frankreich und Deutschland getheilet worden. Die theilungsrichter erkkiren es durch diese worte; quod est de ista parte, gefandten des Deutschen königes waren auf der rechten seite der Maas zu Marfen, bey Marticht, die von dem Französischen aber auf der linken zu Herkall bev Lüttich. Aber Diffrittus Aquenfis oder die gegend von Azchen, die nun folget und etwas weiter von der Maus abgelegen ist, wurde ganz zum Deutschen theile geschlägen. Es war solcher nicht blos das jezt sogenannte reich von Auchen; oder wie es in dem kapitular Karls odes großen vom jahre 804 (c) heißet; villulæ ad Aquis pertinentes. fon-

<sup>(</sup>y) L. c. p. 552.

<sup>(2) 1.</sup> c. p. 713.

<sup>(</sup>a) L c. p. 692.

<sup>(</sup>b) 1. c. p. 656.

<sup>(</sup>c) Beym Baluz Capitularium T. 1, p. 341 und Bouquet T. v, p. 657.

fondern der ganze Gau von Achen (pagus Aquenfis) zu welchem mach einer gufk mide ides Kölnischen, erzeischafs Anno vom jahre 1065 (al) adelbst das Umburgische Falkenburg gehöret hat das bey sistunden von Aschen seitswärts nach der Maas zu entferiter istimiDistrictus Aquensis hat also gegen abend an den obern Maastabiend en den Lüttsichergau angestossen, gegen süden aber man ilm devidititus Tellis zur leite gewelen leyn, von welchem es in einer urkunde des Deutschen königes Ludwigs III vom stahte dog heißet; daß er von seinem vatter könig Amulf der kieche 2u Lattich geschenket worden. Hier wird er Fiscus Teltis in pago ac comitatu Liuvensi, das ist ein Königliches guth genentry gleichwie auch Aachen gewesen ist. Die Lüttichische geschichtschreiberosind einig, dass unter solcher schenkung des Königtichen Pifens von Techis das marquilat Franchimont, zwi-Elemided hebzogthumern Limburg und Luxenburg, an das bi-Rum Lättich gekommen seve. Der Liuvensische gau und district Tectis war demnach in dieser gegend, wo er auf der einen seite von tien Lutticher und Aacher gauen, und auf der andern von der Eiffel und den Ardennen ist umgeben gewosen.

Auf ihn folgen nun die fünf grafichaten in Ripuarien, in Ripatriks constant V, wie es in unferm theilungsregister heiset, und niesen werden sogieich die namen: Megenansum, Bedagenseld niese werden fogleich die namen: Megenansum, Bedagenseld niese Bedgau nachgestert Dandiese zween gauen aber offenbar nicht mehr zu der Ripuarischen provinz, sondern zur Mosellanischen gehörten, und daher ganz unter dem kinchensprengel des Trierischen erzbischos kunden: so bleibb endlich für das Lotharingische, Ripuarien und spien sus grafsinischen kein anderer raum übrigov als derjeniget, welcher zwischen den vorberührten gauen und districten und dem linken user des Kheins besindlich ist, und worten wir noch den Eissergan, den Argan, den Zulpichgan, den Kölnergan Aa 2

<sup>(</sup>d) Actum Colonize 1v kal. Augusti 1065. in Ast. Acad. Theod. Palat. vol. 111. hist. p. 157.

und endlich den Gülchergau antressen. Und diese gauen waren es, welche in dem theilungsbriese über das Lotharingische reich von 870 unter dem allgemeinen ausdrucke: in Ripuarias comitatus V. stehen, und mit mehrern andern damals zu dem Deutschen reich gekommen sind, auch in urkunden selbiger zeit wirklich als grafschaften vorkommen.

Der Eifflergau welcher den obersten theil dieses bezirks einnahm, lag an den granzen der Trierischen diöces, und stiess an den Bedgau, der schon ein Lotharingischer zu Ripuarien nicht gehöriger gau gewesen ist. Neben dem Eifflergau gegen morgen war der Ar - oder Archgau, welcher gegen süden an den Mayenfeldergau angestossen hat. Auch dieser gehörte zu Ober-Lotharingen und zum Trierischen kirchensprengel, hingegen der Argau zum Kölnischen, mithin zu Ripuarien, das ganz in der Kölnischen diöces gelegen war. In urkunden heiset der Argau auch die grafschaft Bonn. Dieser ausdruck verrathet nun schon seine lage, fo wie der name von den städten Zulpich, Köln und Gülch die lage von dem Zulpichgau, Kölnergau, Gülchergau. diese kommen unter dem namen von grafschaften vor, und allewerden in urkunden in Ripuarien gesezt. Von dem Kölnergau fagt es der abt Ansbald von Prüm in einer urkunde von 867. und von dem Zulpichgau und Gülchergau kaiser Lothar I in zweien urkunden von 844 und 847, also alle noch vor der Lotharingischen theilung des jahres 870.

Durch die in der geographie der mittlern zeiten so fruchtbare lehre von der übereinkunft der geistlichen eintheilung der diöcesen in archidiakonate und dekanate mit den alten gauen, wären
wir nun im stande selbst die gränzen unserer fünf Ripuarischen
grafschaften genauer zu bestimmen. Wir begnügen uns aber
nur zu sagen, dass der Zulpichgau in der mitte, und die vier anderen um ihn herum gelegen gewesen, und dass der Gülchergauvon Randenrad an bis über Düren hinaus nach der länge; und
von Aachen an bis in die gegend von Caster nach der breite gereichet,

reichet, und folglich die Gülchischen ämter, Bosslar, Linnich, Gülch, Altenhofen, Düren, Pirr, Merken, Eschweiler und Wilhelmstein, sodann Schönforst in sich begriffen habe.

Diese waren also die ersten ursprüngliche Gülchische lande, und die grundlage zu dem Gülchischen staatskörper, der erst nach und nach zur jezigen größe erwachsen ist. Denn seine übrigen ämter und zwar Grevenbroich, Kaster, Jüchen, Bergheim und Norwenich, gehörten zum Kölnergau, die ämter Euskirchen, Nuenar, Nideggen und Monjoie zum Zulpschgau, und Breisich, Remagen, Sinzich und Tomberg zum Archgau. Bruggen, Dalen und Gladbach zum gau der Hattuarier, und Sittard, Millen, Born, Geilenkirchen, Randenrod, Heinzberg und Wassenberg zum Maasgau, welche zwey leztere Gauen nicht einmal mehr theile von Ripuarien gewesen sind.

#### ETWAS

von dem abwechslenden schicksale der alten pfälzischen Kurwurde

von

CASPAR FRIEDRICH GÜNTER.

DURCH ihre gütigkeit, meine herren, und ohne alles mein verdienst, in diese gesellschaft ausgenommen, nachdem durch andere viele amtssorgen zerstreuet, ich eine zeitlang ein bloser zeuge von dem sleise gewesen bin, mit welchem sie nicht aushören alle theile der wissenschaften zu bearbeiten, ergieng es mir, wie es leuten, die sich unter guten besinden, überhaupt zu ergehen psleget. Es sehnete mich, auch etwas zu thun, das ihren Aa 3 beisall

beifall verdiente, und das zum gemeinsamen endzwecke der gefellschaft beytrüge.

Und wann hätte ich lieber etwas von mit hören lassen sollen, als an diesem tage der freude, (¿) an dem tage, der datzu bestimmet ist, um das vergnügen in seinem ganzen umfange zu kosten, welches dabey angetrossen wird, dass uns dieser große Fürst noch geschenket ist, dem die gesellschaft ihr wesen, die wissenschaften und künste ihre aufnahm, und so viele tausend und tausend unterthanen, deren vatter er seyn will, ihre gluckfeligkeit zu verdanken haben, der, wie er von niemand, als von sich selbst übertrossen wird, da alle die vorderen jahre seiner regierung durch so viele große thaten ausgezeichnet sind, doch das vergangene noch mit neuen solchen auszuschnucken gewust hat?

Er erfahre den lohn der löblichen bemühungen, die er lich giebt, um der Deutschen sprache diese richtigkeit zu verschaffen, die schon lang gewünschet, auch gesuchet, aber noch nie erreichet worden ist! Es seye sürterhin die angenehmste beschäftigung dieser sprache, der nachwelt das lob zu verkündigen, das er in allen theilen verdienet hat! Er seye noch, wann wir alle nicht mehr sind, und noch unsere enkel sollen durch die eigene erfahrung lernen, dass es keine eitele lobsprüche, dass es die lautere wahrheit gewesen ist, was wir von ihm gedacht, gesaget, und geschrieben haben!

Wenn ich mir zum stoffe meiner vorlesung das abwechslende schicksal der alten pfälzischen Kurwürde ausersehen habe; so ist meine absicht nicht, gleich anfangs in die frage hinein zu gehen, ob die Kurwürde, wie Freherus gesagt, ursprünglich auf der pfalzgrafschaft bei Rhein, oder, wie Gewoldus behauptet hat, auf dem herzogthum Baiern gehastet; oder auch, wie Lude-

<sup>(</sup>f) Erlänterung der fin. in der bei ber

<sup>(</sup>e) Lecta est hac differtatio in festo academico, de quo supra pag. 17.

wig (f) und nach ihm andere wollen, und durch das, was bald hierunten vorkommt, auch durch eine stelle Excerptorum ex astis Alberti Bohemi (g) wahrscheinlich wird, so ein, als das andere land sich derselben zu erfreuen gehabt habe. Es mag genug seyn, anzumerken, dass zu keiner zeit gezweiselt worden sey, dass nicht auch das gesammthaus Pfalz-Baiern unter die Wahlsursten gehörete.

Die zahl dieser Wahlfürsten, in so weit wir darunter einen abgesonderten theil von Fürsten verstehen, scheinet bald anfangs auf sieben bestimmt worden zu seyn. Denn theils von sechs bis acht, theils ausdrücklich nur von sieben solchen Fürsten wird in den nachrichten erwehnet, die man als die ersten angiebt, welche von den Kurfürsten angetrossen werden.

Wie jedoch die weltlichen Wahlfürsten wiederum mehrere sohne zeugten, die vätterlichen lande auch unter solchen nach damaliger gewohnheit bald in mehrere, bald in wenigere theile zerrissen wurden, so muste natürlicher weise eine beschwerniss von daher entstehen, dass niemand wuste, wie es unter mehreren solchen Kurprinzen gehalten werden, ob nur einer mit gänzlicher ausschließung der anderen die wahlstimme führen, oder ob alle, und in welcher masse, theil daran haben sollten. Was sich dessalls in dem Pfälzischen hause zugetragen hat, zeiget der versolg.

Bey der wahl königs Richards im jahre 1257 erschienen sowohl der pfalzgraf Ludwig der strenge, als sein bruder, der herzog Heinrich von Niederbaiern, und beyde legten ihre stimmen ab

Ein gleiches wollten sie auch dort im jahre 1273 bei der auf veranlassung des pabstes Gregogius X beschlossenen andern wahl thun.

<sup>(</sup>f) Erläuterung der goldenen Bulle Part. 1, pag. 36-37.

<sup>(</sup>g) In des herrn Osfele vor wenigen jahren herausgegebenen Scriptoribus Rer. Boic. tom, 1, p. 783.

thun. Es widersezte sich aber anjezo könig Ottokar von Böhmen, vorgebend, dass auf solche art mehr, als sieben Kurfürsten seyn würden.

Vergeblich ward von den herren Pfalzgrafen erwiedert, sie hätten die wahlstimme von ihrem herrn vatter ererbet, und sie bishero unvertheilt erhalten, wären auch dort bey der wahl Richards schon einmal alle beide zugelassen worden: Ottokar wollte nicht nachgeben. Man schlichtete dahero für jenesmal die sache also, dass anstatt durch ablegung der stimmen man förmlich den ausspruch zu wählen, auf den pfalzgrafen Ludwig stellte, diefer sohin Rudolsen von Habsburg zum kaiser ernannte, und die übrigen Kurfürsten, Ottokarn ausgenommen, den ausspruch nachher genehmigten. (h)

Bald darauf kam es zu einem ordentlichen verhör zwischen den herren Pfalzgrasen, und dem könige von Böhmen. Die Pfalzgrasen scheinen bey dieser gelegenheit behauptet zu haben, dass ihnen zwo verschiedene wahlstimmen, die eine von wegen der Pfalzgrasschaft bey Rhein dem Pfalzgrasen Ludwig allein, die andere von wegen des herzogthums Baiern beiden brüdern in gemeinschaft gebührete, so dass, wenn denn doch nur sieben Kursürsten seyn sollten, ehender die krone Böhmen, als die herren Pfalsgrasen von wegen des herzogthums Baiern ausgeschlossen werden müsten. Ich schliese es aus den beiden erklärungen, die der kaiser Rudolf von sich gegeben hat. In der erstern vom jahr 1275 (i) scheinet der kaiser die sache in possessorie zu gunsten der herren Pfalzgrasen, in der andern vom jahre 1290 (k) in petitorio zu gunsten der krone Böhmen entschieden zu haben. So viel ist gewis, dass von zeit der leztern erklärung der her-

**Z02** 

<sup>(</sup>h) Adlzreiter annal. Boj. Part. 1., lib. 25, § 1.

<sup>(</sup>i) In Tolners Cod. diplom. N. 107.

<sup>(</sup>k) In dem urkundenbuche zu Olenschlagers neuer erläuterung der goldenen Bulle v1, 40-41.

zog Heinrich von Niederbaiern, und seine nachkömmlinge weiter keinen theil mehr an dem wahlrechte gehabt, oder auch nur gesuchet haben.

Der pfalzgraf Ludwig der Strenge, dem seine stimme von wegen der pfalzgrafschaft bey Rhein niemalen bestritten worden ist, solle in seinem testamente verordnet haben, dass seine beiden sohne und ühre machkommen die kaiserswahlen wechselweiss besuchen sollten, (d), miss a with

Solchem zu wider; verlangte der tiltere fohn, pfalzgraf Rudolph die pfalzgrafschaft, und mit dieser die kurwürde zum voraus. Es kam selbst ums jahr 1311 dieserhalben zu einer art von fehde unter den beiden brüdern. Durch den vergleich vom jahre 1313 aber ward die sache, jedoch nur auf kurze zeit, wiede. rum beigeleget. (m) Der inhalt davon ist folgender: Erstlick sollten die herren brüder statt der ehehin beliebten theilung samtliche ihre lande in Baiern, Schwaben und Oesterreich, auch am Rheine fürterhin gemeinschaftlich besizen. Zweitens sollte pfalzgraf Rudolph auf lebenslang, und nach ihm fein bruder Ludwig die wahl oder kurwürde haben. Drittens sollte nach absterben eines der herren brüder der überlebende das ganze land bis an seinen tod allein beherrschem: Wiertens nach der beiden brilder absterben derselben kinder wiederum in gemeinschaft verbleiben. und solchen falles alizeit der altere die kaiserswahl besuchen. Wo aber solches den kindem nicht austünde, und sie vielmehr ihre theile an einander verlangten; so seilten lezeen falls Purftens famtliche lande zwischen beiderseits kindernigleichgültig getheil let werden, und keiner weder dervälteie, noch jungere entwel der an dem lande, oder der kur zin besseres recht haben.

Vol. IV. Hift. Der

<sup>(1)</sup> Ludewigs German. Princeps llb. 5. cap. 1, § 17.

<sup>(</sup>m) Man findet den vergleich in Gewoldi antithesi lit. D. und in Lünigs Reithsarthiv Vol. v., pag. 363.

Der pfalzgraf Rudolph konnte es nicht verschmerzen, sich und die seinigen auf solche art alles vorzuges vor seinem jüngern bruder beraubt zu sehen. Indem er schon von daher ein abgeneigtes gemüth gegen denselben gewonnen hat: so ist gleich das iahr nach obigem vergleiche die feindseligkeit zwischen beiden auf das höchste gestiegen, da psalzgraf Rudolph aus beisorge, dass seinem herrn bruder durch die kaiserwürde ein allzugroses tibergewicht zugehen dörfte, sich nicht nur allein desselben im jahre 1314 zu Frankfurt vollbrachter wahl möglichst wiedersezet. fondern auch dem gegenkaiser Friederichen von Oesterreich öffentlich beigepflichtet hat. Ludwig ward so erbittert darüber, dass er gleich nach seiner krönung zu Achen den Rhein herauf in die Pfalz zoge, das ganze land in besiz nahm, und seinen bruder nun nirgendwo mehr sicher lies - Die umstände lassen glauben. dass, sich durch den vertrag vom jahre 1313 darzu für berechtiget haltend, der kaiser, auch nachdem sein bruder schon verstorben war, eine zeitlang in dem besize der gesamten lande verblieben seve. Allein die Pfalzgrafen waren nicht damit zu-Sie verlangten, dass ordentliche theile gemacht, und einem jeden der seinige zugestellet würde. Der kaiser willigte auch darein. Es war zu Pavia den freitag vor Oswaldus, dass die theilungsurkunde gefertiget ward. Ein auszug davon liegt hier an. Darab ist nur so viel hieber zu merken, dass darin ausgemacht worden ist, dass die stimme bei kaiserswahlen unter den beiden stämmen abwechseln, und der theil, welcher diesem zuwieder fich die wahl allein zueignen würde, seines rechts an felbiger auf alle zukunft verlustig sevn follte.

Dem kaiser lag sehr am herzen, seiner nachkommenschaft diese wechselung an der Kurwürde recht zu versichern. Und sonder zweisel war es vornehmlich in dieser absicht, dass er sich bei allen den damaligen kursursten um die bestättung der mit seines bruders kindern gemachten theilung beworben hat.

Indem

Indem die bestättigungen der übrigen kursürsten, als des königs Johann von Böhmen, Rudolphs herzogen von Sachsen, und Ludwigs von Brandenburg, alle ganz unbedingt sind; so wird doch in jenen der kursürsten Heinrichs von Mainz, und Balduins von Trier der vorbehalt gemacht, dass zu allen zeiten zur einer aus den beiden häusern, Pfalz und Baiern, die stimme bei wahltagen führen, auch anderes, was einem kursürsten obliegt, zu thun berechtiget seyn solle. Man siehe derhalben die anlagen unter den zisern II und III.

N. II. III.

Allein dieses alles hinderte nicht, dass im versolg doch wiederum nicht ein anderes statt gesunden hätte. In andern kurhäusern, als Sachsen und Brandenburg, hatte die verwirrung fortgedauert. (n) Die ersahrung hatte auch gelehret, dass selbst die wechselung unter den verschiedenen theilnehmern einer kurkein hinlängliches mittel wäre, dem übel zu steuern. Die wahl eines kaisers war nämlich nicht das einzige geschäft der kursürsten. Sie musten verschiedentlich auch wegen anderer reichs angelegenheiten zusammen kommen. Und da wuste man wieder nicht, wie man sich zu verhalten, ob man nur denjenigen, an dem der wechsel in ansehung der kaiserswahl stünde, oder etwan auch die übrigen stürsten eines hauses zu berusen hätte. (o)

Alles dieses stiftete endlich die nothwendigkeit, auf ein mittel zu denken, wodurch der unordnung aus dem grunde, Bb 2 und

<sup>(</sup>n) Siehe Olenschlagers neue erläuterung der goldenen Bulle §. 48. und die noch hierunten unter der zifer X vorkommende anlage.

<sup>(</sup>e) So kann zum beispiel in Olenschlagers urkunden - buche zur geschichte des vierzehenden jahrhunderts bl. 188 gesehen werden, dass im jahre 1338 auf dem damaligen kurfürsten - tage zu Rense sowol der herzog Stephan von Baiern, als die pfalzgrafen Rudolph, Ruprecht der ältere, und Ruprecht der jüngere erschienen sind, ohngeachtet nach dem obigen es nur ein herr pfalzgraf gewesen ist, an dem damals der wechsel in ansehung der kurwürde gestanden hat,

und auf beständig gesteuert würde. Es war vornehmlich in diefer absicht, dass die goldene Bulle errichtet worden ist.

Darinn ward mit einwilligung der kurstirsten, und, wie in der vorrede angedeutet wird, des grösten theiles der übrigen reichsstände sestgestellet, a) dass in zukunft nur sieben kursürften seyn, b) dass die kurwürde auf den kurlanden selbst, eine davon absonders auf der pfalzgrasschaft bei Rhein hasten, und niemand eine ohne die andere, die kurwürde ohne die lande, oder diese ohne die kurwürde besizen, oder in anspruch nehmen können; c) dass die kurlande, und mit selbigen die kurwürde allenthalben ein vorzug der erstgeburt seyn, und fürther nicht mehr getheilet werden, und dass endlich d) diese sieben kursürften in der absicht, um über allerlei reichs-angelegenheiten zu berathichlagen, zu gewissen zeiten zusammen kommen sollten. Dadurch ward also die kurwürde mit ausschließung der herzogen von Baiern sur beständig dem sause Pfalz zugedacht.

Die herren pfalzgrafen bewarben sich, um der sache eine mehrere festigkeit zu verschassen, in nämlicher zeit noch um die bestättigung eines jeden kurfürsten insbesondere. (p)

Zusolge alles dessen ist dann auch, nachdem der pfalzgraf Ruprecht der jüngere von seinem ansänglichen anspruche auf die kurwürde abgestanden war, (q) der psalzgraf Ruprecht der ältere als ein reichs-kursürst anerkannt, und bis an sein lebensende als ein solcher geachtet worden,

<sup>(</sup>p) Der bestättigungs-brief des kailers Karl IV, als königs und Rursursten von Böhmen, vom jahre 1356 kann in Toders Cod: Diplomatice num. 139, diejenige der übrigen kursursten gleichen alters in des Freheri Diss. de legit. Tutela, curaque Elestorali Palatina gesehen werden.

<sup>(</sup>q) Siehe Tomer's Cod. Dipt. num. 140.

Es ist leicht zu ermessen, wie sehr den herzogen von Baiern zu gemüth gegangen seyn müsse, sich auf solche art von aller theilnehmung an der kurwürde ausgeschlossen zu sehen.
Wenn nach vielerlei versuchen die sachen den augenblick anderst zu machen, sie die unmöglichkeit eingesehen, und endlich den pfalzgrasen Ruprecht selbst in ruhe gelassen haben; so
scheinen sie doch nur sein absterben haben abwarten, und alsdann
ihren anspruch auf den wechsel der kurwürde mit so mehrerm
nachdrucke gelten machen zu wollen. Da sie aber in Deutschland
wenig hülse mehr vor sich sahen, scheinen sie selbst mit dem gedanken umgegangen zu seyn, den Päbstlichen hof mit in die sache
einzuziehen.

Ich schliese eines und das andere aus der vorsorge, welche die herren pfalzgrasen gehabt haben, in der zeit, da sich die regierungs-jahre des kurfürsten Ruprechts zum ende neigten, die anordnung des kaisers Karl IV in belang der kurwürde noch von dem pabste Urban VI bestättigen zu lassen.

Die bestättigung ist vom jahre 1381, und eine abschrift davon liesert die anlage unter der ziser IV.

Allein der verfolg wird zeigen, dass die herren Baiern darum doch nie den gedanken abgelegt haben, wiederum auf irgend eine art theil an der kurwürde zu bekommen.

Als im jahre 1411 die kurfürsten in Frankfurt zusammen kamen, um den kaiser Sigismund zu erwählen, so gelung es unter begunstigung des kurfürsten von Mainz auch dem herzoge Stephan von Bajern, in die stadt eingelassen zu werden.

Ueber die absicht solcher seiner erscheinung befraget, bezoge er sich öffentlich auf den Pavischen theilungs brief, und die einwilligungen der damaligen kursürsten in denselben, mit dem begehren, in gefolg dessen theil an dem wahlgeschäfte nehmen zu dörsen, und erbot sich auf allen sall zu einem austrage wor den kursürsten.

N. IA.

Es schlug ihm aber sehl, und er muste auf andringen der Pfalzischen gesandschaft noch vor dem wahltage die stadt wiederum verlassen. (r)

Ob er nachhero seinen anspruch dannoch verfolget habe, und es etwan zu einer art von verhör vor dem neuerwählten kaifer zwischen ihm, und den herren pfalzgrasen gekommen sey; läst sich mit gewisheit nicht sagen. Doch macht es die gestalt des bestättigungs-briefes wahrscheinlich, den eben der kaiser Sigismund den herren pfalzgrasen im jahre 1434 über die kurwürde ertheilet hat.

Er gleichet mehr einer auf vorherige genaue der sachen untersuchung ertheilten richterlichen entscheidung, als einer blosen bestättigung. (s)

Und so verblieb die sache bis in die zeiten der Baierischen sehde. Der kursürst Philipp mit seinen anhängern gerieth aus gelegenheit derselben in die reichs-acht. Und weilen malo in posteritatem exemplo man es damals sür erlaubt hielte, sich zum nachtheile unschuldiger agnaten in das besitzthum eines ächters zu theilen, so sehlete, indem andere nach anderem zugriffen, es nun auch an solchen nicht, die es nach der Pfälzischen kurwürde lüsterte.

Wenn in einem vertrage, den im jahre 1546 die herren Pfalzgrafen unter sich errichtet haben, und von welchem die N. V. anlage unter der zifer V. einen auszug liesert, gesagt wird, es wolle verlauten, als ob bei gegenwärtiger gelegenheit der herzog Wilhelm von Baiern mit der kurwürde belehnet worden sey; so erhellet nun ab einer urkunde, die der verdienstvolle vormalige præsident dieser akademie, der herr prosessor Schæpslin, aus dem Brabantischen archive mitgetheilt erhalten hat, und die un-

ter '

<sup>(</sup>r) Urkundenbuch zu Olenschlagers neuer erläuterung der goldenen Bulle Seite 214. bis 228.

<sup>(</sup>s) Man findet ihn in Tolners Codice Dipl, num, 146,

ter der zifer VI in abschrift hiebei liegt, dass der kaiser Maximi- N. VI, lian entschlossen, die kurwürde seinem hause zuzuwenden, und sie auf die grafschaft Tyrol zu gründen, mit gänzlicher vernichtung des von den Pfalzgrafen bis dorthin getragenen erztruchsessen - amts, dasjenge eines erzhosmeisters erschaffen, und mit einer und dem anderin, der kurwürde nämlich und diesem erzhosmeister-amte, seinen einigen sohn, den erzherzog Philipp belehnet habe.

Die sache hatte aber für jenesmal keine weitere folge. Die acht gegen Kurpfalz ward wiederum aufgehoben, und dem kurfürsten Philipp folgte sein sohn Ludwig der friedliehende, wie in der regierung, also auch in der kurwürde.

Im jahre 1524 truge fich zu, dass eben dieser kursurst, die pfalzgrasen Friedrich und Ottheinrich, dann die herzogen Wilhelm und Ludwig von Baiern sich zusammen auf dem damaligen reichstage zu Nürnberg trasen.

Die herzogen von Baiern machten den pfalzgrafen bei der gelegenheit den antrag, die durch den vorgang der Baierischen fehde in etwas zerrüttete gute verständniss zwischen den beiden häusern auf ein neues zu befestigen. Es kam in vorschlag, in solcher absicht von allen den alten vereinen der beiden häuser durch den pfalzgrafen und damaligen bischosen zu Freysingen, Philipp, eine vidimirte abschrift fertigen zu lassen, und sich einer gewissen erläuterung über diese alten vereine zu vergleichen.

Die herren pfalzgrafen liesen sich den antrag gefallen. Die alten vereine wurden zusammen in eine vidimirte abschrift gebracht, sich einer erläuterung darüber verglichen, und noch durch einen absondern verein festgestellet, dass im zweisel die älteren vereine den jüngeren vorgehen, und selbigen derogiren sollten. Eine abschrift dieses leztern vereines und auszug der erläuterung der älteren vereine folgen, unter den zisern VII und N. VII. VIII. VIII. hiebei.

Wie jedoch unter den freundschaftlichsten bezeugungen nicht gerad allemal gleiche gesinnungen verborgen sind; so erfuhren im verfolge auch die herren pfalzgrafen, dass die enige der herren herzogen von Baiern bei der obigen gelegenheit nicht die lauterken gewesen seyen.

Als nämlich im jahre 1544 der kursürst Ludwig von der Pfalz mit tod abgegangen war, tratten die sierren herzogen von Baiern min öffentlich mit ansprüchen auf die kurwürde auf; und wie aus dem schreiben des kursürsten Friedrichs II an seisten herrn bruder, den pfalzgrafen Wolgang, unter der zser VIIII zu sehen ist, so war es eben der verein vom jahre 1524, auf welchen zur begründung ihres anspruches die herzogen von Baiern sich vorzüglich berusen stäben.

Die herren pfalzgrafen hatten gut fagen, das, wenn in dem genannten vereine derjenige vom jahre 1320 und andere solche älteren vereine bestättiget würden, ihre meinung doch nicht gewesen wäre, auch nicht vernünstig hätte seyn können, darum eine änderung in ansehung desjenigen zu machen, was in belang der kurwurde durch öffentliche reichsgesäze, und sonst inzwischen sessen worden wäre. Man wies sie auf die stelle des vereines vom jahre 1524 zurück, deren schon hverbeit erwelinet worden ist, und wösinn gesagt wird, das im zweisel die alteren vereine den jüngeren vorgehen, und selbigen derogiren sollich.

Es fahe wirklicht sehr sehlinim um die stehe den herren pfalzgrafen aus. Durch die verwendung eines Hieffs der dien gen kurstristlichen hier wittl jedoch der stretch holli digwent det, und der kaiser, die unmöglichkeit vor sich sehend, den aufgenblick ein mehretes zur thish, muste es bei eistem fediglichen auftrage zur vermittelung der säche, an den hetzog von Witten berg, der doch auch von keiner weitern solge war, bewenden lassen

Die herren pfalggrafen durchwielen morgang gewarnet, verbanden sich mit zufriedenheit; des kurfürsten Friedrichs in den

N. VIIII.

jahren 1545 1546 und 1551 zusammen, das mögliche zu thun, um von kaiserlicher majestät die mitbelehnung der kurwürde zu erlangen.

Es war aber erst nach vielen und langjährigen bemühungen, im jahre 1566, dass der pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken diese mitbelehnung erhalten hat.

Nach ihm bekamen sie noch im jahre 1570 sein sohn Philipp Ludwig, und im jahre 1615 wiederum dessen sohn, der pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, wie aus der anlage unter der ziser N. X. X zu ersehen ist.

Wir rühren jezt an einen andern unglücklichen zeitpunkt der Pfälzischen geschichte, an die zeiten des dreisigjährigen krieges.

Es war am 22ten Jänner 1621, dass der kurfürst Friederick der fünste (es ist nicht dieses ortes zu untersuchen, mit welchem rechte) in die reichs-acht erkläret wurde.

Gemäs der billigkeit, auch gemäs der erläuterung des landfriedens vom jahre 1522. tit. 22, und noch mehr in gefolg der obigen mitbelehnungen hätte die kurwürde anjezo, wo nicht dem bruder des geächteten, doch dem pfalzgrafen von Neuburg, Wolfgang Wilhelm, anerfallen follen.

Es machte auch lezter, und mit ihm ein großer theil der stände die triftigsten vorstellungen bei dem kaiser, die aber alle nicht hinderten, dass der herzog Maximilian von Baiern im jahre 1623 (1) mit der kurwürde belehnet worden wäre.

Alles, was der pfalzgraf Wolfgang Wilhelm erhalten konnte, war eine abermalige mitbelehnung eines sonderbaren inhalts, wie in der schon oben angesührten beilage unter der ziser X zu ersehen ist. Denn darinn ward ihm in ausdrücken, die übrigens sehr unbestimmt sind, so viel gewis und bestimmt versprochen, dass nach erlöschung der Baierisch- Wilhelminischen linie ihm, dem Vol. IV His.

C c her-

<sup>(</sup>t) Wie in Länigs reichs - archiv Vol. v, pag. 693 zu sehen ift.

herzoge Wolfgang Wilhelm, und seiner nachkommenschaft sowol die kurwürde, als auch dasjenige, was von den Pfälzischen landen an Baiern kommen möchte, wiederum frei anersallen sollte.

Dieses war denn auch alles, was für die herren pfalzgrafen im verfolge erhalten werden konnte. Nur ward in dem Westphälischen frieden noch bedungen, das sie sich bis auf den rückfall der alten, einer neuen und achten kurwürde zu erfreuen haben sollten.

Und so verblieb die sache bis in den ansang des gegenwärtigen jahrhunderts, da aus gelegenheit des nun das haus Baiern betrossenen unsalles der kurstirst Johann Wilhelm auf kurze zeit zwar wiederum zur alten Pfälzischen kurwürde gelangte, und den 23ten Jul. 1708 damit sowol, als mit der obern Pfalz und der grasschaft Cham belehnet wurde; zu solg der dem hause Baiern in dem Badischen frieden angediehenen vollkommensten wiederherstellung aber, aller solcher vortheile sich auss neue begeben muste. (u)

Und auf diese art hat denn die alte Pfälzische kurwürde, wiewol in einem ganz anderen verstande, als es dorten im jahre 1329 die meinung hatte, zwischen Pfalz und Baiern diese zeit . über wirklich und verschiedentlich abgewechselt.

Gott der allmächtige wolle geben, dass der einzige wechsel, welcher bei fortdaurender eintracht zwischen den beiden häufern noch statt sinden kann, wenn er ja einmal statt sinden solle, mit keinem dieser blutigen austritte begleidet seyn möge, mit welchen zum schaden so des einen, als des andern hauses jene vorherige es gewesen sind.

BEI-

<sup>(</sup>w) Mosers staats - recht tom. 32, p. 595.

# BEILAGEN

I.

Ans dem theilungs - briefe zwischen dem kaiser Ludwig und seinen bruders kindern zu Pavia, an dem freitage vor Oswald

1329.

Auch suln si den ersten Römischen Chung welen für sich, und für iren teil, so suln unser chint Ludwig, und Steffan, oder ir erben den andern Römischen Chung welen; und also sol di wechselung der wal des richs zwischen in und iren erben; und unsern chinten und irn erben fürbas ewiglich beleiben, und swen es dazu chumt, dass si den Römischen Chung welen suln; so suln si und ir erben unser chint und ir erben bewaren, und besorgen gen dem Römischen Chung, als sich seiben, dass in widervar umb lehen, umb sazung, und umb ander recht, di fi haben fuln von dem rich, und di zu iren landen gehörent: di unser baider vordern gehabt haben, und an uns und an si bracht haben, dasselb suln unser chint und ir erben in und iren erben hinwider tun, als oft di wal des richs an si chumt. Und ob unser chint oder ir erben si oder ir erben irreten, oder uberfuren an der wal des richs, und si nicht wolten lazen welen, als si biligen solten, als vorgeschriben stet, so suln unser chint und ir erben di wal des richs verloren haben, und sol danne di wal des richs an si und ir erben gevallen, und ewiglichen an in beleiben. Ze gelicher weiß fol die wal des richs an unser chint und ir erben gevallen, und ewiglichen an in beleiben, ob si oder ir erben si irreten, und ubersuren an der wal, so si welen solten. Und ob wir oder unser chint an erben vervaren, fo fuln unser land, leut, und herschaft, und di wal des richs uf sie und ir erben gevallen und erben; also' fuln hinwider ir land, leut, herschaft, und di wal des richs uf uns und unser chint erben und gevallen, ob si ane erben Cc 2 vervarent &c.

# II.

Bestättigungsbrief königs Johann von Böhmen über die theilung zwischen kaiser Ludwig und seinen bruders kindern 1333.

Wir Johans von Gottes genaden Kung ze Beheim und ze Polan, Graue zu Lucenburg veriehen ofentlich an diesem brief, dass wir alle die gemächt und thailung, die zwischen unserm lieben gnedigen Herrn Kayser Ludwigen von Rom und seinen khinden ain seit, und zwischen Herzog Ruedolffs seel. khinden ander seit gescheen ist, es sei umb die Chur an dem reiche, umb die herrschafft irer lande oder welisherlei tailung das sei, stät halten, und bestettigen si auch mit diesem brief in aller der weisse, als die brief sagent von wort zu wort, die si darüber gen einander geben habent; und ze urkund geben wir diesen brief versigelten mit unserm insigel, der geben ist ze Frankenfort an der mitwochen nach Nicolai, do man zahlt von Christus geburt dreizenhundert jar, darnach in dem dritten und dreisigsten jar.

#### Ш.

Bestättigungsbrief des kurfürsten Heinrichs von Mainz über die theilung des kaisers Ludwig mit seinen bruders kindern 1340.

Wir Heinrich von Gots genaden des heiligen stuels zu Menz Erzebischof, des H. R. R. in deütschen landen Erzeanzler thun kunt allen leüten, dass wir durch erustliche bete des dhitgen Fürsten und Herrn, unseres Herrn Herrn Ludwigs Römischen Kayssers haben uns versprochen für uns und für unser nachkhomen ewigliche, und versprechen uns auch an diesem gegenwärtigen brief, dass wir solch gemächte und ordnunge, die gemacht ist zwischen unsers vorgen. Herrn Kaysser Ludwigs übnen Herrn Ludwigen und Steffan und ihrn brudern und

irn erben von einer seiten, und Herrn Ruedolf, Rueprecht und Rueprecht ires bruder son, Pfalzgrauen bey Rhein und Herzogen zu Bayern und iren erben von der anderen seiten umb bestellunge der wal und chur des Römischen reichs stet und vest wolln halten, doch mit solchem unterscheide, dass unter in nimme dan einer zu dem reich wöhlen soll, und auch ander stücke thun, die aime Churfürsten angebuhrent, und dass man auch nimme dan einen unter in darzu fol lassen, und wer es, dass unter in, oder irn erben oder nachkomen eine zweiunge aufstiende, umb desselben reichs wal, oder ander stückhe, die ainem Churfürsten angebuhrend, also dass sie uns nit einträchtiglich und mit iren offen briefen ainen unter in geben. der mit uns und mit andern unsern Mitchurfürsten wöhlte ainen Römischen Künig, und ander stücke täte, die aime Churfürsten gebürent; So sollen und mögen wir und unser nachkomen den altisten von der partheyen, der zu dem male die Chur gebüret, nemen, und lassen zu der wale und zu anderen stücken, als ainen Pfalzgrafen von dem Reine. Es wär dann, dass wir kuntliche und lauterlich mit offen briefen gewiesen würden, dass die Chur aim andern gebürte und zugehörte, wan dis ain recht ist, und es also herkommen ist, dass nimme dan siben Chursursten, die wale und stimme an dem reiche haben, sein sollent, und ob der Churfürsten kainer mer, dan ainen erben hette, oder liesse, oder ob kain der Chursurstenthum an viel erben oder personen gevele oder getailt würde, dass doch nimmer dan ain persone von deme Churfürstenthumb stimme und macht haben soll, baide an der wale und Chure des reichs und auch an andern stücken, die zu dem Churstirsten-Des zu urkhunt ist unser insigl gehangen an thum gehörent. diesem brief, der geben ist zu Frankfort an unser Frauen abent, als sie geboren ward, do man zalte nach Christus geburde, Dreizehn Hundert und Vierzig Jar.

# IV.

# Pähftliche bestättigung der Pfalzischen kurwurde.

Pileus miseracione divina &c. Sancte Praxedis presbyter cardinalis ad infra fcripta generaliter vigore legationis ac eciam specialiter authoritate apostolica suffulti universis & singulis & presertim quorum interest vel intererit in futurum, salutem in Domino & presentibus litteris nostris, imo verius apostolicis fidem indubiam Litteras sanctissimi in Christo patris & domini nostri D. Urbani divina providentia pape sexti ejus vera bulla plumbea cum filo canapis more Romane curie bullatas non viciatas non cancellatas vel corruptas, sed sanas & integras & omni vicio & fuspicione carentes, nec non quoddam statutum seu privilegium, edictum sive legem quondam clare memorie domini Karoli Romani imper, ejus vera bulla aurea in filis fericis nigri croceique coloris more imper, bullatum ac quandam supplicacionem pro parte illustrissimorum principum dominorum Ruperti senioris electoris imp. Ruperti junioris ac Ruperti juvenis ducum Bav. & comitum palat. Rheni eidem domino nostro D. Urbano pape fexto porrectam & per eundem D, nostrum Urbanum papam signatam nos noveritis recepisse reverenter, quarum tenores infra scribuntur. Tenor vero dictarum literarum apostolicarum bullatarum est talis.

Urbanus episcopus servus servorum Dei dilecto filio Pileo &c. S. Praxedis presbytero cardinali, apostolice sedis nuncio salutem & apost. bened. Eximie devotionis affectus, quem dilecti filii nobiles viri Rupertus senior & Rupertus junior ac Rupertus juvenis duces Bavarie & comites palatini Reni ad nos & Romanam gerunt ecclesiam, merito promerentur, ut votis eorum, quantum cum Deo possumus, savorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte ipsorum ducum petitio continebat, quod olim clare memorie Carolus quartus rom. imp. de consensu & voluntate illorum, ad quos pertinet electio rom. imper. eisdem ducibus quod-

quoddam privilegium concessit, concernens jus eligendi pro tempore roman, regem in imperatorem postmodum promovendum. quare pro parte ipforum ducum nobis fuit humiliter supplicatum. ut hujusmodi privilegium prefati Caroli imperatoris figillo munitum, quod propter locorum distantiam & viarum discrimina ad romanam curiam commode portari non potest, authoritate apostolica & ex certa scientia confirmare de speciali gratia dignaremur. nos igitur de hujusmodi privilegio certam notitiam non habentes & de tua prudentia specialem in Domino fiduciam obtinentes cirsumspectioni tue per apostolica scripta committimus & mandamus, quatenus predictum privilegium diligenter inspicias ac inspici facias, & illud si & prout rationabiliter & provide factum feu concessum fuit, & aliquod canonicum non obsistat, authoritate apostolica & ex certa sciencia confirmare procures. Rome apud fanctum Petrum VI nonas Martii vontificatus nostri anno III.

Tenor vero statuti seu privilegii de verbo ad verbum sequitur & est talis. Cum universi & singuli principatus, quorum virtute seculares principes electores jus & vocem in electione rom, regis in cæsarem promovendi obtinere noscuntur, cum jure hujusmodi nec non officiis dignitatibus & juribus aliis eis & cuilibet eorum annexis & dependentibus ab eisdem, adeo conjuncti & inseparabiliter fint uniti, quod jus, vox, officium & dignitas, alia quoque jura ad quemlibet principatum eorundem spectantia cadere non possint in alium preter illum, qui principatum ipsum cum terra, vassalagiis seudis ac dominiis ac ejus pertinenciis universis dinoscuntur possidere, presente edicto imperiali perpetuo valituro fancimus, unumquemque principatuum predistorum cum jure & voce electionis ac officio, caterisque omnibus dignitatibus juribus ac pertinenciis ad ipfum spectantibus ita perseverare & esse debere unitum perpetuis temporibus indivisibiliter & conjunctum, quod possessor principatus cujuslibet ejusmodi juris, vocis, officii, dignitatis & pertinenciarum omnium ad illum spe-**Ctantium** 

chantium quieta debeat & libera possessione gaudere, ac princeps elector ab omnibus reputari, ipseque & nemo alius preter ceteros principes electores ad electionem & omnes actus alios pro sac. imp. honore vel oportunitate gerendos omni tempore assumi sine contradictione qualibet & admitti, nec aliquod premissorum ab altero, cum sint & esse debeant inseparabilia, vel ullo tempore debeant separari aut in judicio vel extra divisim repeti valeant aut evinci per sententiam, nec aliquis unum sine alio impetens audiatur, quod si per errorem vel aliter auditus quis suit, aut processus judicium, sententia, vel aliquod hujusmodi contra presentem disposicionem nostram emanavit, seu qualibet attemtacione contingit, hoc totum & omnia ex hiis & quelibet eorum sequentia eo ipso juribus non subsistant.

Tenor vero dicte supplicacionis de verbo ad verbum sequitur & est talis: Beatissime Pater! Cum dudum recolende memorie ferenissimo principi domino Karolo div. favente clementia rom. imp. ad fac. culmen rom. imp. affumpto, anno videlicet imp. fui primo, ipse tanquam sagax & princeps circumspectus quam gravibus, quot & quantis sit plena periculis sacri rom, imper. prolixa vacatio considerans, attentis presertim Almannice confuetudine patrie, fecundum quam nonnullis partibus non folum primogeniti, imo & alii etiam tertio geniti, seu alii descendentes se comites palatinos Rheni, seu duces Saxonie vel marchiones Brandenburgenses & electores sacri imperii vulgariter nominantes possent ex nominatione hujusmodi se postea ad vocem in rom. regem in imp. postea promovendum electoris jus habere pretendere, numerusque ut sic principum sacri imperii electorum, qui septenario concludi debet, multiplicari per infinita, sacrique electionem imperii ex hoc dicitius discrimine non modico prorogari, de consilio concordi & assensu ecclesiasticorum & secularium sacri imperii pro tempore principum electorum matura super hec prehabita deliberatione proinde in perlamento imperii Nurenbergensi per modum legis, constitutionis, sanctais sive edicti perpetuo

tuo valituri statuit, quod de cetero is ad electionem rom, regis in celarem postea promovendi duntaxat admittatur, qui comitatum palat, ducatum Saxonie, marchionatum seu principatum predictum cum terris, vassalagiis feudis ac dominiis ac eorum pertinenciis universis dinoscuntur possidere, volensque, quod possessor principatus predicti cujuslibet ejusmodi juris vocis officii dignitatis & pertinenciarum omnium ad illum spectantium quieta debeat & libera possessione gaudere, ac princeps elector ab omnibus reputari, ipseque & nemo alius preter ceteros principes electores ad electionem & omnes actus alios pro facri imperii honore vel oportunitate gerendos omni tempore assumi sine contradictione qualibet & admitti. Dignetur igitur S. V. sanctionem constitutionem, edicum sive legem hujusmodi ex certa sciencia cum inseracione tenoris ejusdem confirmare, ipsamque constitucionem five legem authoritate apostolica canonizando corroborare, omnemque defectum, si quis in ipsis reperitur, supplendo, fulis optimis. Post quam supplicacionem scriptum est per manus domini nostri Pape exhibeatur &c. Predicte priori litere supplicacionis dissimili & post intervallum vel spacium medium scriptum est de manu simili litere supplicacionis sive alia: lestum. quam sequitur litera manus domini nostri Pape: fiat &c. Quarum vigore legationis nostre commissionis vel supplicacionis vel signature domini nostri Pape suimus pro parte dictorum comitum illustrissimorum Ruperti senior, Ruperti junior, & Ruperti juvenis requisiti, ut ad confirmacionem dicti statuti seu edicti, legis vel privilegii imp. vel declaracionis & in eis contentorum procedere dignaremur. Nos igitur Pileus cardinalis predictus hujusmodi requisitionem tanquam legitimam merito admittentes supra scriptum fatutum, declaracionem, legem, privilegium seu decretum imp. bulla aurea more imper, in filis fericis nigri croceique coloris ut prefertur in pendenti sigillatum diligenter inspeximus, & quia racionabiliter & provide de consensu eciam & voluntate illorum, ad quos pertinet electio romanorum regum in imp. promovendo-Vol. IV His.  $\mathbf{Dd}$ rum

rum, videlicet electorum imp, prefati domini Caroli rom, imp, tanquam regis Bohemie, Ludevici, qui nuncupabatur Romanus, marchionis Brandenburg. GERLACI archiepiscopi sancte fedis Moguntini, REIMUNDI archiepiscopi Trevirensis, WIL-HELMI arch. Colon. ac RUDOLPHI ducis Saxonie jun. authoritate Rudolphi sen, ducis Saxonie patris sui; Quorum singulorum literas testimoniales sigillis eorum pendentibus sigillatas sanas & integras super eo vidimus & diligenter inspeximus, fastum & concessum esse & fuisse, prescriptumque privilegium, edictum, sive legem & e jus causam vel tenorem mature considerantes & plenarie deliberati rationabile & justum reputantes & Igitur ipsum statutum edictum legem sive privil. tam generalis nostre commissionis quam dicte commissionis specialis nobis facte vigore, authoritate apostolica ex certa nostra sciencia confirmavimus canonizavimus & apostolico munimine correboravimus & presentibus confirmamus canonizamus & apo-Rolico munimine corroboramus, omnemque defectum seu solennitatem omissos, si quis seu que reperiri possint in eodem, eciam ex nostra certa sciencia supplevimus, & presentibus supplemus. In quorum omnium & fingulorum evidens testimonium & perpetuam firmitatem presentes literas nostras per scribam nostrum subscriptum, sub infra scriptorum testium testimonio scribi mandavimus & sigilli nostri appensione muniri. Acta sunt hec in Castello de Cuba Trevir, dioces, anno ab incarnacione Domini millesimo tricentesimo octuagesimo primo, indict. 14. pontificatus prefati domini nostri Urbani pape sexti anno 1v. die vero vicesima mensis Junii hora vesperarum vel quasi ejusd, diei, presentibus spectabili & venerabilibus viris dominis Henrico comite de Spanheim, Bartholo abbate ord. sancti Benedicti in Tredento, Nicolao preposito Dawantriensi Trajectens, dioces, protonotario & Mathia de Sobernheim notario prefati domini ducis Ruperti sen, testibus ad premissa pro testimonio vocatis pariter & rogatis.

Et ego Comacius de Valle canonicus Aquilegiensis apostolica authoritate notarius ac presati reverendiss. in Christo patris & domini domini Pilei Dei & apostolica gratia sancte Praxedis presbyteri cardinalis familiaris, quia predictorum exhibicioni, requisicioni, diligenti inspectioni, decreti interposicioni, consirmacioni, canonizacioni desectuum seu obmissorum suplecioni, & aliiş actis presens sui, rogatusque de ipsis sui; has presentes literas & publ. instrumentum aliis occupatus per notarium & scribam alterum scribi seci. Ac in premissorum testimonium manu propria me subscripsi, meumque signum & nomen apposui consuetum.

V.

Herzog Johannes, herzog Wolfgang für sich, und für herzog Georg Hans, und herzog Ruprecht, pfalzgrafen bei Rhein, vereinen sich wegen der erbfolge in der kurwürde gegen Baiern, wobei eines vorherigen vertrags zu Dissebodenberg gedacht wird, im jahre MDXLVI.

Wir Johans von Gottes gnaden pfalzgrafe by Rhine, herzog in Beyern, und graue zu Spanheim, und wir Wolfgang von denselben gnaden auch pfalzgraue by Rhyne, herzog in Beyern, und graue zu Veldenz, gevettern, bekhenen und thun kundt offentlich mit disem brife. Nachdem verrückten ein und vierzigsten jars durch uns itzgenanten herzog Johansen, und wyland den hochgebohrnen fürsten, unseren lieben vettern, herzog Ruprechten, glichermas pfalzgrafen &c. löblicher gedechtnüss ein abred der chure halben, so uf die pfalz gewiddemt, in dem closter Sant Dissedenberg bescheen ist, do en datum steet montags den ein und zwenzigsten sebruary, bestimpten ein und vierzigsten jars, darin wir domals zu bedacht gezogen gehapt, wess wir uns allersyts im fall, do solche chure ledig würde, dieselbig,

Dd 2

wie sie by unserm stammen herkommen ist, sampt unser reputation und gerechtigkeit daran "für den Bayrischen fürsten her-"zog Wilhelmen und desselben bruder, dwyle die gerürt chure "uns zu nachtheyl von wylent keylser Maximilian uf künfti-"gen fall entpfangen haben follen, zu retten, halten wollten, mit angehenckter vermeldung, dass über solche abrede in einer bestimpten zevt brieflich urkunden und notturftige verschreibungen ufgericht worden fyn follten, und aber folche ufrichtung gerürter verschriebunge durch dötlichen abgang gedachten unseres vettern herzog Ruprechts &c. verhindert, und bisher ansteen blieben, dass wir beede in bedenken, was uns, unseren erben, stammen und namen daran gelegen, uf hüt datum in eigenen personen by einander zu Symers gewesen, und uns, nehmlich wir herzog Johanss &c. für uns und alle unser erben an eynen. und wir herzog Wolfgang für uns felbs, desglichen als fürmünder und in demselben namen des hochgebohrnen fürsten, unseres jungen vettern herzog Georgen Hanssen &c. obermelts unseres vettern herzog Ruprechts seel, verlassnen suns, für denselben und unser beeder erben anderntevls uf angezeigt abred vereinigt, verglichen, und endlich entschlossen, auch by fürstlichen glauben und wahren worten eynander verpflicht, versprochen, und zugesagt haben: So es Gott fügen oder schicken würde, dass der fall der chure für stünde, dass wir und unser beyder fürstlich stemme jedersyts trülich zusammen setzen, einander mit hilf und rath nach allem und ganzem unserm vermögen bystendig syn sollen und wollen, solche chure und erbland uf glichen costen zu unsern gemeinen handen zu bringen &c. &c. Gescheen und geben uf samstag den zwenzigsten tag Novembers, in dem jare nach Christi unsers seligmachers geburt, dussent, stinshundert, und fechs und vierzig

Johannss

Wolfgang pfalzgraf &c. und herzog in Bayern graue zu Veldenz manu propria scripsi.

#### · VI.

Kaiser Maximilian I überträgt die Pfälzische kurwürde an seinen sohn Philipp, erzherzog von Oesterreich, und dessen nachfolger in der grafschaft Tyrol MDIV.

LAXIMILIANUS divina favente clementia, Romanorum rex, femper Augustus, ac Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ &c. rex. archidux Austriæ, dux Burgundiæ, Lotoringiæ, Brabantiæ, Stiriæ, Carinthiæ, Carniolæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ & Geldriæ &c. lantgravius Alfatiæ, princeps Sueviæ, palatinus in Habspurg & Hannoniæ, princeps & comes Burgundiæ, Flandriæ, Tirolis, Goritiæ, Artesiæ, Hollandiæ, Selandiæ, Ferretis, in Kiburg, Namurci & Zutphaniæ; marchio facri romani. imperii super Anasum & Burgeviæ; dominus Frisiæ, Marchiæ, Schlavonicæ, Mechliniæ, portus Naonis & Salinarum, recognoscimus & notum facimus tenore præsentium universis. Ad hoc Deus omnipotens imperialem regalemque voluit instituere potesta. tem, ad laudem bonorum, vindictam vero rebellium & malorum jurisdictioni temporali gladium tribuendo, ut metu justitize detestanda hominum rebellium coherceatur audacia, tutaque inter improbos sit innocentia, & quos Dei timor a suis perversis ausibus. & detestandis conatibus non retrahit, severitas saltem disciplinæ superioris compescat. Sane attendentes effrenatam temerariam. que audaciam Philippi palatini Reni & ducis Bavariæ, alias principis electoris, quibus ipse Rupertum filium suum, nostrum & imperii sacri rebellem hostem & bannitum ac propter ejus demerita, certis, justis & rationabilibus notoriis & manifestis causis & rationibus, in nostrum & sacri imperii bannum & interdictum declaratum & publicatum, prout in litteris banni nostri desuper confectis & emanatis plenius continetur; adversus quem nos ad criminalem executionem processimus & quotidie procedimus, non folum juvit & auxilium dedit, sed etiam potissima

confilia & fomenta, ad hujuscemodi rebellionem fuam prestitit & effecit; ut in hanc inobedientiam inciderit & obstinato animo. in ea perseveraverit, præsertim cum, ut notorium & manisestum est, & multis milibus hominum constat: omnis filii contumacia ex paterno confilio procedat, & per proprios familiares & domesticos patris auxilia ad filium transmittenda quesita & subministrata: & ipsius Philippi nomine per patrias & dominia sua ad filium transmissa fuerint; que causa fuerunt invasionis primæ in oppido Lantzhuet, ubi-nostri illuc missi contra imperialem salvaguardiam nostram expectando decisionem justitize, czesi, profugati & interfecti fuerunt: & hiis non contentus postea ipsemet palatinus propriis litteris scripserit & patesecerit: se filium suum non derelicturum, sed omni ope & auxilio (prout re ipsa fœcit) adjuturum; reddendo se banni contra filium suum emanati participem, in ipsumque bannum se ultro involvendo pænas adversus filium & complices fulminatas incidendo, propter quod bona feudaque resque suæ omnes eque ac filii sui nobis & sacro romano imperio devolutæ: ipseque palatinus omnibus & quibuscumque principatibus, dominiis, terris, honoribus, gratiis, prærogativis, privilegiis, donationibus, concessionibus, dignitatibus, ac libertatibus a nobis & præcessoribus nostris romanis imperatoribus & regibus ac ipso sacro imperio romano concessis, privatus existit; idcirco animo deliberato ex certa nostra scientia ac motu proprio, sano principum, comitum atque baronum & procerum nostrorum & facri romani imperii fidelium dilectorum accedente confilio de plenitudine nostræ potestatis absoluta, omnibusque melioribus, quibus possumus, via, modo, causa & forma, prænominatum Philippum, comitem palatinum & ducem Bavariæ, dignitate & officio principis electoris, quo ipse & antecessores sui hactenus a nobis & præcessoribus nostris, ac sacro romano imperio, infigniti & dotati fuerunt, nec non omnibus privilegiis, gratiis, prærogativis, donationibus, libertatibus atque indultis ad distam dignitatem pertinentibus & eidem annexis & ab ea dependentibus, quibus præfatus Philippus palatinus Reni. & antecessores sui hactenus usi fuerunt, seu uti & frui potuerunt, privavimus, cassavimus, irritavimus, & ab eo abstulimus, ac tenore przesentium privamus, cassamus, irritamus & aufferimus, Attendentes autem accuratius & mentis nostræ aciem circumqua. que revolventes, in quem potissimum hujus dignitatis & officii onus digne collocare & transferre possemus, considerantesque illustris Philippi, archiducis Austriæ, principis Hispaniarum &c. Principis & filii nostri charissimi stirpis nobilitatem ac claritudinem innatamque purze devotionis & fidei constantiam ac indefessi laboris sollicitudinem, quibus nos & sacrum romanum imperium semper ac multipliciter revereri studuit & imposterum crebris & ferventibus virtutum & fervitiorum fidelium studiis honorare proponit, poterit & debebit, insuper & gravissima pericula, onera & expensas, quæ domus nostra Austriæ, in gerendo hoc bello, contra rebelles imperii, & in executione fententize nostræ sustinuit & hodie sustinet; in recompensam eorum, hodie in nomine Domini salvatoris nostri, a quo omnis principatus & honor provenire dignoscitur, animo deliberato, divina inspiratione, motu proprio & ex certa scientia prædictis, sano principum, comitum atque baronum, procerum & nobilium nostrorum & imperii sacri fidelium dilectorum accedente confilio atque consensu, de plenitudine romanæ nostræ regiæ potestatis etiam absoluta, omnibusque melioribus quibus possumus & valemus, modo, via, causa & forma: prænominatum illustrem Philippum archiducem Austriæ & principem Hispaniarum &c. Principem & filium nostrum charissimum, & successores atque heredes suos, qui pro tempore comitatum nostrum Tirolis tenuerint, in quem comitatum ipsam dignitatem electuræ fundamus & constituimus. perpetuis & futuris temporibus principes electores in locum & statum przefati Philippi palatini, illustravimus, creavimus, fecimus, constituimus, infignivimus, ordinavimus & ereximus, & tenore præsentium illustramus, creamus, facimus, constituimus, in-

infignimus, ordinamus & erigimus, transferentes in eum & successores suos przefatos, omnia & quzcunque privilegia, gratias, libertates, donationes, prærogativas, & indulta ac immunitátes ad dictam dignitatem & officium principis electoris pertinentes, nec non ab eadem dependentes & annexas, & quibus præfatus Philippus, palatinus Reni, & antecessores sui hactenus usi fuerunt, seu uti & frui potuerunt quomodolibet, consuetudine vel de jure, & nihilominus pro severiori disciplina demeritorum przedicti Philippi palatini titulum & offitium archidapiferi, quo iple & præcessores sui usi fuerunt, ne de cætero ejus memoria aliquo modo habeatur, penitus & omnino abstulimus, delevimus, extinximus & abolevimus, & tenore præsentium auserimus, delemus, extinguimus & abolemus: attendentes insuper singularia innumerabiliaque prudentize, dexteritatis, sidei atque constantize, cœterarumque virtutum insignia, quibus præsati illustris Philippi, archiducis Austriæ, filii nostri, personam multipliciter decoravit altissimus, oneraque & pericula domus nostræ Austrize (ut przedictum est) in eorum recompensam, przedictum. filium nostrum & heredes ac successores suos comitatum Tirolis possidentes loco archidapiferorum, sacri romani imperii archimagistros curiæ creavimus, fecimus, ereximus & constituimus, & tenore præsentium creamus, facimus, erigimus & constituimus, offitium & dignitatem hujusmodi, cum præcedentia & loco ac primitate inter principes electores seculares, & delatione pomi nostri imperialis, quibus alias archidapiferi sacri imperii usi fuerunt, eidem & przefatze domui nostrze Austrize & comitatui Tirolis, in quem præfatam dignitatem fundavimus, dantes & de solita benignitate gratiosius conferentes, decernentes & volentes expresse, quod przenominatus Philippus archidux, filius noster charissimus, & successores sui przefati, perpetuis, ut antea, temporibus omni dignitate & præeminentia, nobilitate, jure, potestate, libertate, honore, consuetudine, nec non præcedentia, loco & delatione pomi imperialis, quibus olim comites palatini.

tini, cæterisque prærogativis quibus alii nostri & sacri romani imperii principes electores fruiti funt hactenus & quotidie potiuntur, tituloque & additamento archimagistri curize gaudere & uti possint & valeant, ipsque Philippo filio nostro przefato & successoribus supradictis dictam electuram cum omnibus honoribus, nobilitatibus, juribus, privilegiis & immunitatibus, quemadmodum palatini Reni possederunt seu tenuerunt, aut possidere consueverunt hactenus, & in quantum a facro Romano imperio in feudum dependent, de benignitate regia conferentes. Decernimus etiam & hoc edictali constitutione sancimus, quod prænominatus Philippus archidux Austrize filius noster charissimus & successores supradicti perpetuo principes electores nominari & appellari debeant, ut antea & tamquam cæteri principes electores teneri & honorari & ubique locorum ab omnibus reputari, omnibusque jure, privilegio, honore & gratia, ac immunitate & dignitate absque omni impedimento perfrui, quibus alii sacrosancti Romani imperii principes electores in dandis & recipiendis juribus, & conferendis seu suscipiendis feudis, & in omnibus & singulis aliis statum & conditionem principum electorum concernentibus fruiti funt hactenus confuetudine vel de jure, & quia præfatus Philippus archidux Austriæ&c. filius noster charissimus tamquam noster & imperii sacri princeps elector, dum eandem electuram a nostra majestate in seudum susciperet, nobis quoque veluti Romanorum regi suo vero domino fidelitatis, obedientize & subjectionis debitæ solita juramenta præstitit, & quod hujusmodi dignitatem fideliter administrare velit & debeat promisit, decernimus & hoc regali edicto duximus perpetuo statuendum, quod iple & successores sui supradicti electuram hujusmodi, cum omnibus suis pertinentiis, sicut expressatur superius, a nobis nec non a ferenissimis imperatoribus sive regibus successoribus nostris, & ab imperio ipso Romano quotiens opportunum fuerit, debito folemnitatis honore, ut moris est, solita quoque reverentia suscipere debeant, ac nobis & eisdem nostris successoribus in casibus Vol. IV Hift. · Ee præ-

præmissis sicut alii principes electores præstare & facere fidelitatis, homagii, obedientize & subjectionis debitze corporalia juramenta, non obstantibus in prædictis omnibus & fingulis quibuscumque legibus, juribus, statutis, constitutionibus, decretis, feu quibuscumque aliis ordinationibus, privilegiis, indultis, concessionibus & przerogativis, ac donationibus quibuscumque, & specialiter comiti palatino & præcessoribus suis a nobis & præcesforibus nostris & sacro imperio quomodo aut qualitercumque factis, cæterisque in contrarium facientibus, quibus obstantibus vel obstare valentibus seu obviare possibilibus, in totum vel in parte prædictis, seu alicui prædictorum, non per errorem aut improvide, fed animo deliberato, ex certa fcientia, motu proprio & de plenitudine nostræ potestatis absolutæ prædictis, etians si talia forent, de quibus in præsentibus specialis mentio esset sienda, & quæ de verbo ad verbum in præsenti nostro indukto in-Leri & exprimi deberent, in hac parte dumtaxat totaliter derogamus, & derogatum esse volumus per præsentes, ipsaque revocamus, omnem defectum, si quis in przemissis ratione solemnitatis obmisse dubia interpretatione sententiarum aut verborum, seu alio quovis modo compertus fuerit, supplentes de certa nostra scientia & plenitudine Romanæ regiæ potestatis, nostris tamen & imperii sacri juribus semper salvis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostræ illustrationis, erectionis, infignitionis. decorationis, collationis, constitutionis, ordinationis, translationis, additionis, privationis, cassationis, irritationis, derogationis, decreti & suppletionis paginam infringere, aut ei quovis ausu temerario contraire, si quis autem hoc attemptare præfumpserit, indignationem nostram gravissimam ac pænam decem mille marcharum auri puri totiens quotiens contrafactum fuerit. quarum medietatem regalis fisci nostri sive zerarii, residuam vero partem injuriam passorum usibus decernimus applicari, ipso facto se noverit irremissibiliter incursurum, harum testimonio litterarum, regalis sigilli nostri appensione munitarum. Datum in civi-

civitate nostra imperiali Argentina, die XVIIII mensis Augusti. anno Domini millesimo quingentesimo quarto, regnorum nostrorum Romani decimo nono, Hungarize vero quinto decimo.

MAXL .

#### VIL

Wie sich pfalzgraf Ludwig churfürst, herzog Friderich, auch herzog Wilhelm, herzog Ludwig, herzog Ottheinrich und herzog Philips auf ir voreltern vereinigung und taidungs-brief ferner mit einander veraint und verglichen haben. MDXXV.

on Gotts gnaden wir Ludwig, des H.R.R. erztruchsess churfürst, und wir Friederich, wir Wilhelm, wir Ludwig, wir Otthenrich, und wir Philips von denselben gnaden Gottes pfalzgrafen by Rhein, herzogen in Bayern &c. Bekennen und thun kunth offenbahr: nachdeme von seiten weil, unsere voreltern pfalzgrafen by Rhein und herzogen in Bayern löblicher und seelicher dechtnuss fründliche ainungen und verstendnuss für sich, ihre erben und nachkhomen aufgericht, und gegen einander verschrieben, also haben wir, die derselbigen erben und nachkomen, samen, namen und geblüts seyn, wie wir uns dann derselben unser vorekern versprüchnüs und verbündnüs zu halten und vollziehen uns schuldig erkennen, aus denselben und anderen beweglichen guten und tapferen ursachen hie auf diefem reichstag vetterlichen und früntlichen mit einander unterredt, famenthafft die vorgemelten alten ainungen und verträge zu gedechtnus geführt, und umb beseres verstands willen, künfftig irrung zu verhüten, derselben erclärunge gethan, und uns verglichen, wie dasselbige in zweien gleichlautenden copeyen, die mit unseren secreten besigelt, und aigen handen unterschriben seyn, begriffen ist, dero wir pfalzgrase Ludwig churststyrst eine and wir herzog Wilhelm die andere copy von unser und der an-Ee 2

ŧ.

dern wegen empfangen, dergestalt, dass dieselben mit uns von diesem reichstag anheims geführt, in pergemen, wie sich gepurt. geschrieben, und ingrossirt werden, und alsdan so unser herzog Wilhelms und Ludwigs gebrüder rethe schiristen Exaudi on das in andern fachen, nemlichen den vertrag zu Dillingen beredt aufzurichten und zu vollziehen, gein Hendelberg zu kommen verordnet werden, follen sie die bemelt verschreibung und erclärung vorgenanter verainigung, dabei auch glaubwürdige vidimus der alten ainigungs bündnus und deilungs brief, davon dan die erstgemelt erclarung meldung thut, die, wie wir bericht, und gänzliehen dafür halten, allen nachfolgenden ainungen fürgeen, und derogiren sollen, darauf auch solchergestalt die erclärung gefolgt. gegründt und beschehen ist, mit etlicken anderen briefen. die der sachen dienlichen und entheblichen geacht werden mögen. mitbringen, alsdann, so das beschiet, sollen baide erclärungsbrief ingroffirt, collationirt und mit unseren sürstlichen insigelen verfigelt und mit unseren handen unterzeichent, und allerding gleichmeslig gegen einauder übergeben und empfangen werden. Und damit erst gemelte vidimus der alten brief, wie sich gepürt. in und ausser recht by obgenanter erclärung und verainigung defter ansehnlicher und crefftiger sein und gehalten werden mitgen. so haben wir für gut bedacht, dass dieselben alten brief, durch den erwirdigen in Gott und hochgepornen fürsten unsern lieben. bruder und vettern, den bischof zu Freisingen oder Sr. lieb vicari vidimirt, und umb der nehe willen uns herzog Ottheinrichen darzu verkunt, tagzeit und malstadt ernent werde, die unsern darzu zu verordnen, solche schrifft sigell und anders fehen und hören zu recognoscirn, wie sich gepurt: darauf so haben wir vorbemelte churstirsten und sürsten pfalzgrafen by Rhein and herzogen in Bayrn gebruder und vettern, diwyl wir izt on das hie beinander gewesen seyn, die vorbestimte unser allerseits erclarte verainigung mit irn inhalt obgenanter gestalt stet. fest. dazu vetterlichen und fründlichen zu halten und vollziehen, für

feren fürstlichen worten zugesagt, und das mit handgebenden treüen gelobt, und diesen früntlichen abschid gemacht und angenohmen, allerding on gesährde; und des zu urkund seind dieser abschieds brief zween gleich läuts mit unsern secreten versigelt auch mit unsern aigen handen unterschriben, der wir pfalzgrase Ludwig churstirst ainen, und wir herzog Wilhelm als die eltisten regierenden sürsten den anderen empfangen. Geschehen und geben zu Nürnberg auf den sünszehnten tag des Mertzen, als man zalt nach Christi unsers lieben Herrn geburt thausend fünst hundert und in dem sünst und zwainzigisten jare

Pfalzgrafe Ludwig churftiest.

FRIDERICH Pfalzgrafe

WILHELM herzog in Bayern.

Ludwig herzog. in Bayern.

OTTHEINRICH pfalzgrafe.

#### VIII.

Estäuterung der alten erbvereinigungen zwischen den häusern Pfalz und Bayern, Nürnberg den 15ten März MDXXIV.

Von Gottes genaden wir Ludwic des heiligen Römischen reychs erzdruchsels curfürst, und wir Friederich, wir Willelm, wir Ludwig, wir Ottheinrich, und wir Philips von denselben gnaden Gottes pfalzgrafen bey Rhein, herzogen in Bayrn &c. Bekhennen und thun khunt allermenniglich für uns alle unser erben und nachkhumben weltliche regierende fürsten in dem fürstenthumb und haus zu Bayrn. Als weylent der durchteuchtigst großmächtigst fürst und herr herr Ludwig Römischer

Ee 3

kaysser pfalnzgrafe bev Rhein und herzog in Bayrn, und seine sin herr Luowig margrafe zu Brandenburg, und herr Steffan gebrüdere, auch die hochgebohrnen fürsten herr Ruedolf und herr RUEPRECHT gedachten khaviser Ludwigs brueders herzog Ruepolfens des elteren süne baide auch pfalnzgrafen bey Rhein und herzogen in Bayrn für fich und herrn Rueprechten. der dazemal vorgemelten herzog Ruedolfens und herzog Rueprechtens bruders, nemlichen herzog Apolirs, verlassner sume gewefen ist, von denen wir obgemelte fürsten in absteigender liny herkhumen, das fürstenthum Bayen und alles so darzue gehort, mit einander getaillt, und für sich, ihre erben und nachkhumen verbunden verpflicht und verschrieben, dass ein jeglicher dem andern mit ganzen tretten mit leib und guet gegen meniglich wie der genant seyn mag zu legen und geholfen seyn sollen, alles nach vermug und weißung eins teil-verbunds und einungs brief. des datum steet zu Pavia am freitag vor Oswaldi, als man nach Christi geburt zehlet drevzehen hundert und darnach in dem neun und zwainzigisten jaren. Welche thailung verbundnus und einung in allen iren puncten von den churfürsten dazumal bestett- und bekrefftigt worden ist, nach weissung der brief, so deshalben ausgangen und vorhanden sein. Und nachmals die hoongebornen fürsten herr Steffan, herr Friedrich und herr lohans gebruder, auch ein thailung bundnus und einung für sie, alle ire erben und nachkhumben (mit unsern guten landen und thailn) aufgericht, unter andern mit diesen worten.

Wir bekennen auch, dass wir uns all drey stir uns, unser erben und nachkhumben mit unsern genanten landen und thailn zu Ober- und Niedernbayern brüderlich und fründlich zu einander vermacht und verpunden haben, und verbünden uns auch ewiglich in crafft dieses briefs wider alle meniglich und ausserhalb unser land an uns stosen niemandz ausgenohmen, als hernach geschrieben steet. Ob das were, das jemandz mit uns allen dreyn oder unser ainem oder mer unsern erben kriegen muet-

willen,

willen, oder aus unsern landen herrschaften rechten und guten gewohnheiten dringen, irrn oder beschedigen wolt, es weren geistlich oder weltlich, wider den oder dieselben sollen wir all drey und all unser erben getreülichen an einander beysteen und geholffen seyn mit allem unserm vermögen. Desselben briefs datum weisset zu München am erichtag vor sand Catherinen tag nach Christi geburt dreizehn hundert und in dem zwei und zwainzigsten jare.

Wöliche theilunge bundnuss und einungs brief durch vorgenanter herrn Steffans Friedrichs und Johannsens sone erben und nachkhumben unter andern nachsolgend mit sondern verschreibungen auch bekräfftiget worden sind.

Dieweil sich dan obgenante unsere vorfordern und füraltern zu handhabung irer fürstenthumb und in betrachtung des fürstlichen haufs Beyern fürstlichs und löblichs herkhumens zu einander für fich, ire erben und nachkhumben verpunden haben, und wir als derselbigen erben aus schickung des allmächtigen zu regierung de sielben landen und leuten, wie die erstlich der hochgeborne furst herr Ludwig pfalzgrafe hey Rhein und herzog in Bayern churfürst &c. und nach ime sein obvermelt sune herr Rudolf der elter und herr Ludwig, so darnach Römischer kaysser worden ift, ingehabt, auch nachfolgende in vermug vorangezeigter verschreibung bemelten kayser Ludwig und sein sun an einer, und des obgenanten seins bruder Rudolfs des eltern stine, nemlichen Ruedolf und Rueprecht, und aber Rueprecht des vorberürten herzog Adolfs fun, auf der andern seiten getailet haben, erfordert und khomen, und uns selbs unsern landen und leüten schuldig seyn, von unserer füraltern fürstlichen bedenken nit abzeweichen, sonder alles, so zwischen unser zu frieden und aufnemen und zu widerstand unserer widerwertigen reichen mag fürzungmen, und darinnen einander treülich zu verhelften, dardurch wir unser erben und nachkhumben bei unsern fürstlichen und chrlichen herkhumen, landen und leuten, und unsere unterthanen

dest statlicher bei friden und rechten bleiben, regieren und handhaben mögen, und damit aber zwischen uns, unseren erben und nachkhumben süro gleichmäsiger verstand obangeregter unserer vorsordern und füraltern verpuntnus und deshalben stündschasst und vetterlicher wille, auch obgemelte unser füraltern püntnus unzertrent erhalten werde, haben wir uns zu mehrer erläuterung angezaigter verbundnus für uns unser erben und nachkhumben weltlich regierend fürsten in unsern fürstenthumen landen und gebieten an dem Rhein, auch zu Bayrn und anderswo, so wir jezo haben, oder wir und unser erben fürschin überkhumen, veraint; verainen uns auch hie mit diesem brief, nachvolgender gestalt und weiß, und erstlich &c.

### VIIII.

Schreiben kurfürsten Friedrichs II an pfalzgrafen Wolfgang, zu Augsburg MDXLVIII.

as wir brüderlicher trett fretindschafft, liebs und guts vermegen allzeit zuver, hochgeborner fürst, freündlicher lieber bruder, auf vilfältigs anhalten, flehen und bitten haben wir jetzo erlangt, dass die kaysserliche majestät, der Römisch-königlichen majestät und den churfürsten des reichs besolhen hat. uns in unser chursachen, darein herzog Wilhelm von Bayern sich vermeinlich durch praktiken on allen grund gern dringen Wolte &c. zu verhören, und foll dieselbe verhöre beschehen allhie zu Augsburg uf schiristen montag nach Invocavit den 20ten Februar, alda wir gedenken fürzubringen unser und unser erben unwiedersprechlich jus an der Pfalz und chure. auch spuren, dass herzog Wilhelm nichts dann ungrund suchet, Dweill nun aber nit allein uns, sonder wo sich die fell dahien zuetragen solten, euer liebden selbs ires interesse und der sucsellion halb an dieser sachen merglich gelegen, sonderlich zu bedenken

denken ift, ob wohl herzog Wilhelm sein ansorderung und fundament auf ein ainung, so in anno 1524 zu Nürmberg aufgericht worden, und also in krafft derselben auf alt vatterliche vertrege grunden wille, dass doch dieselbig ainung sich dahin nit strecken mag. So haben wir aus folchem bedacht, nachdem unsere vettern die herzogen von Siemern und Zweybrucken inn dieser verhore für ihr interesse gegen Bayern protestiren werden, dass euer liebden halben nit allein gut, sondern die hohe notdurfft erfordern wolle, inn iren namen derfelben protestation und gemüthe dieser sachen halb an die kaysserliche und königliche majestat, auch an die chursursten gleicher mass gelangt werde, welchs nun dieser zeit nit füglicher, dan in schriefften zu bescheen ist, haben darum zu notturfft der sachen, und euer liebden zu guttem drey notell begreiffen, die wir euer liebden hieneben zukommen lassen, wie euer liebden der kaysserlichen majestät insonderheit, der königlichen majestät insonderheit, und den churfürsten Meintzs, Trier, Collen, Sachsen und Brandenburg zusam, auch infonderheit in dieser handlung itzo alsbalde schreiben, und dieselbigen schrifften versertigen lassen mochten, dass sie auf eilender post (darunter der kost nit gespart seyn wille) uns so zeitlich heruf zukommen, damit sie den 19ten oder zum längsten den zoten Februar vor oder zu angehender verhöre gewisslich allhie überantwort werden mochten. Habens also euer liebden brüderlich anzaigen wolln, mit dem freündlichem gutdunken und bite, euer liebden wolln uns, der Pfaltz und ihr selbs zu guttem diese schreiben also zu thuen, und sürterlich heruf zusertigen, nit unterlassen, auch dieses von uns anders nit, dann brüderlich und freundlich vermerken, das seyn wir mit bruderlicher freundschafft zu bedenken genaigt. Datum Augsburg, sontags den 12ten Februar anno 1548.

FRIEDERICH von Gots gnaden pfalzgrafe bey Rein herzog in Bayern, des H. R. R. erztruchses und chursurste &c.

# X.

# Chur-amwartschaft von kaiser Mathias ertheilt den 16ten May MDCXV.

Wir Mathias von Gottes gnaden erwöhlter Römischer kaysser zu allen zeitten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungern, Boheimb, Dalmatien, Croatien und Schlavonien &c. König, erzherzog zu Oesterreich, herzog zu Burgundi, zu Brabant, zu Steyer, zu Kärndten, zu Crain, zu Lützenburg, zu Wiertemberg, ober und nieder Schlessien, fürst zu Schwaben, marggraue des H. R. R. zu Burgau, zu Mähren, ober und nieder Laussnitz, gestirsteter grase zu Habsburg, zu Tyrol, zu Psiert, zu Kyburg und zu Görz &c. landgraue in Elsas, herr auf der Windinschen mark, zu Portenau und zu Salins &c.

Bekennen offentlich mit diesem brief und thuen kundt allermenniglich, dass uns der hochgebohrne Wolfgang Wilhelm. nfalzgrafe bey Rhein, herzog in Bayern, grafe zu Veldenz und Spanheim, unser lieber vetter und fürst, untertheniglich hat fürgebracht, wie dass im jahr stinszehenhundert und sechs und sechzig weyland der allerdurchleuchtigste fürst herr Maximilian der ander. Römischer kaysser &c. unser geliebter herr und vatter hochlöblicher und christseliger gedechtnus seiner lieb grosvattern dem auch hochgebornen weyland Wolfgang, plalzgrafen bev Rhein, herzogen in Bayern, grafen zu Veldenz und Spanheim die anwarttung, angefoll, und lehenschafft der chur, wahl, und erztruchsäsen amts der pfalzgrafichafft am Rhein und des herzogthums in Bayern, samt allen anderen ihren zugehörigen fürstenthumben, landen, leuten, grafschafften, herrschafften. schlösern und gütern, præeminenzen, würden, ehren und hoheiten, zu seinem und seiner lini rechten gnediglich geraicht und verlyhen, auch ir kayfserlich majestät und liebden hernach im fünfzehen hundert siebenzigsten jahr auf absterben jeztgedachts

ofalzgrafen Wolgangen folche belehnung und anwartung gegen vorgemelts pfalzgrafen Wolfgang Wilhelmen jungst verstorbenem watter, wevland pfalzgraf Philips Ludwigen seelichen als dem eltern pfalzgraf Wolfgangs sone für sich selbs, auch in namen und anstadt seiner liebde gebrüdern, Johanssen, Ottheinrichen. FRIDRICHEN und CARLN, aller nunmehr verstorbnen pfalzgrafen bey Rhein, herzogen in Bayern, und grafen zu Veldenz, zu dern jedes habenden anwartung in bester und beständigster form gnedigist erneuert, confirmirt und bestettet, wie dann dieselb confirmation hernachfolgt, und von wort zu wort also lautet:

Wir Maximilian der ander von Gottes gnaden erwölter Römischer kaiser zu allen zeitten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungarn, Boheimb, Dalmatien, Croatien und Schlawonien &c. König, erzherzog zu Oesterreich, herzog zu Burgundi, zu Brabant, zu Steyr, zu Karndten, zu Crain, zu Luzenburg, zu Würtenberg, ober und nieder Schlessien, fürst zu Schwaben, margrafe des H.R.R. zu Burgau, zu Mähren, ober und nieder Laussnitz, gesürsteter grafe zu Habsburg, zu Tyrol, zu Pfierd, zu Kyburg und zu Görz &c. landgrafe in Elfäs, herr auf der Windischen mark, zu Portenau, und zu Salins &c.

Bekennen offentlich mit diesem brief, und thun kundt al. lermenniglich, als wir hiebevor weyland dem hochgebohrnem Wolfgangen pfalzgrafen bey Rhein, herzogen in Bayern, und grafen zu Veldenz &c. mit gutem wissen und zeitigem rath, unser und des heiligen reichs churfürsten, fürsten, grafen, edeln und getreüen, die anwartung, angefel und gesamte lehenschafft oder chur, wahl, und erztruchsässen amts der pfalzgrafschafft am Rhein, des herzogthums in Bayern, samt allen anderen iren zugehörungen, fürstenthumben, landen, leuthen, grafschafften, herrschafften, schlössern, und gütern, przeeminenzen, würden, ehren und hochhaiten, wie das der hochgeborn Frie-DERICH pfalzgrafe bey Rhein, herzog in Bayern, und grafe zu Spanheim, des heiligen reichs erztruchsäs, unser lieber oheimb und

Ff 2

und churfürst, von unns empfangen und noch trägt, nichts davon ausgeschlossen, durch mitangreifung des heiligen evangelii, und unseres kayserlichen schwerts zu seinem und seiner lini rechten genediglich gebraucht und verlyhen haben, inhalt unseres darüber versertigten kayserlichen briefs, von worten zu worten also lautendt:

Wir Maximilian der ander von Gottes gnaden erwölter Römischer kaysser, zu allen zeitten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungern, Bohaimb, Dalmatien, Croatien, und Schlavonien &c. König, erzherzog zu Oesterreich, herzog zu Burgundi, zu Brabant, zu Steyer und Kährnden, zu Crain, zu Lützenburg, zu Wirtemberg, ober und nieder Schlessien, fürst zu Schwaben, marggrafe des H. R. R. zu Burgau, zu Mähren, ober und nieder Laussnitz, gesürsteter Grafe zu Habsburg, zu Tyrol, zu Psierd, zu Kyburg und zu Görtz, landgrafe im Elsas, herr auf der Windischen markh, zu Portenau und zu Salins &c.

Bekennen offentlich mit disem brief, und thuen kundt al-Iermenniglich, als der hochgebohrn Friederich pfalzgraf bey Rhein, herzog in Bayern, und grafe zu Spanheim, des H. R. R. erztruchfass, unser lieber ohaim und churstirst, nach tödtlichem abgang weyland des allerdurchleüchtigsten fürsten herrn FERDI-NANDEN. Römischen kayssers, unseres geliebten herrn und vatters, hochlöblichster gedechtnus, uns als jezt regierenden Romischen kaysser unterthenigst angefucht und gebetten, dass wir seiner lieb, als die nach absterben weyland pfalzgrafen Otthein-RICHS, unseres auch lieben oheims und churfürstens, inhalt der gulden Bull, der churfärstlichen pfalz erbverbrüderung, verträg und ordnung der fuccession halben aufgericht, zu der höhe und würde des H. R. R. erztruchfätzen und churfürsten kommen wäre, und seiner lieb erben und nachkommen alle und yegliche seiner liebden regalia und lehen, nemblich das churfürstenthumb, sambt seiner zugehörte und gerechtigkeit, die pfalzgrafschafft am Rhein und herzogthums in Bayern, und alle andere seine herr-

herrschafften, land, leut, schloss und güter, so weyland die hochgebohrnen Philips, auch Ludwig und Friederich, vatter und sohne, und ernennter Ottheinrich alle pfalzgrafen bev Rhein, und herzogen in Bayern, churfürsten innen gehabt, und vermög jezt angeregter erbverbrüderung, oder auch von anderen auf sein lieb gefallen und gewachsen wären, sambt allen und veglichen chur- und fürstlichen wirdigkaiten, ehren, herrlichkaiten, freihaiten, auch iren rechten, hohen und niederen gerichten, wasserströhmen und slüssen, zöllen, gelaitten zu wasser und land, lehenschafften, mannschafften, passert geföllen, wildfengen, aigenschafften, schlossen, städten, güttern, gülten, zinsfen, nutzen, und gefellen, auch wildpänen, jägereyen, vischereyen, eyssbrüchen, schätzen, bergwerken, münzen, kessler-handwerks-bezirkh begnadung, und allen anderen iren zugehörungen, darzue, was sein lieb derselben vettern und voreltern gekaufft, inen verpfandt, verschrieben, erlöst, oder sonsten an sie gebracht haben, es seyen schloss, land, leuth, guter oder thail und offnung an schiössern, die von uns und dem heiligen reich zu lehen rühren, nichts ausgenohmen, zu lehen zu verleyhen, gnediglich geruheten, darauf wir dann im folch wohlermelts unsers ohaim pfalzgraf Fridrichs churfürstens gehor. sam zimlich pitt freündlich und gnediglich bewilliget, und auf seiner liebden persönlich erscheinung zu gegenwertigem unserem ersthaltenden reichstag in beywesen der anderen unsern und des heiligen reichs - chur - und fürsten, grafen, edeln, und getreuen, fo bey uns in trefslicher anzahl versamlet seyen, seiner lieb, derfelben erben und nachkommen nach gewohnlicher und von alter hergebrachter erstattung der gepürlichen lehenspflicht alleund yede obernannte seiner liebden regalia und lehen, als das churfürstenthumb mit seiner zustendigen gerechtigkait, die pfalzgrafichafft am Rhein, und das herzogthum in Bayern famt allen andern seiner liebden herrschafften, landen und leuten. schlossen und güetern, chur- und fürstlichen würdigkaiten, ehren Ff 3

und frayheiten, rechtlichen ein - und zugehörungen, hichts ausgenohmen, noch hindan gesezt, zu lehen gnediglich geraicht und gelyhen, alles verners inhalts unsers kaysserlichen lehenbriefs seiner liebden desshalb jezt verfertigt, zuegestellt, und aber der auch hochgebohrn Wolfgang pfalzgraf bey Rhein. herzog in Bayern, grafe zu Spanheim und Veldenz, unser lieber ohaim und fürst uns darbey untertheniglichen zu erkennen geben, welcher maßen die pfalzgrafen am Rhein, und insonderhait vorgedachter pfalzgraf Friederich yeziger churfürst, und sein pfalzgraf Wolfgangs lieb, als derjenig, so nach abgang mehrgemelts churfürsten psalzgraf Friederichs lini, der succession am nechsten, sich mit einander verglichen, dass er unser oheim pfalzgraf Wolfgang für sich und seiner lieb lini mit vermelter chur- wahl- und erztruchsäsen - ambt der pfalzgrafschafft am Rhein, famt allen iren zugehörigen landen, leuthen, præeminonzen und hochhaiten folcher irer künftigen anwartung und angefels halber jederzeit in gesamter belehnung stehen und seyn sollen, wie uns dann sein lieb nit allein die derwegen aufgerichteten besiegelten verträg, sondern auch oft angeregts unsers cheims und churfürstens pfalzgrafs Friderichs schrifftlichen verbrieften consens in originali fürgebracht, und uns darauf diemüthiglichen angeruefen, und gebetten, dass wir als regierend Römischer kaysser seiner liebden in solch gesamte belehnung gnedigist kommen lassen wolten, dass wir dem allem nach vorbestimbts unseres lieben ohaimbs pfalzgraf Wolfgangs gehorsam zimlich bitt, auch die angenemmen, getreuen hochnüzlichen und erspriesslichen dienst, so das churfürstlich hauss der pfalz wevland unseren löblichen vorfahren Römischen kavssern und kögen, auch uns selbst offt und dick bewiesen, mit gnaden angesehen, und darumb mit wohlbedachtem muth, guetem zeitigem rath, obberürter unser and des reichs churfürsten, fürsten, grafen, edeln und getreuen und rechter wissen, auch in fonderer betrachtung, dass obgedachter pfalzgraf Wolfgang samt · feiner

seiner liebden lyni dem jeztregierenden pfalzgraf churstrsten und desselben lynian negsten befreundt, und von rechts und billighait wegen auf einen solchen fahl der chur fähig, die anwartung, angesehl und gesammte lehenschafft am Rhein, das herzogthumb in Bayern, fambt allen andern oberzehlten iren zugehörigen fürstenthumben, landen, leuthen, graffichasten, herrschafften, schlössern und güetern, przeminenzen, würden, ehren, und hochhaiten, wie das alles von vielermeltem pfalzgrafen Fridrichen jezigen churstirsten und seiner lieb vorfahren empfangen und getragen, auch noch empfangen und getragen würdet, nichts davon ausgeschlossen, in bester form, als solches geschehen soll und mag, durch mitangreissen des heiligen evangelii und schwerts zu seiner liebden und derselben lyni rechten gnediglich geraicht und verlyhen haben, raichen und verleihen inen solche gesamte hand angesehl und habende gerechtigkait hiemit aus Römischer kaysserlicher macht. wissentlich in crafft diss briefs, was wir von billichkaith und rechts wegen daran zu verleihen haben, also, dass vielgedachter unser ohaim pfalzgrafe Wolfgang, und seiner liebden lyni, nun sürbashin mit unserm ohaim und chursürsten pfalzgraf Fridricken und desselben lyni in gesammter lehenschafft sitzen, auch sich dern zu irm rechten erfretten, gebrauchen, und geniesen sollen und mögen, alsdann folcher gesamten lehenschafft recht, gebrauch, gewohnheit und herkommen ist, von allermenniglich unverhindert. Der ofthestimmte unser lieber oheim und fürst, pfalzgraf Wolfgang, hat uns auch gewöhnliche huldigung, glitebt und aydt gethan, uns und dem heiligen reich davon getreu, gehorsam und gewertig zu seyn, zu dienen und zue thun, alsdann des heiligen reichs fürsten einem Römischen kaysser oder könig irem rechtem herrn, von rechts oder gewohnhait wegen zu thuen pslichtig seyn, ungeserlich; mit urkundt diess briefs befigelt mit unserem kaysserlichen anhangendem insigel. Geben in unserer und des heiligen reichs stadt Augsburg, am nefin und zwanzwanzigsten tag des monats Aprilis, mach Christi sintentadieben Herra und Heilands gepurt, fünfzehen hundert ind im gebing und sechzigstem; unserer reiche des Römischen im wierten; des Hungerischen im dritten, und des Böhmischen im achtzehend den jahren:

Und anjetzo nach absterben bemelts hersog Wolfgangs. sohn, als der ölter von sein und seiner gebridern, sohansen, Otthainrichen Fridrichen und Carln pfalzgrafen ibest Rheinst: herzogen in Bayern und grafen zu Veldenz, wegen zue dero jeit des vermög obeingeleibter verträg und ires vattern hinterissielt ner testamentlicher verodnung und disposition habenden anwert tung uns demüthiglich ersucht und gebetten, wir wohren obt angeregte anwartung und gesammte angesehl und delmischafte der churstirstlichen Pfalz auf seine lieb als des altemu seine mannliche leibs lehens erben und nachvolglich dem benahnte gebrüdere persohnen, wiederum ernettern, confirmizen // unt bestetten, dass wir hierum angesehen solcher seiner lieb zieme lich bitten, auch die angenemen getreuen dienste, so dere vorz fordern pfalzgrafen uns und unseren vorfahren am H. R. Reich kayssern und königen und dem reich vielfeltiglich erzeigt, feine liebden auch fürbas uns und unseren nachkommen zu erzaigen urbietig, auch wohl thuen mag und folle, und haben demnach. feiner lieb angeregte anwartung und gesamte angesell und lehenschafft der churfürstlichen Pfalz zu seiner liebden lini rechten ihn allermassen, wie dieselb weyland seiner lieb grossvattere herzog Wolfgangen, durch mitangreiffung des heiligen etangelik und unfers kaysserlichen schwerts gnediglich geraicht und geliehen, erneuert, confirmirt und bestettigt; erneueren, confirmi. ren und bestetten dieselbe auch hiemit von Römischer kaysserkcher macht, und in crafft diss briefs, also wissentlich, was wit feiner liebden von rechts und pillihait wegen daran ernetiera. confirmiren und bestetten sollen und mögen, also das vielge: dachter unser lieber ohaim und fürst Philipps Ludwig nun fürbas mit

mit vorobgedachtem unserm auch lieben ohaimb und churstersten pfalzgraf Friderich und desselben lyni, gleicher maßen weyland sein vatter herzog Wolfgang der berürten chur in gesamter lehenschafft sitzen, zu begebenen fählen neben derselben zu seiner lini rechten mitbelehnet werden, und sich dero gebrauchen, erfreüen und geniessen solle und möge, alsdann solcher gesammten lehenschafft recht, gebrauch, gewohnhait und herkommen ist von allermenniglich unverhindert. Mit urkundt diss briess besigelt mit unserem kaysserlichen anhangenden insigl, der geben ist auf unserm königlichen schloss zu Prag, den siebenden tag des monats Aprilis, nach Christi unsers lieben Herrn und Heilands gepurt, tausend sünf hundert und im siebenzigisten; unserer reiche des Römischen im achten, des Hungrischen im siebenzen, und des Bohaimischen im zwey und zwanzigsten jahren,

Und uns darauf obgenannter unser lieber vetter und fürst pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, diemüetiglich angerueffen und gebetten, nachdem nunmehr seiner lieb für sich selbst, dero mannlichen leibserben, und nach derselben abgang dero gebrudern, als Au-GUSTEN und JOHANN FRIDERICHS aller pfalzgrafen bev Rhein, hersoge in Bayern, grafen zu Veldenz und Spanheim auch derselben descendenten vermög der guldenen bullen und in des churund fürstlichen hauss Pfalz ausgerichteten erbverträgen ratione primogenituræ und nach aufhörung derselben auf andere agnaten dieser irer liebden lini die erneuerung bestettigung und confirmation der berürten belehnung und anwartung zu aller irer liebden lini und derselben lini rechten an der succession von uns als jezt regierendem Römischen kaysser, wiederumb zu ersuechen und -zu erlangen gepüren wolte; doch dem hochgepornen FRIEDRI-CHEN pfalzgrafen bey Rhein, herzogen in Bayern des H. R. R. erztruchsäsen und churfürsten, und seiner liebden minderjährigen bruder, Ludwig Philipsen pfalzgrafen bev Rhein, herzogen in Bayern, und so lang dero liebden mannsstammen layen Vol. IV. Hift; Gg

weren, auch ihrer hochhait, dignität und gerechtigkait nach vermög guldener bullen auch der pfalzgrafen allerseiths im fünf. zehnhundert drey und fünfzigsten jahr aufgerichten vertrag, und anderen ergangenen decreten und ordnungen unabbrüchig; daß wir als jezt regierender Romischer kaysser ime pfalzgrafen Wolfgang Wilhelmen für sich selbst, und seinen mannlichen leibserben, und nach dern abgang mehrgemelten seinen beden gebrüdern die bestettigung, erneuerung und confirmation der obangeregten anwartung und angefehl der churfürstlichen Pfalz, immassen der durchleüchtigste fürst herr Rudolf der ander Römischer kaysser unser geliebter herr und bruder, auch nechster vorfahr am reiche, lob - und chriftseeligster gedechtnus, und jüngstlich auch wir nach unserer angetrettnen kaysserlichen regierung noch unterm dato, Prag den zehenten November, jars sechzehnhundert und zwelften, auch gethan, allergnedigist ervolgen, und widerfahren zue lassen geruheten, so haben wir demnach mit gnaden angesehen vorgemelts unsers lieben vetters und fürsten pfalzgraf Wolfgang Wilhelms gehorfamlich pitt, auch die angenemen getreuen, hochnuzlichen und erspriesslichen dienst, se das churfürstlich haufs der Pfalz weyland unsern löblichen vorfahren Römischen kayssern und königen oft und dick bewiesen. und er samt vorernannten seinen männlichen leibes-erben, und nach deren abgang beeden seiner liebden gebrüdern Augusten und Johann Fridrichen allen pfalzgrafen uns und dem heiligen reich hinfüran in künfstig zeit sich zu thun unterthenig und gehorfamlich erpeüt, auch wohl thun mag und foll: und darumb mit wohlbedachtem mueth, guetem zittigen rath, und rechter wiffen auch in sonderer betrachtung, dass seine liebden und derselben männliche leibs-erben, und hernacher seiner liebden brüdere, und nach abgang derselben andere agnaten von dieser lyni nach obermelts pfalzgraf Friederichs churfürstens minderjährigen bruders Ludwig Philipsen und derselben lini nach der chur fähig, demdeniselben unsehm lieben vetter und fürsten pfalzgraf Wolfgang Withelmen für sich und seine mannliche leibs lehens erben, und nach abgang derselben seine gebrüdere zu deren yedes anwartung die vielberütte angeföhl und lehenschafft der chur-wahl und erztruchsäßen amts der pfalzgrafichaft am Rhein, des herzogthums in Bayern: famt allen anderen ihren zugehörigen fürstenthumben. landen, leutlich, graffchafften, schlössern und güetern, præeminenzen, würden, ehren, hochhaiten, wie das alles von ermeltem pfalzgraf Fridrichen churfürsten und seiner liebden vorfahren empfangen und getragen würdet, nichts davon ausgeschlosfen. in bester form, als solches geschehen soll und mag, zu seiner liebdan und derselben liny rechten gnediglich erneuert, con-Erneuern, confirmiren und bestetten firmirt und bestättet. ime folche angeföll und habende gerechtigkait hiemit aus Röm. kayerlicher macht wissentlich in crafft dis briefs, was wir von billighait und rechts wegen daran zu erneüern, zu confirmiren, und zu bestetten haben, also, dass vielgedachter unser vetter pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, seine männliche leibs erben, und nach deren abgang mehrgedachter seiner liebden gebrüdere, auch aller irer liebden lyny nun fürbashin mit mehr hochernanntem pfalzgraf Friederich churfürsten, und dessen lieb noch minderjährigem bruder Ludwig Philipsen die lehenschafft der anwartung künftiger fäll haben, auch sich deren zue seinem rechten, da sich die fäll begeben, erfreüen, gebrauchen und geniesen sollen und mögen, als dann folcher anwartungs-lehenschafft recht, gebrauch, gewonhait und herkommen ist, von allermenniglich ohnverhindert. Doch uns dem reich an unseren und sonst menniglich an seinen rechten unvergriffen und unschedlich. Mit urkundt diss briefs befigelt mit unserm kaysserlichem anhangendem infigel. Geben in unserer stadt Wien, den sechzehenden tag des monaths May, nach Christi unseres lieben Herrn und seeligmachers geburth, sechzehenhundert und im Gg 2

fünfzehenden, unserer reiche des Römischen im dritten, des Hungrischen im siebenden, und des Böhmischen im vierten jahren.

MATHIAS J.

Vice Rmi Domini Jo. Swikardi Archicanc. & Elect. Mog. Vt LL. v. 231m.

> Ad mandatum Sacræ Cæfareæ Majest. proprium. J. R. Pucher.

# ANTIQUITATES

Sudicii Palatini in Caefarem.

Auctor

GEORG. JOSEPHUS WEDEKIND.

Aliorum fenfa.

INTER islustrissimas, quibus eminet ab antiquissimis jam jam temporibus Serenissimus Elector Palatinus, prærogativas illa sane princeps est, qua ipsi judicium in cæsarem adscribitur. Varia sunt de hoc judicio eruditorum sensa, quæ uno istu omnia evertere adlaboravit Senkenbergius, de fabula judicii Palatini in caesarem dum edidit libellum, in quo commonstrare adnititur, nunquam judicium hoc suisse exercitum, sontemque sabulæ se detexisse putat in literis a pontisce Rom. ad Richardum, Germaniæ

manize regem, a. 1263 exaratis, (x) in quibus jus decidendre electionis regis controversæ Palatino competere affirmatur. His enim literis aut earum memoria factum esse afferit, ut falsa illa & erronea opinio, a speculorum, Alemannici (y) & Saxonici (x) compilatoribus adoptata, ad Carolum IV usque propagata sit, qui cum antiquas consuetudines in Aurea Bulla sirmare vellet, nec quidquam certi de Palatino isto judicio comperire potuisset, simpliciter statuit, (a) sicut de consuetudine introdustum esse dicitur.

Succenset Estor (b) gravissime Senkenbergio, existimans sine temeritate id, quod lege quadam imperii publica sancitum est, pro sabula venditari non posse, quamvis non neget, quandoque quidquam sabulosi irrepere posse per errorem compilatoris in leges. Concedit temporum barbariei inconcinnam & hinc inde ridiculam Aureze Bullze compilationem, stilumque illi, qui in literis obscurorum virorum regnat, vix non similem adsirmat; sed his non obstantibus, & si omnino nova esset dicta A.B.

Gg 3

<sup>(</sup>x) Habentur in Leibnit. Cod jur. gent. dipl. p. 14.

<sup>(</sup>y) Lib. 2, C. 43. in Schilteri thesauro tom. 2. ,, Wenn die fürsten dem ,, künig wollent beklagen, so er ihn wider recht thut, das sollen sie ,, thun vor dem psalzgrasen vom Rhein, die ehre hat er sur andern , fürsten.

<sup>(2)</sup> Leg. 3, art. 52, §. 5. ap. Goldast. de consuetud. imperial. p. 160.

"Judex absque præsecto, id est, sculteto legitimum judicium habere
"minime potest, quia si de judice conqueratur, coram sculteto respon"dere tenetur, scultetus enim est judex culpæ judicis, & Palatinus
"seu Palansgravius imperatoris judex est. " In editione Augustana
an. 1516 ita sonat: "Sine præsecto judex legitimum habere judicium
"non potest, coram quo si accusetur, se juri debebit exhibere, quia
"præsectus judicis judex est suorum delictorum, sicut Palanzgravius
"imperatoris judex extiterit.

<sup>(</sup>a) Cap. 5, S. 3.

<sup>(</sup>b) Neue kleine schriften T. 1, p. 525.

dispositio, eundem illi, ac aliis quibuscunque capstibus, com-

petere legis vigorem contendit.

Ratiociniis tam affirmantes quam negantes judicium Palatinum maxime innituntur, adeoque non mirum, pro diverta cujusvis indole alia foveri sensa. att principes

Feliciorem præ aliis, qui thema hocce pertractarunt, me Occasio scribendi nova. existimo, quippe cui sors contigit exoptatissima, obtinendi monumentum, cujus dignitas tam ab ubertate materiæ, quam ab antiquitate, & a fide, quam meretur, non satis potest extolli. (c)

> Statuta curie Nurenberg celebrate an. 1274 intelligo, ex codice sæculi xiii descripta; quæ, ni me omnia fallant, judicium Palatini nova prorfus ratione stabiliunt atque illustrant. En verba eorum initialia & huc potissimum spectantia, in quibus expla-

nandis meum qualecunque studium liceat experiri.

In publico confistorio tempore solempnis & regalis curie Nurenberc celebrate considentibus principibus ac honorabili caterva comitum & baronum, maximaque multitudine nobilium & plebeiorum astante coram serenissimo domino Rudolfo Romanorum rege ad exhibendum unicuique justitie complementum. Primo peciit rex sentencionaliter diffiniri, quis debeat esse judex, si Romanorum rex super bonis imperialibus & ad fiscum pertinentibus & aliis injuriis regno vel regi irrogatis contra aliquem principem imperii haberet proponere aliquid questionis, & diffinitum fuit ab omnibus principibus & baronibus, qui aderant, quod Palatinus comes Reni auftoritatem judicandi super questionibus, quas imperator vel rex movere vult principi imperii, obtinuit & obtinet ex antiquo.

Con-

<sup>(</sup>e) Fautori colendissimo, a quo id ipsum teneo, publice hisce grates rependo maximas; amico, qui de studiis meis qualibuscunque optime meretur, & cui orbis literarius plurima & præstantissima in acceptis refert, faustissima quaevis hic liceat apprecari.

Consistorium ex variis, quibus pollet, acceptionibus (d) de- Consistorium notat hic locum, in quo princeps de negotiis publicis cum suis deliberat, determinatque confistorianis, qui monente jam Cangio aliquando quoque consederunt, id quod teste charta nostra Norimbergæ in præsentia Rudolphi cæsaris observatum, ita tamen. ut principes consederint, reliqui adstiterint, regi. Caterva comitum & baronum honorabilis, nobilium & plebeiorum multitudo maxima, cum a se invicem distinguantur, comites & barones fuisse conjunctos, nobiles & plebeios in unam classem positos intelligimus, ita ut tres in hac curia classes facile quivis distinguat. Insuper cum comites & barones, eademque ratione nobiles & plebeii fub nomine collectivo nominentur, infignem jam tum inter comites, barones & principes differentiam intercessisse patet. Congregatum fuit consistorium ad complementum justitize (e) unicuique exhibendum; in quo negotio differt consistorium a curia, quæ justitiæ objectis proprie haud suit occupata.

Maxime autem ante omnia hic notandum est, 1) Rudolphum proposuisse, quis debeat esse judex, si Romanorum rex sustineat personam actoris contra aliquem principem. 2) Objecta sive causas proponendas suisse a) de bonis imperialibus, b) ad siscum pertinentibus, c) de aliis injuriis regno vel regi irrogatis.

3) Generaliter in questionibus, quas imperator vel rex movere

vult

<sup>(</sup>d) Sic confistorium dicitur quivis locus, ubi confistiur; unde vestibulum, porticum denotat. Porro locus cubiculariis, in quo ad domini præcepta parati excubabant, addistus. Sic quoque pars palatii regii vocabatur confistorium, suitque locus, in quo consilia habebantur. Chron. Gottw. L. 3, C. 2, f. 452. Alios insuper significatus habet in jure sacro.

<sup>(</sup>e) Summa judiciorum potestas apud consistorium principis permansit secundum leges Romana unde justitiae complementum. Non dicebatur consistorium, nisi ubi princeps erat præsens. Differt hoc sensuab auditorio, in quo causæ tantum privatæ agebantur, in consistorio contra publicæ maxime.

vult principi, auctoritatem judicandi obtinere & obtinuisse ab antiquo Palatinum Rheni comitem.

Judicium Pa-

Prima, quæ ex his elucescit, nova veritas, est judicium actore & reo. Palatinum actore rege vel imperarore locum habuisse. Imperatore reo A. B. & alia documenta id potissimum valere jubent. Errant itaque omnes, qui cum Vitriario, ejusque illustratore Pfeffingero (f) nullum, si imperator agit, judicio Palatini locum dari existimant, fundamentum adsertionis adlegantes, quod actor sequatur forum rei. At ex charta nostra ob omnibus est definitum, obtinere omnino & pridem obtinuisse eo casu judicium istud Palatinum.

> Inconcussa nimirum est veritas, nullum in Germania olim substitisse judicium sine adsessoribus, quamvis unius tantum judicis nomen in legibus & chartis foleat occurrere, (g) Res majores in conventibus publicis, causas ad comites seu graviones, imo & ad missos dominicos pertinentes haud sine scabinis unquam fuisse decisas, capitularia regum & innumerze chartæ antiquæ testantur. Fridericus II imp. quolibet mense, abicunque in imperio fuerit, quatuor minimum diebus personaliter judicio publico przesidere promisit. (h) Cum dicatur przesidere judicio, adsessores fuisse adlectos apparet. Idem Fridericus judicem curiæ constituit; (i) quem non solum, sed cum adsessoribus judicasse demonstravit Senkenbergius, (k) quamvis con-

<sup>(</sup>f) Lib. 111, Tit. 12, §. 20,

<sup>(</sup>g) Estor de judicio principum; Joachim von deutschen Reichstagen tom. 1, p. 362. &c. multis probatam dedere hancee veritatem. Tefis est Albericus in Leibnitii accessionibus hift. p. 548.

<sup>(</sup>h) In comitiis Francofurt, an. 1224.

<sup>(</sup>i) In comitiis Moguntinis an. 1235. Verba extant in Senkenbergs samme lung der reichsabschiede, tom. 1, p. 25.

<sup>(</sup>k) De judicio Camerali hodierno in adjunctis n. 3, p. 65.

confiftutio Friderici ne verbum dicat de adsessoribus. Hodieque notissima est, adlocutio judicis cameræ imperialis solitaria absique ulla adsessorime mentione. Quis inde concludat, solum judicem in camera cognoscere, decernere, sententiam serre? Et in Saxonia variisque aliis Germaniæ civitatibus, ubi antiquus modus celebrandi judicia, potissimum criminalia, adhuc obtinet, solus ab accusatore compellatur judex, illeque ut sententiam serat, pænamque decernat, rogatur, quamvis multi adsideant scabini, secundum quorum suffragia omnis sertur sententia.

Ex his omnibus facile colligitur, & ipsa charta nostra Rudolphina id innuit, quod cum Aurea Bulla, aliaque monumenta de comite Palatino, imperatoris judice, loquuntur, is judicium non solus, sed assidentibus & acclamantibus multis aliis imperii

proceribus, exercuerit.

Germaniæ autem reges tam pleno jure nunquam imperarunt, quin ordines regni eos in jus vocare potuerint, clientelaria fecuti Germanorum instituta, quæ vasallo dabant facultatem agendi coram paribus curiæ contra dominum directum, & vice versa. Hinc comes Palatinus inter principes sæculares primus cum esset, præses judicii parium curiæ, adeoque cæsaris, sive rei sive actoris, judex necessario habebatur. Si princeps principi causam movebat, imperator cum paribus exercuit judicium. Cæsare autem ipso actore vel reo, ubi judex ipse esse non potuit, judicium ad principem, qui primus a cæsare, Palatinum nempe Rheni comitem, devolvebatur.

Nititur hac eadem prærogativa jus, quo Palatinos electores usos non semel esse deprehendimus, pronunciandi nempe electionis

regiæ decretum.

Quamvis autem adsessoribus uterentur imperator & comes Pa- Assessores. Iatinus, inde judiciaria utriusque potestas neutiquam imminuta dici potest, quippe assumti sunt in jurisdictionis molestiam, non autoritatem, neque semper iidem, neque præcise pares consiliation. Vol. IV Hist.

Hh rii.

rii. (1) Ex diplomate Ludovici marchionis Brandenburgenfis a. 1350. (m) Palatini judicio, quo Woldemarus impostor suit pronuntiatus, assederunt marchio Misnensis, dux Oppaviæ, dux Suidnicensis, Lignicensis, Tessinensis, comes Schwarzenburgicus, Gerlacus de Hohenloe, Wilhelmus de Landstein, Boto de Turgaw, Timo de Colditz, Albertus de Maltiz. Hos autem neque omnes principes imperii, neque ex præcipuis Germaniæ proceribus suisse constat. Rupertus elector tum assessor, quid ipsis in causa ista videretur, quæsivit, & ex animi sui sententia judicavit. (n)

Quemadmodum enim confirmatio cæfarea ad vim judicato tribuendam adeo necessaria est, ut requisito adsessorum consilio summa tamen rerum ab ipso dependeat, ita ex eo, quod adsessores comparuerint, Palatini autoritas nequaquam infirmatur.

Locus judicii.

Ex distis hastenus lucem accipit Aureæ Bullæ textus: Comes Palatinus ipse non alibi, praeterquam in imperiali curia, ubi imperator seu Rom. rex praesens extiterit, judicium poterit exercere. Gravissimos obtinere adsessores cujusvis intersuit litigantis, maxime vero majestatis imperatoriæ. At in curia imperiali principes imperii maximo numero confluebant, ut illustrissimi facili ratione.

<sup>(1)</sup> Loco omnium liceat provocare, quantum ad imperatoris judicata adtinet, ad tractatum infignem Christophari Ochlhasen à Schoellenbach, de jurisdictione in seuda imperii p. 27, 34, 44, 55, 66, 87 & passim.

(m) Extat illud apud Sommersberg script. rer. Silesiacarum T. 1, p. 981.

(n) En verba diplomatis l. c. "Das er (principes & nobiles) gesragt habe, des sie ihm durch Gott des ersten und durch des heiligen Römischen recht und millen, und auch um sonderlicher freund nud maysen des rechten, und was er in solle, "Addit porro: "Die selber billichen und recht ", ve

tione proceres ad ejusmodi Palatini judicium formandum & celebrandum adessent. Curia hic non præcise denotat imperii comitia, multo minus universalia, sed talem conventum, in quo principes imperii ad adsessorum munus deligi poterant; sicque libertate circa nominandos adsessores restricta, majestati imperatoris fingulari ratione fuit prospectum.

Quam parum autem ejusmodi judicium dignitati adversetur Judicium maimperatoris, paucis erit commonstrandum. Missis, quæ ex jure jestati imperatoris, naturæ & gentium adferri facile possent, patet ex LL. Romanis receptum, & eo jure usos esse Romanos, ut si quis major subjiciat se jurisdictioni alterius, possit ei & adversus eum jus dici. (0) Pax quoque Constantiensis conformis est. (p) Si rex Galliæ coram parlamento Parisiensi, si rex Arragonize coram justitia Arragonica, rex Hispaniæ coram ordinibus suis, rex Daniæ coram universo regni senatu, si rex Bohemiæ ratione Silesiæ coram iudicio Wratislaviensi & ratione ducatus Glogoviensis coram paribus curiæ conveniri debuerint; si electores Palatini, Saxoniæ, Brandenburgenses & alii coram suis conveniantur dicasteriis. sine majestatis aut superioritatis detrimento, quidni id ipsum de majestate imperatoris, intuitu judicii Palatini, adserendum erit? Necessitas hac in re injuncta imperatori in regno, in quo illimitata imperanti non competit majestas, supremæ ejus dignitati non contrariatur, & cum imperatore libere secundum constitutionem & formam reipublicæ nostræ sint electi, necessitatem Hh 2 standi

<sup>(</sup>p) Definit illa & Sententiae quoque his verbis: Si qua controversia fuerit orta inter imperatorem Fridericum & alium qui sit de societate per pares illius civitatis vel episcopatus, in quo descendit, agetur & secundum consustudinem illius civitatis in codem episcopatu terminetur,



<sup>(6)</sup> L. xIV D. de jurisdictione. L. XIII S. 4 D. ad fct. Trebellian. L. x D. de testibus, & multæ aliæ eandem comprobant veritatem; II feud. 39.

standi coram judicio Palatini fuisse consequentem, illique quemvis imperatorem, libere acceptando dignitatem imperatoriam, se subjecisse adfirmari debet.

Miratus sæpe sui, doctoribus non arridere hoc judicium Palatini propter majestatem imperatoris, cum tamen a) electores & status imperii partim majestate, partim potestate majestati analoga gaudentes quotidie judicentur a nobilibus & jurisconsultis in utroque supremo imperii tribunali; b) contra siscum imperatoris in iisdem quotidie agatur & decernatur dicasteriis: & nullus sane vel comparationem inter membra archidicasteriorum & serenissimum Palatinum quoad dignitatem instituere audeat; c) fateantur & conclament adversarii, causas, in quibus convenitur imperator, coram austregis, qui sane serenissimo Palatino non funt illustriores, esse pertrastandas. Deinde d) nullibi statuitur. imperatorem in propria persona coram judicio Palatini se sistere debere. Quamvis enim in A. B. textu dicatur, in curia, ubi ipse imperator præsens extiterit, inde nondum evincitur, coram ipso judicio imperatorem debuisse comparere, cum ratio præsentiæ in curia longe alia secundum nos possit adlegari.

Canfæ feudales.

Causæ coram Palatino pertractandæ dubios reddunt multos. Charta nostra viam pandit tutiorem, ex qua infero, in causis omnibus judicium Palatini habuisse locum. Etenim quod adtinet ad causas maxime in dubium vocari solitas, seudales nempe, quæque imperatorem qua talem respiciunt, & denique criminales, veritas adserti si prodeat, de causis civilibus & pecuniariis, quod soro quoque subjaceant Palatino, nulla ramanebit dubitandi ratio.

Causam feloniæ contra regem Bohemiæ suisse propositam ab imperatore coram Palatino, his verbis innuit charta: Sedente itaque pro tribunali disto Palatino comite - - - secundo peciit rex sentencionari, quid juris sit de rege Boëmie, qui per annum & diem. E amplius a die coronacionis regis Romani celebrate Aquisgranis con-

sum a=

tumaciter supersedit, quod feoda sua a rege Romanorum nec peciit nec recepit. & sentencionatum suit ab omnibus principibus & bargnibus, quicunque sine causa legitima per negligenciam vel contumaciam per annum & diem seterit, quod de feodis suis se non pecierit infeodari, ipso lapsu temporis cecidit a jure omnium feodorum luorum.

Videmus inde, 1) imperatorem non potuisse procedere contra vasallos ita, ut ipse tulerit sententiam, sed egisse in hisce causis actoris personam. 2) Principes & barones suisse comitis Palatini in hoc judicio adsessores, 3) Tempus renovandæ investituræ, si casus contigit in manu dominante, non fuisse annum & sex feptimanas cum tribus diebus a die coronationis regize, ut docent juris feudalis interpretes, sed annum & diem in sensu proprio. Rudolphus enim Habsburgicus d. 31 Octobris cum fuerit coronatus Aquisgrani an, 1273, charta autem nostra exarata sit decima tertia kalendas Decembris, id est, d. 10 Novembris anni 1274, terminus ille sex septimanarum nondum effluxerat. Discimus 4) pænam caducitatis non tantum propter omissam renovationis petitionem dolosam, sed & propter culposam locum habuisse, cum textus expresse dicat, sive per negligentiam five per contumaciam steterit. Corruunt itaque ICtorum adserta. qui statuunt, tantummodo in casu doli usque ad privationem posse procedere dominum directum. Denique 5) ipso lapsu temporis a jure suo cecidisse vasallos, ita ut sententia privatoria fuerit tantum declaratoria: & sic demum 6) petitionem renovationis omnem pænam, purgando moram, debuisse avertere.

Causas imperatoris, qua talis, subsuisse quoque foro judicii Causa, impe-Palatini, manisestat charta nostra, in qua disertim definitur, ratorem qua quod super bonis imperialibus, & ad fiscum pertinentibus & aliis cientes. injuriis regno vel regi irrogatis comes Palatinus judicandi auctoritatem obtineat ex antiquo. In his autem præcise haberi respectum ad imperatorem qua talem, quis poterit pernegare? Hh 3 Coram

Coram judice, comite Palatino Rheni, quæsivit imperator: quid de jure possit & debeat facere de bonis, que Fridericus quondam imperator, antequam lata esset principum depositionis sententia, possedit & tenuit pacifice & quiete, & de bonis alias imperio vacantibus, que bona alii per violenciam detinent occupata, & sentencionatum suit, quod ipse rex de omnibus talibus bonis se debeat intromittere &c.

At vero recupatio bonorum imperialium, quorum multa fane subtracta fuerant; (q) redintegratio terarum ad imperium pertinentium, retractio earundem in potestatem imperatoris, repulsio injuriose violentiæ potentia regali perficienda, conservatio demum jurium imperii nonnisi actus sunt & essectus dignitatis, autoritatis, majestatis cæsareæ. Atqui de his ipsis cognovit, ut judex, Palatinus comes Rheni. Fallitur itaque & fallit doctorum caterva, statuens imperatorem in causis civilibus & pecuniariis tantum, in quibus imperator ex contractu aliove modo ad instar privatorum tenetur, Palatini judicio subjacere, adeoque ad causas privatas esse restringendum hoc judicium.

#### Modus procedendi.

De modo procedendi in judicio Palatino ex charta nostra perspicimus 1) studium pacis & procurandarum transactionum potissimum cordi suisse judici: item rogat & consulit omnibus illis dominus rex, qui predas, incendia & spolia commiserunt, a tempore mortis Friderici quondam imperatoris usque ad coronacionem ipsus regis, quod amicabiliter transigant & componant cum offensis &c.

11) Compositionem vel transactionem cum ils prohibitam fuisse, qui publici fuerunt praedones santtarum ecclesiarum, nec non qui bella publica exercebant; de talibus faciendum est judicium sine mora. In ejusmodi enim delictis gravioribus compositio nihil poterat

<sup>(</sup>q) Teste Chronico Colmariensi ap. Urstissum part. 11, pag. 38. ubi: "Post "mortem Friderici II imperii res, quas quilibet dominorum poterat, "confiscavit.

poterat operari, ubi de fumenda tantum pœna sive fredo age-batur.

111) Quæstiones coram rege vel suis officialibus motas sine debito terminari debuisse. Ante tempora Rudolphi lites infinitæ, & causarum prosecutio innumeris implicita difficultatibus suere.

Jubentur IV) citationes & edicta in curia scribi & sigillis judicum consignari, ut per has literas sides sit de citatione sacta sine aliqua alia probatione, citationes cum olim suerint orales, atque ad illarum probacionem testes requirerentur; qua in parte judiciis atque litigantibus saluberrime suit prospectum.

v) Taxa citationes constituitur: nec pro citatione hujusmodi amplius quam sex Hallenses vel equivalens exigatur; sane minimi pretii honorarium.

VI) Monuit rex advocatos ut componant amicabiliter cum hiis, quos indebite advocacie nomine pregravarunt, & nichil ultra debitum ab hiis, quorum advocati existunt, exigant vel requirant, aliquin contra eos pro hujusmodi injuria procedetur. De advocatis in judicio quin hæc intelligenda sit, equidem non video, quanvis & de advocatis ecclesiarum, civitatum &c. possint omnime accipi.

Ordinatur VII) qualiter rex contra regem Boëmie deberet procedere ad ipsius contumaciam reprimendam, & sentencia suit lata,
quod Palatinus comes Reni per virum ingenuum, ad certum locum
& diem - - deberet distum regem citare coram ipso Palatino questionibus regis super contumacia peremptorie responsurum. Detinuit
quippe Ottocarus usurpator terras Austriacas, nec Bohemiæ
Moraviæque seuda recipere voluit, electioni Rudolphi in regem
Germaniæ maxime contrarius. Ad utrumque coactus est an. 1276,
qua transactione rupta biennio post non procul Vienna occubuit.

Contumacia itaque reprimenda erat per sentenciam a Palatino Rheni comite serendam; citatio ab eodem per virum ingenuum sacienda, & quidem dignitati personarum contendentium conformis, cum dicatur ad certam locum; unde patet determina-

tionem

tionem loci a voluntate Palatini unice dependisse, quem in locum vocandi fuerant, quibus indigebat Palatinus, adsessores. De tempore supra jam dixi. Porro solius in hoc judicio Palatini sit mentio, cum dicatur coram ipso Palatino, ut judicis officium non alteri a Palatino demandari potuisse videatur, quocum A. B. textus sequiori evo conspirat. Locutio peremptorie responsarum unus est ex slosculis juris Romani, hoc evo sensim atque sensim ingruentis. Metus, qui cadere potest in constantem virum, itidem juris Romani formula est.

Quid faciendum, si citatio non posset sieri? Sufficeret edistum publicum proponi in ipsa solenni curia, & citationem sieri publice in civitate vel oppido sepe disti comitis Palatini regno Boëmie plus vicino. Citatio privata locum habere si nequeat, procedendum ad publicam, quæ proponenda in curia sollemni, id est, in judicio Palatini coram adsessoribus, & facienda in terris Palatini, oppido nempe Bohemiæ maxime vicino, ut citationem sastam esse sali ratione citatus possit certior sieri.

Locus denique celebrandi judicii præfigitur, civitas Herbipolensis: ita quod decimo Kalend. Febr. ipse rex Boemie coram prefato comite Palatino Reni in Herbipolensi civitate debeat comparere,
aliaquin comtra ipsum, prout jus permiserit, procedetur. Personalis itaque comparitio regi Bohemiæ hisce suit injuncta; cujus
rigoris rationem colloco e) in eo, quod & ipse imperator ut
actor præsens esse voluerit, cum citetur rex questionibus Rudolphi responsurs. 2) Quod quæstio suerit de reinvestitura, (r) quæ
ab

<sup>(</sup>r) Vid. Joachims vermischte anmerkungen T.1, partic. 111, p. 60. seqquibi necessitas in propria persona comparendi ad investituram suscipiendam ex legibus & moribus Germanize demonstratur: qui rigor autem posteriori zevo, partim per jus seudale Longobardicum II, F. 3. S. 1. partim ex aliis rationibus cessavit, inter quas recenset Gundling de Feudis vexilli S 30. expensas & sumtus, eminentem principum imperii caracterem, tot ceremoniis satigari, tot regulis alligari non serentem, conversum denique seculi morem.

ab ipso vasallo presente, & neutiquam ejus mandatario, suscipi debuit, secundum hujus & sequioris zevi consuetudinem.

De authentia chartæ nostræ eo minus dubitandum, quo certius omnia stylo illius ævi conveniant, & statuta hæc in codice sæculi xIII manuscripto, in archivo publico adservato, contineantur; quodque ex variis diplomatibus, Rudolphum in Nuremberg eo tempore, quo charta nostra exarataest, commoratum omnino esse constat. (s)

Inter testes, qui sunt omnes ecclesiastici principes, ultime loco Abbas Norbacensis comparet, calami sorte lapsu N litera pro M posita, ut Abbas Morbacensis sive Murbacensis verius legendum sit. Murbacensis enim abbatia principali dignitate jam pridem erat prædita.

Soli autem ecclesiastici principes cum inter testes occurrant, cave ne statuta curiæ Norimbergensis sine deliberatione cum secularibus suisse condita credas. Verba enim chartæ nostræ: ac honorabili caterva comitum & barquum, maximaque multitudine nobilium & plebeiorum astante - - & dissinitum fuit ab omnibus principibus & baronibus, aliud docent. Quod non subscripserint seculares, factum esse puto 1) quia hi minus, quam ecclesiastici, consuetudinum imperii, quas continet charta, suerunt periti. 2) Quia seculares non semper sua secum gestarunt sigilla, quod ecclesiasticis solenne suit. 3) Acta publica magnæ auctoritatis & benevol. IV. Hist.

Fides charte

<sup>(</sup>s) Eodem die, quo statuta lata sunt, exaratæ prostant Rudolphi I Romereg. Ilteræ seudales, quibus Joannem III Episcopum Lubecensem (qui inter testes chartæ nostræ comparet) de terris & regalibus suis investivit. Datum Nurenberg xiii Kal. Decembr. indict. iii an. 1274 regni al. ap. Lunig Spicil. Eccles. ii Th. p. 319. Porro apud Hund. Metr. Salisb. T. 1, p. 260 & Lunig Spicil. Eccl. cont. 1. p. 4. extat Rudolphi confirmatio omnium libertatum, donationum, indulgentiarum atque meritorum ecclesiasticis principibus a Friderico II concessorum. Datum Nuremberg. xi Kal. Dec. (21 Nov.) indict, III, an. 1274 gregni an, sr.

dictione divina haud prorsus digna æstimabantur, nisi præsulum ecclesiarum nominibus fuerint insignitæ. Alia insuper extant diplomata a solis ecclesiasticis subscripta.

Exempla judicium Palatini demonstret, omneque tollat, quod moveri possit, dubium, ad majorem tamen consirmationem exempla celebrati judicii Palatini adserre non erit superstuum. Erravit illustris Senkenbergius, quod in omnibus exemplis, in quibus principum mentionem factam deprehendit, argumenta contra judicium Palatini se invenisse existimabat, cum omnia la potius pro judicio Palatini pugnent, quippe non solus judicavit Palatinus, sed semper cum adsessoribus, qui erant in curia principum fabulam suisse adserat, quid mirum, illum judicii Palatini habitum non intellexisse? Quod magis devitandum suisset, sibimet ipsi frequenter contradixit; ipseque fateri cogitur, multas lites

imperatoribus motas a principibus fuisse decisas.

Seculo XIII antiquæ Germanorum leges clarissimis verbis stabiliunt judicium Palatinum. Facit huc Urbani IV. ad Richardum epistola an. 1263. (x) quæ judicium istud tanquam rem tum temporis extra dubium positam sustinet. Sub Rudolpho I imp. judicium Palatinum viguisse negat Senkenbergius, causam regis Bohemiæ coram comite Palatino tractatam suisse inscius. Sua electores contra Albertum I imp. gravamina ad idem judicium detulisse novimus, ad comitem Palatinum Rheni pertinere asserna-

<sup>(1)</sup> E. g. Privilegia Friderici II principibus ecclesiasticis data an. 1220 ap. Senkenberg S. der R. A. T. 1. p. 47. Imo habemus Rudolphi diplomata sine ullius testis mentione complura.

<sup>(</sup>u) In præfatione ad Tr. de fabula judicis Palatini.

<sup>(</sup>x) In qua hæc verba: "ad prædictum comitem Palatinum tanquam ad "hujusmodi difcordiæ judicem recursus est habendus.

asserentes ex quadam consuetudine, de causis cognoscere, quæ ipsi regi moventur. (u)

In causa Caroli IV contra Ludovicum Brandenburgensem & prætensiones hominis ignoti, qui se Woldemarum, electorem Brandenburgicum, jam diu inter mortuos reputatum, dixit, id pariter exercitum suisse supra ostendimus. (2)

Burggravium Norimbergensem Fridericum a sententia Caroli IV imp. ad Rupertum seniorem, electorem Palatinum, provocasse, Londorpius (a) sidem facit. Simile de Wenceslao Schilterus (b) exemplum adducit.

Fridericus III causam Helvetiorum, cum de ipso conquererentur, coram comite Palatino Rheni, a quo omnes imperatoris causa decidi soleant, tractari voluit. (c)

In desuetudinem abiisse hoc judicium, adeoque sublatum omnino esse, nemo prudens asserat, quamvis, ut multi dicunt, Palatinus non amplius sit judex curiæ. Neque enim sub Rudolpho I & Carolo IV is judex curiæ erat, alium plane cum Fridericus II curiæ judicem constituisset; at nihilominus uterque cæfar judicium Palatini agnovit. Serenissimus Palatinus huic suæ prærogativæ nunquam renuntiavit. Textus legis est clarissimus; nec desiciente occasione utendi privilegio, privilegium interit. Præscriptione interverti legem sundamentalem, in quam adhuc li 2 jurant

<sup>(</sup>y) Testis est Henricus Rebdorf ad an. 1301.

<sup>(2)</sup> Conf. Sommersberg script. rer. Silesiacarum tom. 1, p. 981. Unterfuchung von der vorgegebenen wiederkunft des chursuft Woldemars in Justi historisch- und juristischen schristen tom. 11, p. 71, ubi statuitur, incertum esse adhuc hodie, pensitatis omnibus sundamentis, utrum peregrinator ille verus suerit, an pseudo Woldemarus.

<sup>(</sup>a) Aft. publ. tom. 1, cap. 1v, p. 22.

<sup>(</sup>b) Comment. ad J. Al. C. 42, \$ 28.

<sup>-(</sup>c) Vid, Gerhardus de Roo annal, Auftr, lib, v

jurant (d) imperatores, quis dicere audeat. In capitulatione Josephi II (e) prima vice additum est, imperatorem velle conservare omnia electorum jura, prærogativas & præeminentias, prout in A. B. sunt expressa; unde argumentum novum pro valore hutjus judicii, quod in collegio electorali nondum oblivione sepultum esse, nostris temporibus sub Carolo VII imp. electorale adiejusdem capitulationem monitum docuit. (f).

# Statuta Curis Nurenterg celebrate

In publico Confistorio tempore sollempnis & regalis curie Nurembero celebrate, considentibus principibus ac honorabili caterua comitum & baronum, maximaque multitudine nobilium & plebeio rum astante coram serenissimo domino Rudolfo Romanorum rege ad exhibendum vnicuique justicie complementum. Prima peciit rex sentencionaliter diffiniri, quis deberet esse judex, si Romanorum rex super bonis imperialibus & ad siscum pertinentibus & aliis iniuriis regno vel regi irrogatis contra aliquem principem imperii haberet proponere aliquid questionis, & diffinitum suita ab omnibus principibus & baronibus qui aderant, quod Patalainus.

<sup>(</sup>d) Art. II, § 3. "Wir wollen die guldene Bull. . . . gleich wäre sie "dieser capitulation von worten zu worten einverleibt, steet, vest "und unverbrüchlich halten . . . gebührend handhaben, und darwi"der niemand beschweren noch durch andere beschweren lassen.

<sup>(</sup>e) Art. III, § 4. "Sie bei ihrer wohlerlangten churwärde, und sonder"baren rechten, hoheiten, præeminentien und prærogativen erhalten,
"befonders wie all solche in der guldenen Bull ausgedruckt sind.

<sup>(</sup>f) Ad Art. VI. Capitulationis Caroli VII in Mosers Comment. part. 111, pp. 187 ubi: "Ferner wäre zu erwägen, ob nicht künftighin das "in A. B. vorgeschriebene judicium Palatinum in mehrere observanz. "zu setzen.

futinus comes Remi auctoritatem iudicandi super questionibus, quas imperator uel rex mouere vult principi imperii, optinuit & optinet ex antique. Sedente itaque pro tribunali dicto Palatino comite rex peciit primo sentencionaliter diffiniri, quid ipse rex de jure possit & debeat sacere de bonis, que Fridericus quondam imperator, antequam lata effet principum depolicionis sentencia. possedit & tenuit pacifice & quiete & de bonis alias imperio vacantibus, que bona alii per violenciam detinent occupata. & sentencionatum fuit, quod ipse rex de omnibus talibus bonis se debeat intromittere, & ipsa bona in suam retrahere potestatem, & fi aliquis in recuperandis talibus bonis ipfi regi fe opponere prefumeret, iniuriofam violenciam regali potencia debeat repellere, & jura imperii conseruare. Secundo peciit rex sentencionari. quid juris sit de rege Boemie, qui per annum & diem & amplius a die coronacionis regis Romani celebrate Aquisgranis contumaciter supersedit, quod seoda sua a rege Romanorum nec peciit, nec recepit, & sentencionatum fuit ab omnibus principibus & baronibus, quod quicunque fine causa legitima per negligenciam uel contumaciam per annum & diem steterit, quod de seodis fuis se non pecierit infeodari, ipso lapsu temporis cecidit a fure omnium feodorum suorum. Tercio pecit rex sentencionari. qualiter contra regem Boemie deberet procedere, ad ipsius contumaciam reprimendam, & sentencia suit lata, quod Palatinus comes Reni per uirum ingenuum ad certum locum & diem, videlicet infra fex septimanas & tres dies a die judicii numerandos, deberet dictum regem citare coram ipso Palatino questionibus regis super contumacia peremptorie responsurum, & si ingenuus electus ad citacionem faciendam assereret, & confirmaret proprio juramento, quod ob metum, qui cadere potest in constantem uirum, non auderet se ipsius regis Boemie conspectibus presentare, uel terram regis ingredi, sufficeret edicum publicum proponi in ipfa follempni curia, & citacionem fieri publice in ciuitate uel oppido sepedicti comitis Palatini regno Boemie plus .Ii. 3, wicino.

Vt autem omnia procederent ordinate, ad faciendam presentacionem citationis sex septimanis & tribus diebus super additis decem & octo diebus, in fumma date funt inducie prefato regi Boemie nouem ebdomade a duodecimo Kalend. Decembr. computande, ita quod decimo Kalend. Febr. ipse rex Boemie coram prefato comite Palatino Reni in Herbipolen. ciuitate debeat comparere, alioquin contra ipsum prout jus permiserit procedetur. Preterea ex decreto & consilio principum diffinitum est, quod dominus Romanorum rex jus debeat reddere de omnibus questionibus ciuilibus & criminalibus a coronacione sui temporis subortis & que deinceps orientur. Item de omnibus questionibus ciuilibus, que etiam ante sui coronacionem emerserunt. super hereditatibus, feodis, possessionibus, proprietatibus, nisi iudicio, transactione, uel composicione amicabili sint sopite. Item de spoliis, predis, iniuriis & dampnis datis tempore Friderici quondam imperatoris inter fautores pape & imperii, intendit dominus rex habere confilium & tractatum cum papa, qualiter fautoribus vtriusque fiat, quod equum visum fuerit tam Item rogat & consulit omnibus illis dominus pape quam regi. rex qui predas, incendia & spolia commiserunt, a tempore mortis Friderici quondam imperatoris vsque ad coronacionem ipfius regis, quod amicabiliter transigant & componant cum offensis, rogat eciam offensos ut non fint nimis difficiles in recipienda composicione; alioquin deliberabit rex, quid expediat in hac parte: inter hos autem censeri non debent, qui publici suerunt predones fanctarum & ecclesiarum nec non bella publica exercebant, sed de talibus faciendum est judicium sine mora. questiones jam mote coram rege uel suis officialibus debent fine debito terminari. Item diffinitum est ut citaciones & edicta in curia & officialium suorum scribantur & sigillis judicum consignentur, & per has litteras fides sit de citacione sacta sine aliqua alia probacione, nec pro citacione huiusmodi amplius, quam fex hallen, uel equiualens exigator. Item monuit rex advocatos. nine pregrauarunt, & nichil ultra debitum ab hiis, quorum aduocati existunt, exigant uel requirant, alioquin contra eos huiusmodi iniuria procedetur. Item statuit quod in nulla ciuitate imperii debeant esse ciues, qui *Phalburger* vulgariter appellantur. Hiis omnibus presentes intersuimus nos principes ecclesiastici, videlicet Wernherus archiepiscopus Moguntin. Bambergen. Eisstaden. Augusten. Ratisbonen. Lubicen. Misnen. Chimen. & Tridentin. episcopi, Constancien. & Herbipolen. electi, & abbas Norbacen. quorum eciam sigilla de speciali mandato nostro presentibus sunt appensa, in euidens rei geste testimonium ad erudicionem presencium & ad cautelam quorumlibet successorum. Acta sunt hec anno Domini millesimo CCmo LXXIIII. XIII Kal. Decembr. indictione tercia. Regni nostri anno secundo.

# OBSERVATIONES

Genealogicae ad Palatinorum Wittelsbac. Silven frium & Eberstein. comitum familias.

Anttor

GEORG. CHRISTIANUS CROLLIUS.

## S. I.

DIE geschichte ist ohne eine richtige kenntnis der mannigsaltigen verbindungen herrschender geschlechter in absicht auf die daraus entsprungene verhaltnisse, begebenheiten und streitigkeiten ohne nutzen; und dennoch bedarf man in der heutigen klüglenden welt, der es weniger um wahrheit, als den schein, den ihr ein philosophisches gewand oder die kunst der sprache leihet, beinahe

beinahe eine entschuldigung, wenn man durch prüsende unterfuchungen die geschlechts-geschichte von ierthümern zu befreien oder zu ergänzen bemühet ist. Dis ist wenigstens eine der nöthigsten vorarbeiten, deren früchte der wahre geschichtschreiber einzusammlen hat. Aber freilich sind solche untersuchungen nicht für leser, denen für lauter geisteskraft und, ich weiß nicht was für gefühlen, die wahrheit lose speise ist, nicht sür müssige leser, nicht für leichte recensenten, von denen jetzo die welt ihre weissheit hohlet, sondern auf für diejenige, so den werth und einfluss der wahrheit höher schätzen und solche materialien der geschichte zu benutzen, wissenschaft und historisches genie besitzen. Dergleichen entschuldigungen bedurften schon ältere geschichtschreiber in den ersten zeiten der minnesän-Radewich, der continuator Ottens von Freisingen, des geschichtschreibers K. Friedrichs des großen, da er unterm jahr 1158 die fürsten nennt, welche den kaiser bei seinem zweiten zuge nach Italien begleitet haben, nennt nur die grösesten und ohnehin bekannte unter ihnen, die herzogen von Oesterreich, Kärnthen, Zäringen und Schwaben, den könig in Böhmen, den pfalzgrafen bei Rhein, die erzbischöse. Die übrige fürsten. markgrafen und grafen aber entübrigt er sich zu nennen, um dem eckeln und müssigen leser (delicato seu pigro lestori) nicht beschwerlich zu fallen. Der Schwäbische annalist, Crusus, der die aus folcher verschweigung oder schonung für den spätern ge-Schichtsforscher erwachsende mühseligkeit hatte empfinden lernen, wünscht, dass Radewich auch die übrige namen der nachwelt erhalten, und damit sich seinen und anderer seines gleichen dank verdienet hätte. Der ganz vortresliche Compilator, der insgemein Alberich ein mönch von trois Fontaines in Champagne genannt wird, aber junger als dieser, oder wenigkens sein sortsetzer und ein mönch im kloster zu Huy im Lüttichischen gewesen ist, bittet unterm jahr 1110 seine leser um vergebung des fleises, den er in genauen genealogischen auszugen

aus gleichzeitigen, und bestens unterrichteten schriftstellern bewiesen hat. Wie gern soll man ihm und seinen vorgängern vergeben, dass sie uns die geschichte durch die fleissigste geschlechtsnachrichten, die ich fast durchgehends unfehlbar und mit urkunden übereinstimmend gefunden, zuverlässiger und nützlicher gemacht, und sich dadurch ein die verdienste der meisten älteren geschichtschreiber und annalisten, selbst des Sächsischen annalisten, übertreffendes verdienst erworben haben. Aus dieser alten compilation, die wohl eher eines commentars würdig ware, als mancher üppiger dichter älterer zeiten, will ich einige beispiele zusammen stellen, woraus sich ergeben wird, wie vieles die Deutsche partikular geschichten aus ihren noch nicht genug gebrauchten schätzbaren nachrichten gewinnen können. Pfalzgräflich - Baierische, das alte Wildgräfliche, und das verlosshene geschlecht der grafen von Eberstein in Nieder-Sachsen follen vornemlich dadurch einige ergänzungen erhalten, die den freunden der wahren geschichte nicht gleichgültig seyn werden.

### J. H

Eben ermelte compilation liefert uns unterm jahr 1141 bei anlass zwoer aus Otten von Freysingen ausgezogenen stellen zwo geschlechts-nachrichten, die aus mangel sonstiger nachrichten und genugsamer vergleichungen bisher zum theil räthselhaft geblisben sind. Die eine betrist den pfalzgrasen Otto von Wittelspach, welchen wir als den vatter des großen Pfalzgrasen und wiederum ersten herzogen in Baiern, Otten von Wittelspach, kennen; ist aber auch zugleich in ihrer leseart so verdorben, dass die ächte kaum zu errathen ist, jedoch noch immer beweisend genug, um in der Baierischen geschlechts-geschichte nicht, wie bisher geschehen, ausser acht gelassen zu werden. Die andere bey anlass des absterbens herzogen Leopold in Baiern, der zugleich markgraf in Oesterreich gewesen war, eingeschaltete und jezo eher Vol. IV His.

anzustihrende nachricht von der descendenz einer seiner schwestern, Agnes, die wie sie auch eine leibliche schwester des
Rheinischen pfalzgrafen und nachherigen markgrafen in Oesterreich und herzogen in Baiern Heinrich Jochsamer war, also eine
halbschwester königs Conrad III gewesen ist.

Diese Agnes von Oesterreich ward nämlich die gemahlin herzogen Wladislaus in Polen, (g) und gebahr ihm ausser einem sohne Boleslaus auch eine tochter Rikissa oder Rixa. Diese Rixa wermählte sich zuerst an einen könig in Schweden, hernach an einen Russischen sürsten, dem sie zwo töchter gebohren, deren eine Sophia die gemahlin K. Waldemars II in Dännemark ward, die andere wiederum Rixa hiess. Diese zweite Rixa war dreimal vermählt 1) an den Kastilianischen könig oder kaiser Alsons in Kastilien, († 1157) aus welcher ehe die Sanctia, gemahlin königs Alsonsen II in Arragonien, und mutter der kaiserin Constantia.

<sup>(</sup>g) Alberici chron, ad an. 1141 in Leibnitii access. hist. tom. 11, pag. 290 schreibet also: "Leopaldus marchio & Henricus, qui post fratrem "fuit marchio Orientalis, filii fuerunt Leopaldi senioris, & habuerunt "fororem germanam nomine Agnetem; quæ similiter suit soror Con-"radi imperatoris ex matre, & hanc duxit dux Wengescelaus de Polo-"nia, & genuit ex ea Bolislaum patrem ducis Wratislaviæ Heinrici. "& filiam unam nomine Rikissam, quæ facta est in gentem magnam. "Primo namque fuit regina Sueciæ, & post regi Russiæ, nomine Mu-"fuch, duces peperit filias, Sophiam reginam Daciæ (h. e. Daniæ) "quæ multam prolem habuit, & Rikissam, quæ imperatori Castellæ "Alfonso peperit Sanctiam, & hæc peperit reges Aragonum & sorores "eorum, & illas de Tholoza: & Constantiam, quæ primo fuit re-"gina Hungariæ & post eam duxit Fridericus rex Apuliæ & impera-"tor Romanus, & genuit ex ea Henricum regem Alemanniæ. Ista-"secunda Rikissa mortuo imperatore Alfonso nupsit cuidam comiti Ar-"ragonensi & post Alberto de Alvresten ultra Coloniam peperit Alber-"tum & fratres eius, qui Albertus duxit neptem archiepiscopi Mogun-"tini, quæ erat comitissa Sylvestris, sororem seilicet illius comitis Otto-"nis de Witthelzbac, qui interfecit Philippum de Suevia, ut inferius, habetur, de qua ipse Albertus septem genuit filios, quorum maior. "natu Otto ipse est præpositus Aquensis.

stantia, Friedrichs II lezten gemahlin, entsprossen war; 2) an einen grasen in Arragonien, und endlich 3) an einen grasen Albrecht von Eberstein, welches Falke in den Corveyischen traditt. nicht wusste. Diesen grasen von Eberstein müssen wir nicht am Rhein, sondern in dem ostphälischen Sachsen bei Göttingen suchen.

Die compilation fagt, dass erwähnte Rixa II ihrem gemahl unter andern söhnen einen gleichnamigen sohn, Albrecht II von Eberstein, gebohren habe, von dem wir wissen, dass er noch im jahre 1214 gelebt, und dem kaiser Friedrich II gegen den K. Otten IV von Braunschweig gedienet habe. Und von diesem jüngern Albrecht von Eberstein giebt uns die compilation die bisher unerklärt gegebene nachricht, dass er mit der nichte des erzbischofen Conrads von Mainz einer Wildgrässe und schwester des grafen Otto von Wittelspach, sieben söhne gezeugt habe, deren ältester, Otto von Eberstein, probst zu Achen gewesen sey.

#### J. III.

Wenn diese genealogische nachricht, welche man in ansehung der kaiserin Constantia und der übrigen königlichen personen zum theil längst bewährt gefunden hat, und noch unter vergleichung mit andern sleissigen nachrichten der Alberichischen chronick zur verbesserung der Kastilianischen, Arragonischen, Dänischen, Schwedischen und Polnischen geschlechts-reihen anwenden kann; sich eben so auch in ansehung der schwester des lezten pfalzgrafen Otten von Witelspach, einer Wildgräfin und mutter der sieben grafen von Eberstein, mit urkunden und andern scribenten bestätigen lässt, so ist uns eine in mancherlei absicht angenehme und an folgen fruchtbare wahrheit entdecket.

Es wird uns zugleich das wahre und irrige in der alten fage, dass die abkömmlinge des lezten pfalzgrafen, Otten von Wittelspach, der sich durch entleibung des könig Philipps ein Kk 2

fo unrühmliches gedächtnis gestiftet hat, sich jenseit Rheins gesslüchtet haben, und in dem Wildgräslichen geschlechte zu suchen seyen, (h) dadurch entscheidender sich darlegen, wenn bewiesen seyn wird, dass die schwester gedachten königs mörders zuerst eine vermählte Wildgräsin gewesen seye, und nach ihres ersten gemahls tod sich an den grasen Albrecht von Eberstein vermählet habe. So werden wenigstens die Wild- und Rheingräslichen schriftsteller und deducenten nicht mehr in verlegenheit wegen jener nicht ganz- unbescheinigten sage seyn, noch mit freiherrn von Senckenberg den pfalzgrasen in Baiern ein Wildgräsliches amt und prädikat andichten, um die zeugnisse in den chronick, die man Alberichen zuschreibt, zu vereiteln.

#### IV..

Ich fange den beweis an mit den grafen von Eberstein. Die Korveyische traditionen so wohl als Mainzische urkunden machen uns wirklich die 7 söhne des grafen Albrechts oder Adelberts II von Eberstein, der gegen ende des xII und zu anfange des XIII jahrhunderts lebte, bekannt. Der älteste unter ihnen,

<sup>(</sup>h) Vitus Arnpeckh in chron. Bajoar. L. IV. (Pex thes. anecdot. tom. III, part. III, p. 243.) "Sane postmodum cum Fridericus II regnum ac"cepisset, totam præsati Ottonis Palatini progendem proscriptam de
"Bavaria sugauit. Qui undique vagantes usque post mortem Friderici
"II, tunc se mansuros receperunt circa Westraviam ultra Rhenum,
"& vocantur usque hodie vulgariter die wilden grasen. Quodsi ita
"sit, usque hodie non comperi huius veritatem. "Hund in metrop.
Salisb. T. I, p. 74. ed. Gewoldi schreibt bei dem bischose Conrad,
einem gebohrnen wildgrasen, von dieser sage also: "Aliqui putant,
"hos comites Sylvestres, qui ultra Rhenum adhuc extant, dicti die
"Wild- und Rheingrasen, ab Ottone Wittelspachio, occisore Philippi
"Rom. regis, descendere, ut habet liber tradit Vnderstorsens. & no"tat. Aventinus lib. 7 sol. 66, quod supra dictis diplomatibus aliquo
"modo consirmatur, ego in re dubia nihit assero., Cs. eiusd. Bairisch.
stammbuck 1: theil, p. 136.

den auch die Alberichische chronick namentlich anführt, Otto probst zu Achen, war im jahr 1230 in strittiger wahl zum bischose von Utrecht gewählet worden; ausser ihm waren noch zween geistliche söhne, Friedrich, domküster zu Mainz, und ein probst Albrecht, fodann find vier föhne Konrad, Otto, Ludwig und Herman weltlich geblieben und als grafen von Eberstein ersicht. lich. Otto der älteste war nicht nur probst zu Achen, sondern auch zu Utrecht. (i) Er suchte seine bischofswahl auch noch nach dem für ihn ungünstigen ausspruch des Papstes durchzufezen, und mit gewalt zu behaupten. In der eigenschaft eines erwählten zu Lüttich bestätigte er im jahre 1230 einen vertrag seines bruders, grafen Conrads von Eberstein, mit dem erzbischose Sifrid von Mainz vom jahr 1230 in gesellschaft anderer seiner brüder. (k) Der erste unter denen, welche nach dem Otto Leodiensis electus benamset werden, ist Wildgravius, und dieses war Conrad wildgraf, nur ein halbbruder; die übrigen aber, als Friedrich von Eberstein, der domküster zu Mainz, (1) die grafen Otto. Ludwig und Hermann waren leibliche brüder des Conrads von Eberstein und des erwählten zu Lüttich. (m) Der einzige Albert, ein probst und gleicher bruder derselben, fehlt dabei, kommt aber mit seinen brüdern in Korveyischen urkunden vor. (\*)

Kk 3

Kon-

<sup>(4)</sup> Cf. Albericum ad an. 1238, p. 566 und ad an. 1240, p. 574. & chron; magnum Belgicum edit. Struv. p. 261.

<sup>(</sup>k) Gudenus cod. dipl. tom. 1, p, 351 & tom. 111, p. 488.

<sup>(1)</sup> Er war auch probst des collegiat-stifts S. Johann, und S. Péter zu. Mainz. Siehe Johannis script. Mog. T. 11, p. 488, 699.

<sup>(</sup>m) Die grafen Conrad, Otto, Ludwig und Hermann sind als brüder ersichtlich in trad. Corbei. p. 640, 863, 864. und 900.

<sup>(</sup>w) Falcke tradit. Corbei. pag. 649.

Konrad II der wildgraf und die 7 brüder von Eberstein waren sohne von einer mutter; daher werden die grafen Konrad und Ludwig, gebrüder von Eberstein, in urkunden und geschichtschreibern patrui oder vatersbrüder des erzbischofen Gerhards von Mainz genannt. (e) Eben dieser erzbischof, ein gebohrner wildgraf, ein sohn obgenannten wildgrafen Konrads II, hat auch im jahre 1256 bei einem mit den grafen von Eberstein und Beichlingen in des herzogen Albrechts von Braunschweig lande gethanen einfall das unglück gehabt, gleich anfangs mit dem grafen von Eberstein gefangen zu werden, und er muste eine jährige gefangenschaft aushalten, bis er endlich vom könige Richar-Der graf von Eberstein aber, welcher des tien gelöset ward. erzbischofen vatersbruder genennt wird, muste eine schröcklichere strafe, welche das gedächtnis des herzogen in der geschichte entehret, ausstehen. Denn er lies ihn als einen meineidigen vasallen an den füssen aufhängen, und so einen langsamen grausamen tod sterben. Aeltere geschichtschreiber (v) nennen diesen unglücklichen grafen nur schlechtweg einen grafen von Eberstein und bezeichnen ihn als einen vatersbruder des erz-In der gemahlten Braunschweigischen chronick und andern jungern annalen wird er Dieterich genennet. gereimte Braunschweigische chronick und andere nennen ihn Der prof. Johannis, der in dem leben des erzb. Ger-Conrad. hards die verschiedene zeugnisse dieser elenden geschichte anführt, hält die leztere benennung für richtiger; da hingegen der befühmte Gebauer sich für den namen Dieterich, wiewol irrig, erkläret. Denn keiner der sieben gebruder von Eberstein führte diefen

<sup>(</sup>o) Der erzbischof nennt den grafen Ludwig seinen patruum in einer Korveyischen urkunde vom jahr 1252 in tradit. Corbei. p. 900, num. 394.

<sup>(</sup>p) Additt. ad Lamb. Schafnaburg ad an. 1256 in Pistorii script. rer. Germ. T. 1, p. 432. Womit die hist. de Landgraviis Thuring. cap. 57, l. c. p. 1330- übereinstimmt.

diesen namen. Wohl aber ist graf Comrad nicht mehr nach diefer zeit, so wie seine 3 brüder, die grafen Otto, Ludwig und Hermann, unter den lebendigen ersichtlich,

V.

So ist es dann gewiss, dass der wildgraf Konrad II Gerhards sohn, der von 1214 bis 1260 regierte, und die vorher genannte 7 söhne Albrechts II von Eberstein brüder waren, nicht abseiten des vaters, sondern nur der mutter, uterini. Darum nennte Alberich die mutter der Ebersteinischen grafen eine wildgräfin. Sie war eine verwittibte gewesen, und eben jener geschlechtsbeschreiber belehret uns, das sie eine schwester des durch seine wildheit unglücklichen pfalzgrafen Otten von Wittel-Daher läst sich nun wohl ein besserer grund fpach gewesen. angeben, warum die pfalzgrafen im xIII jahrhundert und die Wildgrafen fich confanguineos, neven und oheime genannt haben, als den, welchen der freiherr von Senckenberg in dem damals noch mindern abstand der großen fürsten des reichs und der reichsgrafen und darauf sich beziehenden curiali zu finden vermeinte. Daher wird man auch deutlichere gründe einsehen. warum die Wildgrafen seitdem zu Baierischen hoch - und andern stiftern gelanget find. Sie waren der herzoge vettern, und hatten ohne zweisel von der schwester des ohne leibeserben abgegangenen pfalzgrafen von Wittelspach, als ihrer stammutter, einen antheil des Wittelspachischen erb-und eigens geerbet. (q) Jedoch

<sup>(</sup>q) Otto de S. Blasio chron. ad an. 1209 cap. 50. "Occiso igitur Philip"po — Otto regnum obtinuit — Posthoc — in Epiphania Domini apud
"Augustam colloquium habens Ottonem Palatinum de Witilinspach,
"nec non marchionem de Anadehse lege Bavarica sententialiter propter
"occisum Philippum proscripsit eosque dignitatibus, benesiciis ac præ"diorum suorum reditibus sine spe recuperationis judicialiter privavit,
"dignitates eorum in alios transferens, aliisque benesicia concedens,
"reditibus praediorum haeredibus eorum delegatis &c.

will ich von den Wildgrafen des xII und xIII jahrhunderts einiges anführen, das zur ergänzung ihrer geschlechts-reihe gehörig ist.

#### S. VI.

Dass die Wildgrasen sowohl als das erste geschlecht der grasen von Veldenz und die Raugrasen einen ursprung gehabt haben,
und von den ältern grasen im Nahgau abgestammet sind, ist bereits eine vollkommen erwiesene und nun in die wildgräsliche geschichte ausgenommene wahrheit. Eben so gewiss ist es aber
auch, dass die anherren des rheingräslichen hauses von den anherren des wildgräslichen, ganz unterschiedenen stammes gewesen, indem Wolfram herr von Stein, der sohn eines Sifrids von
Stein, zuerst die rheingrasschaft erworben, und seine nachkommen, die Rheingrasen von Stein, durch vermählungen auch die
wildgräsliche herrschaften an sich gebracht haben.

Der erste stammvater der wild- und raugräflichen häuser. ein bruder des ersten veldenzischen stammvaters Gerlachs, hiess Emich, und führte den beinamen von Schmidburg, Kirberg oder Seine beide söhne, Conrad und Emich, stifteten zwo linien, der erste die wildgräfliche, der andere die raugräfliche. Ich rede nur von dem ersten Comrad, der unter dem beinamen von Kirberg vorkommt, zuerst den unterscheidenden namen eines Wildgrafen geführt und von 1140 bis 1160 als ein regierender herr in urkunden erscheinet Seine in der wilderäflichen geschichte noch unbekannte gemahlin macht uns die Alberichische chronick (r) unterm jahr 1170, dem sterbjahre des grafen Rainalds des jungern von Bar, als die dritte unter dessen 4 schwestern, bekannt, indem von ihr gesagt wird, dass sie die mutter der Wildgrafen in Deutschland und zwoer töchter. die

<sup>(</sup>r) Ad. an. 1170 p. 355. "De tertia suerunt comites, qui dicuntur Syl"vestres in Alemannia, & de ista suerunt silize, una Mathildis uxor
"comitis Manasseri Retestensis, altera Chunegundis de Rista.

die ich nachher anführen werde, geworden sey. Diese gebohrne gräfin von Bar und vermählte Wildgräfin war also eine tochter des mächtigen grafen Rainalds des ältern oder I, der sich in der geschichte vom jahr 1105 bis 1149, als graf von Monçon, Bar und Verdun berühmt gemacht hat, und zwar aus erster ehe mit Gisela von Vaudemont aus dem herzoglichen Lothringischen hause. Der Wildgraf, welcher sich mit der gräfin von Bar verbunden, kann in betrachtung der zeitumstände, und dass sie eine mutter der Wildgrafen ward, kein anderer seyn, als eben jener erste Wildgraf Conrad I, den ich zum leztenmal im jahr 1160 als zeug einer noch ungedruckten urkunde erblicket habe. namen der Barischen gräfin hat uns Alberich unangezeigt gelassen, hingegen nennt er ihre beede töchter, Mathild und Kunigund, deren jene die gemahlin des vornehmen grafen Manassers von Rhetel in Champagne, diese aber eines herrn von Riste geworden, den ich in der Westricher abhandlungen ersten stück als einen abkömmling der Lünevillischen grafen von Blies-Kastel bekannt gemacht habe, und in Hugen von Lüneville zu Lützelstein er-Dieser Hugo erzeugte mit der Wildgräfin Kunigunde 3 söhne, Folmar herrn zu Lüneville, Hugo grafen von Lützelstein und Conrad, der den namen seines mütterlichen großvatters. Wildgrafen Conrads truge, und die burg Riste zwischen Metz und Vic zum sitze seiner herrschaft erhielte. (s) Der ehmalige Salmische sekretarius Meyer nennte des Wildgrafen Conrads I gemahlin Gisela. Er hatte sich aber auf das datum einer urkunde bezogen, die um ein jahrhundert jünger ist, als er sie angegeben. Gisela war vielmehr die gemahlin von einem gleich-Vol. IV. Hift. nami-

<sup>(</sup>s) Cf. Albericum ad. an. 1168, p. 350: "De comite Folmero nati sunt "episcopus Virdunensis, Hugo de Lignevilla, & Folmarus comes de "Castris. De isto Folmaro nati sunt, comes Henricus qui de sorore "comitis Senonensis genuit filias, quarum una conjuncta comiti Rainal—"do suit. Hugo comes silius Folmari comitis genuit Folmarum & Con—
"radum de Rista & Hugonem fratrem ejus.

namigen enkel des Wildgrafen Conrads I, welche im jahr 1245 verstorben ist.

## S. VII.

Wildgraf Conrad I hatte mit seiner gemahlin, der Bari-Echen gräfin, ausser jenen zwo töchtern, auch zween in der Wildgräflichen geschichte zuverläsig bekannte söhne, Gerhard I und Conrad. Da es noch nicht erweisslich ist, dass der leztere eine nachkommenschaft gehabt habe, so rede ich nur von Gerhard I, den ich als Wildgraf und nachfolger seines vaters zuerst im jahr 1172, aber nach 1198, (t) nicht mehr erblicke. eben dieser Wildgraf Gerhard ist der gemahl der pfalzgräfin von Wittelspach, welche nun als eine tochter des pfalzgrafen Otten des jüngern von Wittelspach, und mithin eine nichte, bruders tochter, des ersten herzogs, Otten des großen aus dem Wittelspachischen hause, und des erzbischofen Conrads von Mainz, endlich eine schwester des lezten Otten von Wittelspach, der sich durch entleibung seines königs zum abscheu seines eigenen hauses wie des ganzen reichs gemacht hatte, zu erkennen ist. Gerhards frühzeitiger tod machte seine gemahlin, die pfalzgräfin, zu einer noch jungen wittwe, die sich wiederum an Albrecht II, grafen von Eberstein, vermählte, und ihm noch sieben söhne gebahr. Ihr einziger uns bekannter sohn aus erster ehe war der nachher berühmte Wildgraf Conrad, den ich den II nenne, von dem ich auch noch zu reden habe.

S. VIII.

<sup>(4)</sup> In diesem jahre kommt er noch als zeug einer urkunde des erzbischosen Conrads von Mainz vor, in Gudenus cod. dipl. T. 111, p. 855.
"Cunradus comes Palatinus Reni, Ottho Palatinus comes de Wittelin"gesbach, Gerhardus Silvester comes, Emecho Irsutus comes, Symon"comes de Spaniteim.

#### S. VIIL

Conrad II, Wildgrasen Gerhards und der psalzgräsin von Wittelspach sohn, sührete eine lange regierung, deren spuren von 1212 bis 1263 sich antressen lassen. Seine gemahlin hies Gisela, die im jahr 1245 starb, wie solches ein vermächtnis des Wildgrasen an das kloster Wersweiler bei Zweybrücken ausdrücklich bezeuget. Ihr geschlecht war bisher unbekannt. Aber ich bin überzeugt, dass sie eine tochter des grasen Simons II von Saarbrücken und der Leiningischen erbgräsin Luitgard gewesen. Dahero sind ohne zweisel die in dem Saarbrückischen hause vorher übliche namen, Simon und Godsried, auf die söhne des Wildgrasen Conrads vererbet worden, gleichwie die namen dreier anderer söhne, Conrad, Gerhard und Emich schon vorher dem Wildgrässichen hause eigen gewesen.

Man kann aber mit recht fordern, dass ausser dem von den vornamen hergenommenen grund ein bündigerer beweiß von der abkunft der Wildgräfin Gisela aus dem Saarbrückischen geschlechte geführet werde. Ich führe ihn, so viel es die überbleibsel älterer denkmahle erlauben. Im jahre 1233 war graf Simon III von Saarbrücken, der 1232 noch gelebt hatte, nicht mehr unter den lebendigen. Seine mutter Luitgard, die fich wieder an einen grafen von Wied vermählet, hatte schon mit diesem ihrem sohne im jahre 1218 ihrem ersten gemahl Simon II von Saarbrücken ein gedächtnis im kloster Wadgassen gestiftet. Als nun auch ihr fohn Simon III starb, so bestätigte dessen bruder Steffan, probst zu Neuhaussen und archidiakon zu Worms, eine brüderliche schenkung für Wadgassen im jahre 1233; und diese schenkung ward abermals bestätigt von ihme und den übrigen erben des grafen Simons III. Diese erben waren des grafen schwestern, Loretta frau von Apremont, die ihm in der grafschhft gefolget war, und Mathild; desgleichen seine bruders söhne, Friedrich und Emich von Leiningen, der Wildgraf Conrad, allem ansehen Ll 2 nach

nach ein schwager, und wie ich glaube, ein Raugraf Heinrich und Simon von Geroldseck, vermuthlich als schwester söhne. Des Wildgrasen mitbestätigung beweiset ossenbar ein erbrecht, das ich auf ihn von seiner gemahlin Gisela herleite, die so eine urenckelin der stifterin des klosters Wadgassen, der verwittibten gräfin Gisela von Saarbrücken, seyn würde. Wer es aber noch nicht glauben kann, dass des Wildgrasen Conrads gemahlin Gisela eine gebohrne gräfin von Saarbrücken gewesen, dem kann ich keine weitere gründe vorbringen.

## g. ix.

Unter den söhnen Conrads und der Gisela sind in der Wildgräflichen zween geistliche, der erzbischof Gerhard von Mainz, und der probst Simon von S. Moriz, und zween weltliche, Emich und Godfried, als stifter der Kyrburgischen und Daunischen linien erwiesen. Aber ein nicht minder erweislicher sohn ist der bischof Conrad von Freisingen, welcher diesem Baierischen hochstift von 1258 bis 1279 vorgestanden. Nicht nur nennte ihn Hermann von Alteich und andere chronographen unterm jahr 1258 einen Wildgrafen, sondern auch die Salzburgische chronick überdiss einen neven (nepotem) der Baierischen herzoge, und eben der bischof selbst nennet die herzogen Ludwig und Heinrich in Baiern seine consanguineos. (u) Also war er ein abkömmling der gräfin von Wittelspach, als einer vermählten Wildgräfin ge-Mit recht konnte also Meichelbeck seinen nachfolger im hochstifte Freisingen einen bruders sohn des bischofen Conrads von Freisingen nennen. Denn dieser bischof Emich, welcher das hochstift von 1282 bis 1311 inne gehabt, war ein sohn des Wildgrafen Emich, und der Elisabeth von Montfort. (x)

**G.** X.

<sup>(</sup>u) Meichelbeck hift. Frising. T. 11, p. 49 & 55.

<sup>(</sup>x) Gudenus cod. dipl. T. 1v, p. 980. ad an. 1299. "Nos Emicho Dei "gratia episcopus, Hugo canonicus Moguntinus, Gerhardus præpositus "Frisingensis, fratres, filii quondam Emichonis Silvestris comitis.

## **S.** X.

Doch ich schließe diese nachrichten von den Wildgrafen des xiii jahrhunderts, um noch ein wort von den pfalzgrafen von Wittelspach zu reden, aus welchen die vermählte Wildgräfin und gräfin von Eberstein entsprossen war. Auch in unsern zeiten haben sich verdienstvolle männer unter unsern Baierischen mitbrüdern es zum rühmlichen geschäffte gemacht, die gefchlechts-reihe der grafen zu Scheiern und pfalzgrafen zu Wittelspach wiederum durchzuforschen. Ich finde aber meines orts noch nicht, dass wir dadurch vielmehr zur verknüpfung der gegen ende des xi jahrhunderts sich empor bringenden grafen von Scheiern mit den Arnulphischen prinzen oder den gewissen nachkommen des großen Luitbolds gewonnen haben, als unsere vor-Aus mangel deutlicher und zuverlässiger denkmahle. wodurch wir eine lücke von beinahe 100 jahren erfüllen könnten, drehet man sich immer in einem ewigen kreusel von muthmassungen herum, die nur als ein neues gemisch der bekannten und unvollständigen nachrichten sind. So lange man nicht die vornehme geschlechter, mit welchen die anherren des Wittelspachischen hauses in verbindung gestanden seyn mögen, besser nach Köhlerischer methode berichtiget, wird es ungemein schwehr feyn, ein licht in dieser dunklen geschlechts-geschichte anzuzunden. Ich gedachte folches in mehrern abhandlungen von den ältesten anherren des durchleuchtigsten Baierischen hauses zu verfuchen, ob mirs so besser gelingen möchte. Aber meine umstände sollen nun nicht mehr diesen guten willen begünstigen. Die herren Lipowsky und Scholliner haben in ihren untersuchungen von den voreltern Otten des großen von Wittelspach alles auf einmal erschöpfen wollen. Aber diese vorlesung kann noch lehren, dass manche bemerkungen zur ergänzung der Wittelspachischen geschlechts - reihe hinzu kommen mögen. es aber dermalen in meiner verlegenheit und entfernung von meinen hülfsmitteln nur bei zwo bemerkungen bewenden, wozu diese vorlesung die veranlassung ist. Der pfazgraf Otto von Wittelfpach, welcher bis insjahr 1156 gelebt, ward durch feine gemahlin, Heilicka von Lengenfeld, der glückliche vater vier großer fürsten. Otten des großen, erst pfalzgrafen und dann seit 1180 herzogen in Baiern; Conrads erzbischosen zu Mainz, darnach kardinals und erzbischofen zu Salzburg und endlich wieder zu Mainz: der psalzgrafen Friedrichs des bartigen, der endlich ein mönch ward, und 1196 starb, und Otten des jüngern von Wit-Otto der jüngere ward der vater des unglücklichen telfpach. Otten von Wittelspach, nach dessen achtserklärung und tod die pfalzgrafschaft in Baiern an den grafen Rapoto von Ortenburg verliehen ward. Aber eben derselbe Otto der jüngere war auch der vater zwoer töchter geworden, die man bisher in der Baierischen geschlechts - geschichte nicht gekannt; 1) unserer Wildgräfin, und 2) der gemahlin des herzogen in Mähren Conrads. Dieser leztere wird uns durch einen ältern chronographen in der sammlung des P. Dobners (y) als ein tochtermann des Raierischen pfalzgrafen Otten des jüngern unterm jahr 1183 bekannt, in dem der pfalzgraf ein Socer des Mährischen herzogen genennt wird. Es ist ein besønderes versehen des herrn secretärs Lipowsky, (2) dass er daraus das umgekehrte gefunden, und den pfalzgrafen zum tochtermann des herzogen gemacht; und herr Scholliner, (a) der doch manche verirrungen seines herrn mitbruders entdeckte. liess diese für gut gelten, und sagte desgleichen. Die gemahlin pfalzgrasen Otten des jungern, und so die mutter dieser beiden fürstin-

<sup>(</sup>y) Chronogr. Silvensis synchr. in Dobneri monum. Boh. T. 1, p. 97.

<sup>(</sup>z) Im x band der Baierischen abhandlungen von den vorestern Otto des großen § 47. net. d. p. 80. sq.

<sup>(</sup>a) In seiner untersuchung von den vorestern Otto des grossen \$ xLVIII, p. 132 sq.

fürstinnen, der herzogin in Mähren und der Wildgräfin, oder des lezten Otten von Wittelspach, hiess nicht Benedicta, welche man sonst für eine gräfin von Werd hielt, fondern Beatrix. Diss glaube ich einmal aus Alberichen entnehmen zu dürfen, chronickschreiber fügte unterm jahr 1141 einer aus Otten von Freysingen entlehnten nachricht, von einem durch den alten pfalzgrafen Otto, den vater des ältern und jüngern Otto, zu Regenspurg gegen den herzog Leopold veranlassten auflauf eine geschlechts-bemerkung bei, die durch ihre offenbar verderbte lesart sehr räthselhaft ist. "Filius supra dicti Ottonis Palatini, Marchualdus nomine, de Beatrice genuit Ottonem de Wittelsbac., (Dieser Otto ist bei Alberichen kein anderer, als der königsmorder) Er sagt ferner: "Dux autem de Moravia (wostir Leibniz Merania lesen möchte) filius fuit Marchualdi fratris vel sororii supradicti Ottonis.,, Also war Otten des lezten von Wittelspach mutter Beatrix; aber wie kommt Alberich dazu, dass er seinen vatter, Otten den jüngern, nicht so, sondern Marchwald nennt. Ich würde zur auskunft die hypothese wagen, dass er Otto Marchwald geheißen habe, und durch diesen beinamen von seinem ältern gleichnamigen bruder Otto damals unterschieden worden sey. Denn es ist bekannt, dass in alten zeiten ein herr oft zween namen getragen. Aber der andere theil der Alberichischen nachricht ist so verhunzt, dass ich keine erklärung noch verbesserung jezo wage. Gewils ists einmal, dass der herzog von Mähren Conrad, ein eidam des pfalzgrafen Otten des jungern gewesen. Aber auch das Meranische haus war ihm verschwägert, wie aus den lezten schicksalen des unglücklichen Otten von Wittelspach zu entnehmen ist. Die auflösung dieser räthsel oder ein restitution der wahren leseart verdiente wohl die ausmerksamkeit der wortreslichen Baierischen akademie. Aber ich muss schließen, und sie, vortresliche herren, um vergebende nachsicht dieser in eile dahin geworfenen bemerkungen bitten.

# VORLESUNG

von dem zweiten geschlechte der grafen von Veldenz, aus dem hause der herren von Geroldseck in der Ortenau.

von

#### GEORG CHRISTIAN CROLLIUS.

enn die ausführung des ersten geschlechtes der grafen von Veldenz von ihrem ursprunge aus den ältern grasen des Nahgaues bis auf ihren ums jahr 1260 erfolgten abgang einiges verdienst gehabt hat, (b) so mochte das darnach anhebende andere geschlecht der grafen von Veldenz aus dem Geroldseckischen haus noch einer forgfältigern beschreibung würdiger scheinen. Schon in seinem ansange verwickelter, durch die verbindung und eine zeit von achtzig jahren durch bestandene gemeinschaft mit den übrigen Geroldseckischen linien zu Lar, Sulz und hohen Geroldseck, vielfältiger und irrseliger, darnach an sichtbarer macht und ansehen größer, endlich im xv jahrhunderte durch des lezten grafen Friedrichs von Veldenz und Spanheim erbtochter, Anna, in den pfalzgräflichen stamm eingepropfet, vermisste dennoch dieses geschlecht den forschenden sleis, der den mit dem xv jahrhundert zunehmenden urkunden reichtum zu einer deutlichen und zusammenhangend wahren vorstellung desselben benutzet hätte. Ich bin so glücklich gewesen, nicht nur in dem Veldenzischen archiv, sondern auch ausser demselben so viel ur-Kunden zu finden, als zum erweifs dieser geschlechtsreihe, und zur wegräumung der irrthümer, welche von dem abt Trithemius an, bis auf den vortreslichen verfasser der pragmatischen geschichts

<sup>(</sup>b) In dem zweiten bande dieser Att. Acad. p. 241. sqq.

des hauses Geroldseck (c) begangen worden sind, mir nöthig und hinreichend schien. Eine geschichte unserer graßen kann nicht der gegenstand einer vorlesung seyn, sondern ich stelle nur die geschlechts-reihe auf, welche doch immer die grundlage einer zwar unverkünstelten, aber doch so viel es in jenen zeiten bei solchen erlauchten häusern zu denken ist, pragmatischen geschichte werden muss. Ich theile aber diese vorlesung in zween abschnitte, deren ersterer Heinrich den ersten von Geroldseck, grasen zu Veldenz, als herrn zu Geroldseck; sodann seine aus ersterer ehe erzeugte söhne, und die von ihnen gestistete linien von Geroldseck zu Sulz und hohen Geroldseck, in ein deutlicheres licht stellt; der zweite aber ihn als gemahl der Veldenzischen erbin und durch sie graßen von Veldenz, sodann seine aus dieser zweiten ehe entsprossen nachkommenschaft bis zu ihrem abgang in einem zusammenhange darstellt.

#### ERSTER ABSCHNITT.

Von Heinrich I von Geroldseck, grafen zu Veldenz, als herrn zu Geroldseck, und seiner nachkommenschaft aus erster ehe.

## **S.** I.

Bereits in der ersten vorlesung ist gezeiget worden, dass des Geschlecht lezten grafen zu Veldenz ersten geschlechts erbtochter, Agnes, von Geroldsvol. IV Hist.

Mm

welche
Ortenau.

<sup>(</sup>c) Welche zu Frankfurt und Leipzig 1766 in 4to erschienen. Der berühmte versasser, der vormalige markgräslich Badische geheime rath,
Joh. Jakob Reinhard, würde noch selbsten die aus abgang unserer
urkunden in seine Geroldseckische geschlechts-verbindung eingeschlichene irrehümer verbessert haben, wenn ihn nicht ein zu srühes schicksal der deutschen geschichte und rechtswissenschaft sowol als dem dienste
des durchleuchtigsten Badischen hauses entrissen hätte.

welche von 1260 bis gegen 1270 unter der vormundschaft ihres mütterlichen großvatters, grafen Heinrichs II von Zweybrücken gestanden, (d) sich gegen lezteres jahr, da sie das 13te jahr erreicht haben konnte, mit Heinrichen I herrn von Geroldseck vermählet habe. Erst im jahre 1270, da er den 3 Aug. seinen ältesten sohn Walther mit der Spanheimischen gräfin Mena verlobte, kommt der vatter zum erstenmal als graf von Veldenz und gemahl der Agnes von Veldenz vor, (e) welche im jahre 1268 noch ledig gewesen. Aber er erscheint schon in Geroldseckischen urkunden, mit seinem vatter Walther von Geroldseck, seiner mutter Hailika, seinen brüdern, dem Strasburgischen domprobste und nachherigen bischofe Walther und Herrmann, dem landvogt im Elsas und in der Ortenau, und nach dieser seiner brüder früherm tod mit dem vatter alleine, seit dem jahr 1252 bis 1267 immer nur als ein herr von Geroldseck. Da mit seinem vatter Walther zuerst eine zuverlässige reihe dieses seitdem berühmten und von dem gleichfalls herrlichen geschlecht von Geroldseck am Wasichin (f) unterschieden gewesenen geschlechts in der Ortenau

<sup>(</sup>d) In diese zeit gehöret noch die urkunde n. I vom jahre 1264. Vermög eines anlasses, welchen der graf Heinrich II von Zweybrücken, als vormund und administrator der grafschaft, zu beilegung der über ein legat des lezten grafen von Veldenz, zwischen der abtei Wersweiler und der probstei Remigsberg, entstandenen strittigkeit bewirkte, thaten die beiden landdroste oder truchsässen der grafschaft Veldenz einen ausspruch, welchen sie darinn verbrieset haben.

<sup>(</sup>e) Siehe die XIII urkunde zur ersten vorlesung, und diese selbst § XIV, p. 279. In eben diesem jahr 1270 erscheint auch graf Heinrich von Veldenz in einer Remigsberger urkunde, welche besagt, dass die dörser Isenbach, Lendestal und Corberen jährlich 15 schilling dem probst zu Remigsberg zu geben schuldig seyen.

<sup>(</sup>f) Schöpflin konnte die geschlechts-reihe dieses hauses schon mit ansang des x11 jahrhunderts ansangen in Assatia illustr. T. 11, p. 618, und vergleiche Assat. dipl. im personen-register. Ob aber die verschiedenheit

tenau anfängt, welche der verfasser der pragmatischen geschichte ausgestellt: so wird man um so weniger ältere nachrichten von seinen anherren erwarten, als solche zu dieser Veldenzischen geschlechts - geschichte nicht gehören würden. Selbst Reinhard wusste nichts davon, als was die ältere durch Matthäus von Pappenheim zusammen geschriebene chronick (g) erzehlet, und man offenbar als sabelwerk der deutschen turnier-bücher erkennen muss. Es zeigte sich ihm dabei nicht der in einer Hirsausschen tradition im ansange des zwölften jahrhunderts vorkommende Walther von Geroldseck, den man unter die anherren des Ortenausschen geschlechtes zählen könnte. (h) Wenigstens bezieht M m 2

der wappen dieses Wassgauischen und jenes Ortenauischen hauses einen richtigen schluss auf eine ganzliche namens - verschiedenheit begründe, getraue ich mir noch nicht einem Schöpflin und Reinhard (dessen Geroldseckischen geschichte S zv p. 5 sq.) nachzuglauben. Die herren von Geroldseck in der Ortenau führten einen rothen schrägbalken im goldnen feld; da hingegen die herren von Geroldseck am Wasichin einen rothen Löwen im filbernen mit blauen querliegenden schindeln bestreuten feld. Aber die Veldenzische nachkommen Heinrichs I von Geroldseck, der selbst als graf von Veldenz den Gerodseckischen querbalken als sein geschlechts-wappen beibehielt, führten doch den Veldenzischen Löwen wieder. So führte auch im xxxx jahrhundert ein graf Emich von Leiningen zum zeichen seiner abkunft aus dem gräßich - Saarbrückischen haus den Saarbrückischen Löwen, wovon ich selbst einen schönen siegel-abdruck besitze, da hingegen sein bruder und dessen fohn, beide Friedriche, das ältere Leiningische wappen, den Adler, annahmen, wie ich an einem andern orte ausführen werde.

- (g) Woraus Reinhard seinem urkunden buch n. I, p. 3-34 einen auszug einverleibt. Her zog in seiner Elsasischen chronick L. v, wo er p. 108-129 von den herren von Geroldseck eine nachricht giebt, hatte eben diese chronick vor augen gehabt. Sie enthält viele einzelne nachrichten, die sich auf urkunden beziehen. Aber in ältern zeiten war D. Matthäus übel unterrichtet, und in seinen geschlechts-verbindungen oft unglücklich.
- (h) In Crusius annal. Suev. P. 11, I. x, cap. xv, p. 429, werden als zeugen einer wichtigen schenkung grafen Burkards von Stausenberg (in der

sich seiname auf die burg in der Ortenau. Es kann aber seyn, dass, da man ausser dem keine zuverlässige spuren von herren zu Geroldseck in der Ortenau in dem xii jahrhundert sinder, sie in ältern zeiten andere beinamen gesühret haben; wie denn die von der ganz nahe dabei gelegenen burg Tiersberg benamste herren ein zweig des Geroldseckischen stamms gewesen, von dem er sich im xiii jahrhundert abgesondert hat. In eben demselben waren auch die herren von Vinstingen an der Saar nah verwandt mit den Geroldseckern in der Ortenau, und sührten einerlei wappen mit ihnen; (i) aber da sich die Vinstingische

ge-

der Ortenau) und seines bruders Bertholds, wie auch eines brudersohns Hermanns, welche in die zeit zwischen 1105 und 1121 eintrist, angesührt: Adalbertus de Sallestat & frater eius Bertholdus. Eberhardus de Seedorff. Bubo de Venningen. Waltherus de Wiler. Waltherus de Geroldseca. Luidfridus de Owerswiler. In dieser gesellschaft scheint nun freilich Walther von Gerodseck mehr ein ritterliches, als herrliches ansehen zu haben. Aber wir würden doch mit der burg Geroldseck um ein jahrhundert höher hinauf kommen, als mit den Reinhardischen urkundlichen nachrichten. Herzog in der Elsasischen chronick L. 111, p. 80 giebt auch dem den 20 Dec. 1170 zum bischosen von Strasburg gewählten und an eben dem tage 1180 wieder verstorbenen Conrad den beinamen von Geroldseck (in der Ortenau.)

(i) Die Gesta Trevirorum cap. cxi in Hontheims prodr. hist. Trev. p. 86 nennen den erzbischof zu Trier Heinrich von Vinstingen einen consanguineum des bischosen zu Strasburg, Walthers von Geroldseck; und Künigshosen Elsasische chronich p. 246 sagt von jenem: der was sin öhem. Wenn man dazu nicht nur die gleichheit des wappens, in welchem die Vinstinger ebenfalls einen querbalken sührten, nimmt, sondern auch ohnweit Vinstingen zur rechten der Saar ein abgegangenes schloss Geroldseck, und in eben der herrschaft, wie in der Ortenau, ein Lahr sindet, so möchte man versucht werden, sich eine gemeinschaftliche abstammung dieser beiden häuser zu denken. Gedachter erzbischof Heinrich von Vinstingen hatte noch zween brüder, Cuno und Brunicho, die im jahre 1252 mit seiner einwilligung, da er noch domsänger zu Verdun war, ein priorat S. Leonhard zu Vinstingen stifteten, und der abtei S. Michael zu Verdun übergaben. S. Calmet hist. de Lerraine T. 11, erste ausgabe, preuves p. 472. Der vatter dieser brüder

geschlechts-nachrichten eben so wenig, als die Geroldseckische bis in die erste helste des xiii jahrhunderts, geschweige höher hinauf, sühren lassen, so wissen wir zu wenig, um ihre verwandtschaft zu bestimmen, und das eine durch das andere zu erleuchten. Das Geroldseckische haus scheint sich überdiss erst in dem Walther, welcher ums jahr 1252 schon erwachsene söhne, und unter ihnen unsern Heinrich, den nachherigen grasen von Veldenz hatte, (k) durch seine erwerbungen, besonders der herrschaft Sulz am Necker &c. wie auch der burg und herrschaft Malberg in der Ortenau, so wie durch seine und seines sohns, des bischosen von Strasburg, kriege mehr erhoben, und merkwürdiger gemacht zu haben. Das solgende wird diese voraussezung annehmungswerth machen.

## G. II.

Das stammhaus und die ihm nähere herrschaften der herren Besitzungen von Geroldseck, besonders die burgen Geroldseck, Lar und der herren Malberg, sind in der Ortenau (1) oder Mortenau, der zwischen von Geroldsdem Breisgau und dem rheinsränkischen Usgau, dem Rhein und Schwarzwald gelegenen, und in der Strasburgischen diöces begriffenen provinz zu suchen. Ausser dem besassen sie in dem Elsas, dem Breisgau und in Alemannien vesten und herrschaften, Mm 3 welche

ist mir noch unerkannt, ob gleich derselbe mit seiner gemahlin die herrschaft Mailberg in der Eisel und vogtei Witlich auf sein geschlecht gebracht, von dem sie schon wieder im jahre 1279 durch verkauf an das erzstist Trier gekommen.

<sup>(</sup>k) S. sein, seiner gemahlin und söhne schenkungs-brief an die abtei Tennibach im Breisgau vom jahr 1252 in Schöpflini cod. dipl. Bad. n. 127, T. v, p. 221.

<sup>(1)</sup> S. davon Schöpflini Alfat. illustr. T. 1, p. 674 und hist. Zaringo-Bad. T. 111, p. 343 - 359.

welche nicht alle auf einerlei weise auf sie gekommen seyn mogen. Die Geroldseckische urkunden selbst machen einen unterschied (m) unter den landen im Elsas, in der Ortenau und in Schwaben: und bei den Ortenauischen wiederum unter dem, was gegen Schwaben in den vorgebürgen des Schwarzwalds, und dem, was gegen den Rhein lieget. Also lagen im Elsas ihre burg Schwanau (n) mit ihrer zugehörde am Rhein, oberhalb Strasburg gegen Ottenheim über; in der Mortenau oder Ortenau gegen Schwaben hin die vogtei Ettenheim - münster, die veste und herrschaft Geroldseck, welche später unterscheidend kohen Geroldseck genannt ward &c. gegen den Rhein hin die herrschaften Lar und Malberg, vogtei Schuttern, Ottenheim &c. in Schwaben oder Alemannienn ihre erworbene vesten städte und herrschaften Sulz am Necker, Lossburg ohnweit der Kinzing ursprung, Schenkenzell an diesem fluss, und Romberg, dessen lage mit dem abgang seines namens verdunkelt worden. Dornstätten und Schiltach aber waren jungere erwerbungen, welche bald vorüber giengen. Breisgau lag der hof Hardern im banne Wisswill, welchen Walther herr von Geroldseck mit seiner gemahlin und söhnen im jahre 1252 der abtei Tennibach schenkte; (0) und ohnweit dieser abtei finde ich eine burg Landeck, welche diejenige seyn mag, die als eine Geroldseckische besitzung in der theilungs-urkunde von 1277 vorkommt, Es scheinen aber die herren von Geroldseck

<sup>(</sup>m) Wie schon Reinhard in der Geroldseckischen geschichte S x1 sq. p. 9 angemerket hat; dessen anmerkung jedoch durch das, was ich hier sage, zu berichtigen ist. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf die theilungsurkunde vom jahre 1277 in Reinhards urkunden - buch n. v, p. 37 sondern auch auf die bei dieser aussährung besindliche urkunde vom jahr 1314, n. 1x.

<sup>(</sup>n) Von dieser berühmten und vesten burg, welche im jahre 1333 von den Strasburgern zerstöhret worden, s. Schöpslini Alsat. illustr. T. 11, p. 444.

<sup>(</sup>o) S. oben die anmerkung (k).

eck ihr erstes aufnehmen den stiftern, deren vögte sie waren, befonders dem stift Ettenheim-münster, delsen vogtei sie von dem hochstifte Strasburg zu lehen trugen, und der abtei Schuttern. die sie von dem hochstifte Bamberg zu lehen empfiengen, zu verdanken gehabt zu haben. Ihre verbindungen mit andern herrlichen häusern in der Ortenau, Breisgau, Alemannien, Elsass &c. und andere ihnen günstige begebenheiten liessen sie ihre herrschaft durch neue erwerbungen ausdehnen. Kaiser Heinrich der heilige hat seiner lieblings-stiftung, dem hochstifte Bamberg, nicht nur die abtei Schuttern, deren vogtei die herren von Geroldseck von diesem hochstifte zu lehen trugen, übergeben, (p) sondern auch die stadt Gengenbach, die vesten Ortenburg und Malberg &c. verliehen, welche orte von den bischöfen wiederum den herzogen in Schwaben zu lehen ertheilt wurden, (q) Die Hohenstaufische herzogen, und aus ihnen noch kaiser Friedrich II besasse sie bis ins jahr 1246, da sie ihm der bischof Heinrich von Strasburg als ein anhänger des pabstes und des gegen - königs Heinrich Raspo unter vorwand des über den kaiser ergangenen banns entrissen hatte. (r) Die herzogen und zugleich kaiser aus dem Hohenstaufischen haus hatten in jene vesten und städten, die ihnen zustanden, ministerialen als vögte und schultheissen angeordnet. welche

<sup>(</sup>p) Dis bezeugt Schöpslin in Alfat. islustr. T. 11, p. 167 aus einem ums jahr 1350 geschriebenen bischöslich-Strasburgischen lehenbuch, mit den worten: Waltherus Dom- de Geroltzecke distus de Tuwingen aduocatiam monasterii in Ettenheim-munster; castrum Nuwenberg —

<sup>(</sup>q) Von dem kloster Schuttern siehe die bewährende nachricht in chron. Schutter. in Schannats Vindem. liter. coll. 1, p. 19. Eben so sind die abtei Gengenbach und die herren zu Geroldseck unter den Bambergischen vasallen. Script. Babenberg. nach Ludewigs ausgabe p. 1270 sq.

<sup>(</sup>r) Hievon giebt auch Schöpflin kift. Zanrigo Bad. T. 11, p. 92-95, dar er die ältere geschichte Malbergs erzehlt, nachricht. Die vergleichung feiner geschichte von Malberg und dessen gelangung an Geroldseck mit dem, was ich davon sage, mag entscheiden, ob solches überstüssig gewesen.

welche man eben deswegen noch nicht für dynasten anzusehen hat. (s) Dergleichen waren auch die vögte und schultheissen von Malberg und Gengenbach. In der anarchie, die seit der zertrümmerten macht des Hohenstausischen hauses in Schwaben und Elfass durch das ganze zwischen-reich andauerte, durste der bischof von Strasburg, Heinrich von Stahleck, die von ihm eroberte orte bis zur erstattung der kriegskosten behalten, und der schwache könig Richard trug ihm selbsten das vikariat oder landvogtei über Elsas und die Ortenau auf, welche unter seinem nachfolger, bischofe Walthern von Geroldseck, dessen bruder Hermann verwaltete. (t) Die burg Malberg war nicht durch den bischof selbst erobert worden, sondern durch einen seiner bundsgenossen. (u) Und wer kann dieser anders seyn, als Walther von Geroldseck, des bischofen Walthers, des landvogten Hermanns und unsers grafen von Veldenz vatter, der im jahre 1252 auf der burg

<sup>(</sup>s) In Aljatia dipl. ist die merkwürdige darüber gestebene urkunde des pabstes Innocenz IV n. dexxi, p. 399. Cf. Königshoven chronic cap. 11, Sclxxv, p. 116.

<sup>(</sup>f) Reinhard hat in der Geroldseckischen geschichte in einer besondern anmerkung sich mühe gegeben, um eigene dynasten von Malberg in der Ortenau aufzustellen; fand aber im jahre 1215 einen Merboto von Malberg, der in einer königlichen urkunde des Kl. Hirsu dem Elsasischen dynasten von Horburg vorsteht. Dass dieser Merboto von Malberg die vogtei Malberg von den königen gehabt habe, will ich glauben. Als ein königlicher dienstmann konnte er mit Cuno von Horburg, der auch ein solcher war, zugleich gehen. Wann aber Reinhard eben daselbst p. 19 behauptet, dass die herren von Malberg in der Eisel keine dynasten gewesen, so hätten ihn ausser vielen urkunden Cæsarius Hesserbac. der sie unter die vasallen des stifts Prüm vom höheren adel sezet, in Hontheims hist. Irvv. T. 1, p. 698, eines bestern belehren können. Auch die herren von Sirk, denen er solches abspricht, sind bekanntlich herrenstands gewesen.

<sup>(</sup>u) In Schöpflini Alfat. illustr. T. 11, p. 559 fq.?

burg Malberg fafs, (z) von dem auch folche mit ihrer zugehörde vermöge der erbtheilung vom jahre 1277 auf seine enkel, des landvogts Hermanns söhne, vererbt wurde. Unter den übrigen anhängern des pabstes sowohl, als des gegen-königs Heinrich, welche an den damals dem Hohenstaussschen haus entwandten besizungen theil bekamen, waren auch die grafen von Freyburg und Fürstenberg, die sich noch auf ein Zäringisches erbrecht grundeten. (y) Nachdem aber die anarchie mit könig Rudolph von Habsburg ein ende nahm, und dieser die Hohenstaufischen erbgüter gröstentheils als einen heimfall zum reiche zog, so bestellte er bald wiederum, wie in Schwaben, Elsas und Speiergau, also auch in der Ortenau einen königlichen landvogt, der zu Ortenburg seinen siz hatte, und besonders auch über die nunmehrige reichsstädte Offenburg, Gengenbach und Zell am Hammersbach, gewalt hatte, und deren schultheisse sich untergeordnet sahe. Walther herr von Geroldseck behielte indessen die burg Malberg ohne zweisel zur belohnung und vergütung der kriegskosten, und Vol. IV Hift. Nn

<sup>(</sup>x) Das fragmentum historicum incerti austoris in Urstisii script. T. 11, unterm jahr 1348 p. m. 92 sagt es deutlich: "Episcopus vero Argen, tinensis, nomine Henricus de Stahelecke, obsedit in Alsatia munitio, nes, oppida & castra, quæ Fridericus & silius suus possidebant, & expugnavit. — Fautores vero (eiusdem episcopi) expugnaverunt ex, altera parte Rheni nobile castrum Husen & multa eppida. Posthæc, expugnavit idem episcopus castrum Ortenberg, & subiugavit sibi oppia, dum Ossenburg, & Kintzingerthal & Gengenbach.

<sup>(</sup>y) Von dem grafen Conrad von Freyburg befagen es die zwo urkunden von 1248 und 1251, in deren ersterer pabst Innocenz ihm die hossnung zu den burgen und städten Neuenburg, Ossenburg und Ortenburg verfichert, in der andern aber könig Wilhelm die vom Heinrich Raspo geschehene wiedergabe der stadt Neuenburg bestätigt, in cod. dipl. Zaringe

nun waren die vögte von Malberg seine officialen. (2) Die herren von Gerolzeck zu Lar blieben auch in dem besize der burg und ihrer zugehörde, bis zu dem zwischen könig Adolph, und dessen gegner, herzog Albrecht von Oesterreich, entstandenen krieg, der den besiz der Deutschen krone entscheiden sollte. Die herren von Geroldseck zu Lar sowohl als ihr vetter Hermann, herr zu Hohen-Geroldseck, hielten es mit k. Adolph; und der graf von Freyburg verfochte Albrechts sache. Der sieger und so mit der könig Albrecht verpfändete darauf zu ende des jahres 1298 dem grafen Ego von Freyburg die reichslehnbare burg Malberg mit ihrer zugehörde stir 1000 mark pfenninge kriegskosten. (a) Aber im folgenden jahre siehet man noch oder wiederum Malberg mit Kippenheim und dem Riete, als zugehörungen jener burg, in den händen der herren von Geroldseck zu Lar: (b) aus denen auch Walther der jüngere von kaiser Heinrich VII von Luxenburg gleich seinen vorfahren belehnet ward mit der burg Malberg in der Ortenau und allen ihren zugehörungen, welche sein vatter Walther der ältere, der

zu-

ringo Badensi n. cxx1 und cxxv1, p. 214 und 220. Dieses Neuburg liegt im Breisgau am Rhein. Und eben so gelangte des grasen bruder Heinrich, graf von Fürstenberg, zur herrschaft Hausen im Kinzinger thal. Denn dieses thal und die burg Hausen waren unter jenen eroberungen. In der theilung zwischen diesen beiden brüdern erhielt graf Heinrich von Fürstenberg in seinem theil Badenweiler, Neuenburg und Husen im Kinzinger thal. S. Cod. dipl. Bad. n. cl., T. v, p. 253 sq.

<sup>(</sup>z) Dergleichen waren im jahr 1263 Walther von Malberg, dessen bruder Johann schultheis zu Gengenbach war; siehe Alsat. dipl. n. 624 und 627; im jahr 1273 Albrecht schultheis von Malberg, siehe chron. Schutter. bei Schamat 1. c. p. 2.

<sup>(</sup>a) S. den pfandbrief im cod. dipl. Bad. n. 192, p. 311 T. v, und dem Geroldseckischen urkunden-buch n. v1, p. 39.

<sup>(</sup>b) S. in dem Geroldseckischen urkunden-buch navii, p. 41.

zugleich landvogt in der Ortenau war, zu gunsten seines sohns resignirt hatte. (r)

Es mag diess genug von dem zukommen der burg und herrschaft Malberg an Geroldseck seyn, um zu zeigen, wie irrig man Walthers von Geroldseck schon im jahre 1259 verstorbene gemahlin Heilika, die des grafen von Veldenz mutter war, zu einer erbin der herrschaft Malberg gemacht habe, und wie vergebens man ältere herren von Malberg aus den vögten von Malberg, die nichts als ministerialen oder officiati waren, machen wollen, Walther herr von Geroldseck, der Heilika gemahl, und der vatter des grafen Heinrichs von Veldenz ist ohne zweisel auch der eroberer der burg, stadt und herrschaft Sulz am Necker. Wir wissen zu wenig zusammenhängendes aus ältern zeiten von dem gräflichen geschlecht, (d) welches schon im zwölsten jahrhundert davon den beinamen getragen, und in einer schon seit anfang des dreizehnten jahrhunderts abgetheilten branche bis 1687 fortgedauert hat. Es ist zwar nur eine alte sage, welche sogar den Geroldseckischen geschichtschreibern unbekannt geblieben, dass

Nn 2 die

<sup>(</sup>c) S. l. c. n. x11, p. 51. woraus ich die vielbesagende stelle ansühre: —
"Nobilis vir Waltherus de Gerolseck iunior — exposuit, quatenus cum
"nobilis vir Walther de Geroltzeck advocatus noster provincialis, pater
"sus, castrum Malberg, situm in der Mortenawe, cum omnibus suis
"pertinentiis, quod idem Walther & predecessores sui a nobis & an"tecessoribus nostris tenebant, in seudum sibi & suis manibus resigna"vit, ipsum sibi.... concedere dignaremur.

<sup>(</sup>d) Schon gegen das ende des xi jahrhunderts hatten mehrere herren an den Sulzischen gütern theil, wie der Alpirsbacher stiftungs-brief von 1095 in Besolds doc. rediv. mon. Wurtemb. p. 236 beweist, Rutmann herr von Hausen im Kinzinger thal, Albrecht von Zollern, der seine antheile an den dörsern Hausen, Gerolzdorf und Sulz dazu gab, und endlich ein graf Alwig von Sulz selbst. In der erstern helste des xii jahrhunderts lebte wiederum ein graf Albig von Sulz. S. Schöpslini Alsat. dipl. n. 265, ad an. 1138 und Herrgoits geneal. Austr. dipl. T. 11,

die burg Sulz ums jahr 1252 von den grafen von Sulz an die herren von Geroldseck gekommen seyn. (e) Aber die alte Geroldseckische chronick führt doch aus einer urkunde vom jahre 1273 an, (f) dass ein graf Hermann zu Sulz dem prioren zu Ripolzau (im Kinzinger thal) einen hof zu Häcklingen verkauset, und Walther herr zu Geroldseck aus bitte seines vettern grafen Hermanns zu Sulz (g) solches mit besiegelt habe. Wenn man diese beide obgleich unvollkommene geschichtsspuren vergleicht, so möchte wohl nicht zu zweislen seyn, dass die herrschaft Sulz mit den übrigen Schwäbischen herrschaften durch eine erbtochter eines abgetheilten grafen von Sulz auf Walther, herrn zu Geroldseck in der Ortenau, vererbet worden.

S. III.

p. 166 ad an. 1141. Seine gemahlin Adelheit von Nuspilingen wandte nach ihrer beiden eltern und einzigen bruders, endlich auch ihres gemahls absterben ihre erbschaft, die man in der grafschaft Sigmaringen zur linken der Donau suchen muß, der abtei Zwisalten zu; siehe die traditt. Zuisalt. in Crusius annal. Suev. P. 11, L. 1x, cap. xx, p. 370. Gegen das ende des jahrhunderts ist wieder ein graf Albig ersichtlich in Alsatia dipl. n. 357, p. 304. In den jahren 1224 und 1226 erscheint ein Berthold graf zu Sulz in Gudenus syll. diplom. p. 468 und Besolds doc. rediv. p. 459.

- (e) Deren Zeillers topographia Sueviae unter dem namen Sulz gedenkt. Weder Sattler noch Reinhard haben solches angesührt. Imhof in notitia procerum imperii L. XI, cap. IX, SI, p. 190 edit. Koeler. sagt, dass Sulz um die mitte des XIII jahrhunderts durch verkauf an die herren von Geroldseck gekommen seye.
- (f) Im Geroldseckischen urkunden buch n. 1, p. 27 sq.
- (g) Eben dieser graf Hermann von Sulz kommt auch schon im jahr 1267 vor bei Besold 1. c. p. 255. Im jahr 1283 resignirte er dem k. Rudolf die grafschast Bar, welche darauf graf Heinrich I von Fürstenberg erhielt, nach der urkunde in Schöpslini Alsat. dipl. n. 732, T. 11, p. 25 und von ihm fangt erst eine zuverlässigere und zusammenhangende geschlechts-reihe der grafen von Sulz an, siehe Imhos 1. c. womit zu vergleichen Sattlers hist. beschreib. Würtenb. P. 11, cap. xl, § 1, p. 155.

## S. III.

Walther der erste, der älteste sohn des grafen Heinrichs von Sulzische Li-Veldenz, ward in dem jahre 1270, da sein vatter als gemahl der nie von Geerbin von Veldenz und graf von Veldenz erscheinet. den dritten August mit Mena, Ymena oder Imagina, einer tochter grafen Simons II von Spanheim zu Kreuznach und Margarethen von Hengesbach (h) verlobt, und vollzog auch die ehe schon im anfang des folgenden jahrs, wie bereits oben aus der ersten vorlesung und deren beilagen wiederhohlet worden. Mena von Spanheim brachte diesem ihrem gemahl vermöge der eheberedung und zugelds-verschreibung ihres bruders, des grafen Johann von Spanheim 600 mark Köllnisch neben ihrer sonstigen erbschaft zu, und erhielte dagegen 900 mark Köllnisch zu ihrem witthum. Walther und Mena kommen hernach den dritten Hornung 1270 in einer urkunde ihres sehwagers und bruders. des grafen von Spanheim wiederum vor. Seitdem aber habe ich kein denkmahl gefunden, worin seiner ausdrückliche meldung geschehen. Aber Sattler, wenn er in seiner historischen be-Ichreibung des herzogthums Würtemberg (i) von der stadt Sulz am Necker die nachricht giebt, dass Heinrich von Geroldseck, (der eben unser graf Heinrich von Veldenz war, als welchem auch die herrschaft Sulz-in der theilung von 1277 zugefallen ist) die stadt Sulz inne gehabt, und ihr stadtrechte von könige Rudolph I Nn 3

(h) Diese gräfin war schonvorher, als ihr bruder, Johann der lahme, im jahre 1265 den 15 Merz, mit des grafen Emichs von Leiningen tochter Adelheid verlobt wurde, an eben dieses grafen sohn, Emich den jüngern, verlobt gewesen; und zugleich versprachen fich auch beiderseitige eltern, Emich graf von Leiningen und Margareth gräfin von Spanheim, die ehe; wie ich diess alles in der vorlesung von dem Leiningischen geschlechte urkundlich darthun werde. Das verlöbnis der Imena mit Emich dem jüngern ward also nicht vollzogen.

<sup>(</sup>i) II theil, cap. xL, S. 2, p. 156.

ausgebracht habe, meldet uns zugleich, dass derselbe zween föhne, Hermann und Walther, gehabt; nach ihnen aber im jahre 1300 ein Johann, der auch Hanmann oder Hanselmann genennt worden, zum vorschein komme. Diese von Reinharden übergangene nachrichten, welche Sattler unbewährt gelassen, finden ihre bestättigung in anderen urkunden, die ich jezo anführen will. Walther, der Mena gemahl, büsste schon im jahre 1208 sein leben in einem treffen im Schwarzwalde nebst andern grafen und herren elendiglich ein. (k) Bei der den dritten May des jahres 1301 getroffenen landestheilung der beiden brüder, Simons III und Johanns II, grafen von Spanheim zu Kreuznach, welche der Mena, herrin von Geroldseck, brudersföhne waren, wird ihrer ohne ihren gemahl Walther, gleichwie des grafen Friedrichs von Leiningen ohne dessen auch nicht mehr am leben gewesene gemahlin, eine schwester der Mena, gedacht. Beide bruder von Spanheim verglichen sich wegen auslösung der leibrenten, die ihrer baase Mena von Geroldseck und ihrem oheim grafen von Leiningen, als dem verwittibten gemahl ihrer andern baase, von wegen ihres heurathsguts und sonstigen erbschaft versezt waren.

## S. IV.

Johann zu Dass aber Mena von Spanheim, frau von Geroldseck, einen Sulz. sohn Johann gehabt habe, der seinen vatter Walther überlebt, besaget eine von der mutter und dem sohne zugleich ausgestellte N. III. verschreibung vom siebenden Jenner 1305. Dieser Johann ist es, von

<sup>(</sup>k) Trithem. chron. Sponkem. & Hirfaug. unterm jahre 1289. Nach der neuern ausgabe des leztern annalen wird es mit diesen worten erzehlet: "Eodem anno Emicho comes de Liningen, Dietherus filius Eber"hardi comitis de Catzenelnbogen, Waltherus comes de Gerolzeck,
"Gerlachus dominus in Limpurg senior, comes quoque de Veyhingen,
"comes de Reneck cum pluribus aliis in conslictu quodam apud nigram
", silvam habito misere perierunt.

von welchem Sattler berichtet, dass er seit dem jahre 1300 erscheine, und auch Hanmann oder Hanselmann genennt worden. Dass Johann und Hanmann ein name seye, ist bekannt, und könnte mit beweisen aus urkunden der grafen von Zweibrücken zu Bitsch (1) und der herren von Lichtenberg dargethan werden. Johann, herr von Geroldseck, (Walthers und der Mena sohn, und Heinrichs von Geroldseck grafen zu Veldenz enkel) war mit seinen miterben über die Geroldseckische erbschaft in misshelligkeit gerathen, welche nach dem ausspruche der dazu erwählten vier schiedsrichter im jahre 1301 entschieden ward. Dieses bezeuget seine eigene in gedachtem jahre den 18 April ausgestellte schäzbare urkunde, welche uns die erben des grafen zu Veldenz an dessen Geroldseckischen herrschaften aufstellt. theilt darin erstlich mit seines vatters halbbrüdern, den söhnen Heinrichs des ersten, welche mit der Veldenzischen gräfin gezeugt waren: Georigen dem grafen von Veldenzen und hern zu Geroldsecke, Walramen und Eberharden sinen brudern mynen vettern; zum andern seines vatters bruders wittwe mit ihrem sohne: Vten myner mumen von Tuwingen myns vettern Hermans seligen wirtynne, und Walther yrem son, also, dass jeder einen fünften theil haben solle, an Sulz burge und stait, an Loseburg, burg und stait, an Schenkenzelle der burge und an myner vettern teile der burge zu Swanauwe und an den guten die dazu gehörent, die eigen und erbe sint. Da in dieser theilung nur die Geroldseckische herrschaften in Schwaben, ausser dem Hohen-Geroldseckischen antheil der burg Schwanau benamset werden, so muss Johann an den übrigen Hohen-Geroldseckischen herrschaften in der Ortenau, welche sein vetter oder vatters bruder Her-

N. L.

mann

<sup>(1)</sup> Hanmann der erste graf von Zweybrücken herr zu Bitsch, der sich auch in urkunden so nennt, sührt in seinem siegel, dergleichen ich an einem Nannesteiner oder Landstuhler burgsrieden von 1305 unversehrt gefunden habe, die umschrift: S. Johns Comitis D. Geminoponte at Dni in Bitsche. Eben so hielt es Hanmann der zweite graf zu Bitsch.

mann mit den grafen von Veldenz ausserdem geerbt hatten, keinen antheil gehabt haben. Ich schliesse daraus, dass Walther, des grafen Heinrichs von Veldenz sohn, und dieses Johannsen vatter, von jenem bei seinem leben eine gemeinschaft an obbemeldten herrschaften in Schwaben zum ansiz erhalten, aber da er vor dem vatter verstorben, dessen sohn Johann mit den vattersbrüdern nicht gleiches erbtheil an den übrigen großvätterlichen herrschaf-Da unsere urkunde die gründe, worauf ten gewinnen mögen. sich der ausspruch der rathleute gründet, nicht ansührt, so überlasse ich deren entscheidende entdeckung dem rechtsgelehrtern geschichtschreiber, und berühre nur noch daraus die übrige artickel des entscheids. Jene fünf erben sollten die landgräfin Elisabeth, welche Johann seine baase (vatters schwester) nennt, wegen ihrem recht an den vorgenannten herrschaften gemeinschaftlich ausrichten. Ferner ward verglichen, dass welcher unter den theilhabern obgedachter herrschaften sein theil verkaufen möchte, solches seinen gemeinern zu kauf geben solle. Endlich wenn einer unter ihnen eine theilung an die andern forderte, so follten diese mit ihm theilen. Eine folche theilung muss wirk-N. IV, V, lich vor 1309 erfolgt seyn. Denn die einigungs-urkunden von diesem jahre sowohl als 1315 reden nur von einer gemeinschaft der grafen von Veldenz und Walthers von Tübingen, Hermanns von Geroldseck und der Uta sohns, in der burg Geroldseck und ihrem theil der burg Schwanau sowohl als den vesten in Schwaben, Schenkenzell, Ruwenberg und Loseburg. Und hieraus glaube ich zu ersehen, dass gleichwie die burg und herrschaft Sulz ausser ihrer gemeinschaft gekommen, die daselbst fortblühende linie von Geroldseck sich durch theilung von den übrigen linien zu Veldenz und Hohen-Geroldseck abgesondert habe. Die von Johannsen von Geroldseck im jahre 1301 ausgestellte urkunde ist noch mit dessen siegel versehen, welches ihn als einen geharnischten reiter darstellt, in der rechten mit dem schwerd, und mit der linken den Geroldseckischen mit einem querbalken

be-

bezeichneten schild zur brust haltend, gleiten ie auch die pferddecke am hals und auf dem hintertheil mit solchem schild gezieret ist.

**g.** v.

Johann von Geroldseck, der aus den beigebrachten urkun-Walther II. den als ein herr zu Sulz kenntlicher geworden, starb zu frühe, nachkommen. als dass wir viele denkmahle seines daseyns hoffen können. Im jahre 1321 war er nicht mehr. Er hatte aber mit Anna, grafen Heinrichs von Fürstenberg tochter, einen sohn Walther 2 gezeugt, dem Sulz zu theil ward. (m) Sie brachte ihm als eine pfandschaft für das zugeld von 500 mark silbers die stadt Dornstetten mit zugehörde zu: welche er aber im jahre 1308 an die grafen von Hohenberg verpfändete, von denen sie im jahre 1320 an Würtenberg kam; und im folgenden jahre begabe sich Johannsen oder Hanmanns nun schon verwittibte gemahlin Anna mit ihrem fohn Walther von Geroldseck, herrn zu Sulz, des wiederlofungsrechts, welchem beispiel einige jahre hernach graf Götz von Fürftenberg folgte, (\*) Dieser Walther II ist eben derjenige, welchen Reinhard zuvor als einen herrn zu Sulz wahrnahm, aber nicht anzuknupfen wußte, so wie er auch dessen nachkommenschaft unrichtig und mangelhaft genug angiebt. (o) Walther herr Vol. IV Hift. 00

<sup>(</sup>m) Diess sagte Sattler schon in der hist, beschr. Würtenbergs P. 11, cap. xL, §. 2. p. 156.

<sup>(</sup>n) Wie folches alles Sattler in der geschichte des herzogthums Würtenberg unter den grafen, II band, I abschn. S. 58, p. 96 sqq. umständlich anführt.

<sup>(</sup>o) S. dessen erste geschlechtstafel der herren von Geroldseck zu Hohen-Geroldseck und Sulz und S. Lii, p. 35 sq. Sattlers hist. beschr. Würtenbergs, die doch schon 1752 ans licht getretten war, hätre ihn beseser beschren und führen können, als die geschriebene Geroldseckische chronick.

zu Sulz stiftete im jate 1330 einem seiner dienstmänner ein denkmahl dankbarer frömmigkeit im kloster Alpersbach, (p) Im jahre 1347 trat er von k. Ludwig von Baiern nach dem beispiel anderer Schwäbischen landherren ab, und wendete sich auf die seite des damals auf betrieb des pabstes gewählten königs Karls IV. Des kaisers Ludwigs sohn, herzog Steffan in Baiern, in verbindung mit den Schwäbischen reichsstädten, unternahm es, die Schwäbische landherren zu züchtigen. Nach dem grafen von Zollern sollte es vornehmlich Walthern von Geroldseck und seine stadt Sulz gelten. Da er aber nicht nur in dem grafen von Würtenberg und damaligen landvogte in Schwaben, ohne dessen zuthun diese execution vorgenommen worden, einen mächtigern beschüzer fand, sondern ihm auch eine große menge edlen zu hülfe eilte, fo muste das reichsstädtische heer unverrichtet von Sulz abziehen. (q) Zwei jahre darauf nahmen Walther von Geroldseck von Sulze fowohl als Walther von Geroldseck genannt von Tübingen mit seinen söhnen, Georg und Heinrich, und Walther von Geroldseck von Lar der junge, an dem bündnisse des bischofs von Strasburg und mehrerer grafen und herren mit der stadt Strasburg theil. (r) Er hatte zur gemahlin Margreth, eine schwester des pfalzgrafen Konrads des alten, aus der Schererischen linie, welche

<sup>(</sup>p) S. Crusius annal. Suev. P. 111, lib. 1V, cap. 12, worans Reinhard I. c. die stelle ansührt.

<sup>(</sup>q) Albertus Argent. unterm jahre 1347 in Urstiss script. rer. Germ. T. 11, beschreibt diese expedition, wovon ich nur die hieher gehörige stelle ansühre: "Volentibus autem eis obsidere oppidum Sulz Walntheri de Gerolzecke, servitoris & consanguinei comitum de Wirten, berg, quamvis essent præsides principis, asserentes hæc sine eorum, consilio inchoata, restiterunt, quibus & eidem Walthero tanta assum, xit multitudo nobilium in auxilium, quod civitates Sueviæ recesserunt, de campo.

<sup>(</sup>r) S. in der 18 anmerkung Schilters zu Künigshofens chronick p. 1049 n. 111.

che ihm 4 föhne gebahr, Hanmann, Konrad, Heinrich und Walther, die im jahre 1378 ihre mutter wegen ihrer heimsteuer. morgengab, widerlegung und vorgeliehenen gelds auf einige gefälle zu Rotenburg, Empfingen, Sigmarswangen, Holzhaufen und das umgeld zu Sulz verwiesen, und im jahre 1383 die ihnen angeerbte herrschaften unter sich theilten, aber auch dadurch den grund zu ihrem abnehmen legten. (s) Diess seve genug, um einen sohn Heinrichs von Geroldseck und grafen zu Veldenz in seiner nachkommenschaft kenntlicher zu machen, von der man bei herrn Sattler noch weitere nachrichten bis zu ihrem abgange findet. Hans von Geroldseck zu Sulz, mit dem Reinhard im jahre 1451 diese Sulzische linie sich endigen lässt, ward nach den von Sattlern gegebenen, aber jenem unbekannt gebliebenen urkundlichen nachrichten im jahre 1471 der herrschaft Sulz vom grafen Eberhard zu Würtenberg entsezt, und mussten er und seine söhne allen ansprüchen auf die herrschaft Sulz gegen ein leibgeding entlagen. Er starb erst im jahre 1485, und hinterlies noch fünf söhne, welche sich mit einem leibgedinge begnügen musten, und ihr herrliches geschlecht nicht fortpflanzten. Hohen - Geroldseckische linie scheint noch ansprüche auf die herrschaft Sulz fortgeführt zu haben, ich glaube, weil die Sulzische nur durch eine mutscharung darauf abgetheilt gewesen. Gangolf II, herr von Hohen-Geroldseck, fand wenigstens im jahre 1510 die umstände günstig, sie geltend zu machen, da er mit hülse des Schwäbischen bunds Sulz einnahme, und mit seinem bruder Walther von dem erzherzoge Ferdinand, als herzoge von Würtenberg, im jahre 1526 mit der herrschaft Sulz beliehen wurde. Doch die wiederkehr des vertriebenen herzogs Ulrichs in seine lande, machte auch diesem besize ein baldiges ende; und ward die herrschaft Sulz abermals mit diesem herzogthum vereiniget.

00 2

% VI.

<sup>(</sup>s) Sattlers hift. befchr. 11 Th. cap. xxv, in der Tübingischen geschlechtserzehlung §. 13, p. 18 und cap. xL, vom amt Sulz §. 1, p. 155.

## S. VI.

Hohen - Gelinie.

Hermann I, der jüngere sohn Heinrichs von Geroldseck, graroldsechische fen zu Veldenz, war im jahre 1301 schon verstorben, und hinterlies seine gemahlin, Uta von Tübingen, als vormünderin seines mit ihr erzeugten noch unmündigen sohns Walther, der in der Hohen - Geroldseckischen besondern linie wiederum der erste dieses namens, bei herrn Reinhard aber der dritte in seiner geschlechtstafel ist. Da eben dieser Walther hernach den beinamen von Tübingen führte, und folchen sogar auf seine beide söhne. Heinrich und Walther, vererbte, so könnte man schließen, dass Uta, eine gebohrne pfalzgräfin oder gräfin von Tübingen, ein erbtheil oder ansprüche zugebracht habe; ob es gleich bei dem damals in viele linien getheilten und noch nicht genug aufgeklärten Tübingischen geschlechte und abgehenden nähern merkmalen nicht zu bestimmen ist, wessen tochter sie gewesen. Hermann ihr gemahl erhielt und ererbte außer seinem antheil an der Hohen-Geroldseckischen herrschaft auch den in der theilungs-urkunde 1301 angezeigten fünften theil der herrschaften in Schwaben und des theils zu Schwanau, so wie seine halbbrüder von Veldenz, und hinterlies solche seinem und der Uta von Tübingen sohn. Nach eben dieser urkunde war er damals nicht mehr am leben; aber er scheint doch seinen vater, den grafen Heinrich von Veldenz, der bis 1293 in urkunden vorkömmt, überlebt zu haben, und daher sein erbe nicht in dem gleichen fall gewesen zu seyn, wie Johann, der seinen vatter Walther, den ältesten sohn des Veldenzischen grafen, früher verlohren hatte, und daher nach dem einstehungs-recht, welches durch die entgegen stehende nähe des grads der vattersbrüder abbruch leiden konnte, an der grosvätterlichen verlassenschaft antheil nehmen wollte. Auch erhielte Johann nicht, wie Walther, Hermanns sohn, und seine vettern (patrui) von Veldenz, ein fünftheil an der herrschaft Hohen-Geroldseck, vermuthlich weil Johannsen vatter, Walther, nicht

nicht bei seinen lebzeiten in die gemeinschaft derselben, wie in die Schwäbische herrschaften Sulz &c. war gesezt worden: da hingegen Hermann, der Uta von Tübingen gemahl, und seine halbbrüder von Veldenz des grafen ihres vatters erbschaft unstreitig antretten durften. Aber auch der frühere hintritt Hermanns, der im jahre 1301 nicht mehr lebte, machte ihn dem ältern und jüngern geschichtschreiber des hauses Geroldseck zu einem stein des anstosses, durch den ihnen das ziel der wahrheit verrückt ward. Es ist unnöthig, ihre verwirrungen umständlicher anzuführen und zu widerlegen, da auch noch im jahre 1327 graf Georg I von Veldenz, den wir als den ältesten sohn und erben des grafen Heinrichs I und der Agnes von Veldenz kennen, jenen Walther (Hermanns von Geroldseck und der Uta von Tübingen sohn) seinen bruderssohn nennt, zum deutlichsten beweiß, dass Hermann I von Geroldseck zu Hohen - Geroldseck ein sohn des grafen Heinrichs von Veldenz gewesen. Ich denke aber berechtiget zu sevn, ihn aus ersterer ehe abzuleiten, und Walthern, der Spanheimischen Mena gemahl, welcher im jahre 1270 der ältere (senior) sohn des grafen Heinrichs heisst, zum vollbürtigen pruder zu geben. Weder Hermann noch sein sohn Walther führten den beinamen von Veldenz, wie die mit der erbin von Veldenz erzeugte söhne, noch hatten sie einen antheil an der Veldenzischen erbschaft erhalten. Im jahre 1297 war ein Hermann von Geroldseck von dem könige Adolph zum landvogte in der Ortenau bestellt worden. (t) Wenn es Hermann von Geroldseck, ein bruder der im jahre 1277 von dem grafen Heinrich zu Veldenz abgetheilten herren zu Lar und Malberg, nicht seyn soll, als von dem Reinhard höchst wahrscheinlich sagt, wie ich bereits S. V 00 3 be-

<sup>(</sup>t) Königshofen in der Elsassischen shronick p. 120 erzehlt es zwar unterm jahr 1295. Die geschichte aber gehört unstrittig ins jahr 1297, wohin sie auch der abt Trithemius in chron, Hirsaug. ed. S. Galli p. 68 gebracht hat.

bemerkt habe, dass er in den geistlichen stand getretten, weil feiner in obbesagter erbtheilung nicht gedacht wird, so kann dieser landvogt kein anderer feyn, als Hermann I von Hohen-Geroldseck, ein sohn des grafen Heinrichs und gemahl der Uta von Tübingen. Dieser landvogt Hermann sowohl, als der Elsassische landvogt, graf Theobald von Pfirt, verfochten das ansehen königs Adolphs in Elsass und in der Ortenau auf sehr gewaltsame weise: daher sie von den zum vortheil Albrechts von Oesterreich verbundenen fürsten und herren angegriffen wurden, und Hermann besonders sich genöthiget sahe, zum könige Adolph zu entfliehen. (\*) Es scheinen damalen auch die herren von Geroldseck zu Lar auf der seite königs 'Adolphs und ihres vettern des landvogten Hermanns gestanden zu seyn. Wenigstens belagerte der graf von Freyburg, einer der stärksten verfechter des um die krone buhlenden herzogen, Albrechts von Oesterreich, ihre burg Landeck ohnweit dem kloster Tennibach im Breisgau; (x) und eben dieser graf ward im folgenden jahre 1208 von dem nunmehrigen könig Albrecht für die kriegskoften mit der Geroldseckischen vom reiche lehenrührigen burg Malberg in der Ortenau beliehen, (y) zu welcher jedoch die herren von Geroldseck zu Lar bald wiederum gelangten. Der landvogt Hermann von Geroldseck aber scheint seit seiner flucht zum könig Adolph dessen schicksal getheilt, und die entscheidende schlacht bei Gelheim den 2 Jul. 1298, worinnen so viele grafen und herren mit dem könige geblieben.

<sup>(</sup>u) Man sehe hievon ausser den angesührten Königshofen und Trithemius, welche Hermanns von Geroldsecken ausdrückliche meldung thun, auch die Kolmarische annalen unter den jahren 1296-1298 und in der umständlichern erzehlung dessen jahrs - geschichten in dem andern theil in Urstissi script. T. 11.

<sup>(</sup>x) Annal. Dominic. Colmar. ad an. 1298 p. m. 32: Castrum Landsche comes Friburgensis atque cives pariter obsederunt.

<sup>(</sup>y) S. das urkunden - buch zur Geroldseckischen geschichte n. v1, p. 39.

blieben, nicht überlebt zu haben. (2) Wenigstens war seine gemahlin im fruhjahr 1301 wittwe und vormunderin ihres sohns Walthers, der nachher den unterscheidenden beinamen von Tübingen gefunden.

## VII.

Walther von Tübingen also, der im jahre 1301 noch minder-Walther von jährig war, folgte seinem vatter Hermann in der halben herrschaft Tübingen. Hohen-Geroldseck, und erhielt ausserdem nach dem erbschaftsentscheid von 1301 ein fünftheil an den herrschaften in Schwaben und dem theil zu Schwanau im Elsass. Im jahre 1309 den 9 Sept. war er schon volljährig gewesen, da er sich mit seinem vetter (patruo) grafen Georg von Veldenz ausschnte, und die zwischen ihnen obgewältete strittigkeiten nach dem rath ihrer freunde beigelegt wurden. Es ward demnach zwischen ihnen eine schlechte gemeinschaft auf fünf jahre beschwohren, an der burg zu Geroltzecke, und an allem dem, so darzu hört, an der vesti zu Swannowe, an der vesti zu Schenkenzelle, an der vesti zu Rumberg, und an der vesti zu Loseburg, und an allem dem unuerscheidenliche so zv diesen vestin hört. Sie sollten binnen diesen fünf jahren nichts davon versezen, verkaufen, theilen, zum brautschatz mitgeben ohne ihren einhelligen willen und der nächsten verwandten und freunde erkenntnis, dass ihr gemeiner nutzen solches erfordere. Nach verfluss der fünf jahren sollten sie unter sich theilen, wenn es ihrer einer forderte. Wer den andern in der gemeinschaft beeinträchtigte, und frieden bräche, sollte nach

<sup>(</sup>z) Dieser muthmaffung, welche ich aus der verbindung der umstände gefolgert hatte, kommt gar noch eine nachricht Bernh. Herzog's zu statten, in der Elsassischen chronick L. v, p. 112 zu ende: "A. 1298 "ift ein herr von Geroldseck, dessen name nicht genennt wird, auf "S. Veitstag bei Worms auf dem Hasenbühel in einer schlacht umkom-"men, bei könig Adolphen zu Nassaw, wider Albertum von Oesterreich, "dessen hauptmann und landvogt er in der Ortenau gewest.

erkenntnis drever benannten herren dem andern allen schaden vergüten, und so er solches nicht thäte, sein theil an den andern verfallen seyn. Auch war bedungen worden, dass wenn einer von ihnen binnen der zeit mit tod abgienge, sein theil der herrschaft an die nächste erben fallen solle. Zulezt so bedunge sich auch Walther von Geroldseck gegen den grafen Georg seinen vettern, dass wenn er diesen um die herrschaft zu Veldenz aufs recht ansprechen wollte, solches nicht gegen diesen frieden und Diese ansprache auf die herrschaft zu Velfeinen eid fevn folle. denz kann nicht auf die grafschaft Veldenz selbsten, sondern auf die Veldenzische herrschaft in den Geroldseckischen landen oder deren Veldenzischen mitbesiz gedeutet werden, da Walthers vatter Her nann nach vorangeführten gründen kein sohn der Veldenzischen erbin, sondern aus erster ehe des grafen Heinrichs war, die kinder erster ehe aber auch nach dem Alemannischen landrecht, (a) wie am Rheine in ihres vatters erbe, so er in erster ehe gehabt, allein zu folgen pflegten. Da in dem versöhnungsbrief weder des Johannsen von Geroldseck, noch der veste und stadt Sulz, wie in dem entscheid von 1301, gedacht wird, so läst sich der sichere schlus daraus machen, das gedachter ihr vetter fich von ihnen schon vorher abgetheilt, und die herrschaft zu Sulz für sich und seine erben erhalten habe. Es ward endlich die den 9 Sept. 1309 zu Offenburg abgeschlossene versöhnung von den drey herren, die sie sich zu ihren austrägen gewählt hatten, Walther herrn von Geroldseck zu Lar, markgrafen Friedrich von Baden und Heinrich von Rappoltstein, mit ihren siegeln bekräftiget. Fünf jahre hernach ward die gemeinschaft zwischen Walthern herrn zu Geroldseke und George von Veldenz aber-

<sup>(</sup>a) S. dessen 288 kapitel in Senkenbergs corp. jur. Germ. Tom. 11, p. 342:

Der mann — giebt sein erbe das er bei der ersten frawen het seynen ersten kinden —

abermals auf fünf jahre erneuert, und der darüber besagende brief von grafen Ecken von Fürstenberg, Walthers schwäher, landgrafen Ulrich von Elsas und Walther von Geroldseck (zu Lar) dem alten den 25 Sept. 1314 besiegelt. Das folgende jahr beurkundete den 11 Nov. Walther herr za Geroldseck, herrn Hermanns seligen sohn, wiederum ausführlicher die gemeinschaft mit seinem lteben vettern Georgen, dem grafen pon Veldenzen und herrn zu Geroldseck an den vesten zu Geroldseke und ihrer beider theile zu Schwanauwe und Schenckenzelle, Ruwenberg und Loseburg den vesten mit land und mit leuten und mit allen den rechten, die dazu gehörten. Es bestand auch diese gemeinschaft zwischen dem grafen von Veldenz und Walther herrn zu Geroldseck so lang, als ersterer lebte, ungestöhrt, wie die zu diesem abschnitte ferners gehörige beilagen (b) von den jahren 1319, 1324, 1327 und 1330, und N. VII, VIN, zulezt der Veldenzische theilungs - brief von 1343 beweisen.

Walther, herr zu Geroldseck, von dem bisher geredet worden, hatte sich mit einer tochter des grafen Ego von Fürstenberg, u. kinder. welchen er im jahre 1314 schon seinen schweher nennt, vermählt, die Reinhard nach anleitung seiner alten chronick Anna nennt. Er kam aber nicht in der stürmenden eroberung der von den Strasburgern belagerten Geroldseckischen burg Schwanau um, wie Reinhard irrig meldet, in bewerfung auf den Johann von Königshofen, (c) der folches eben so wenig als andere geschichtschreiber (d) sagt. Er lebte vielmehr noch im jahre 1334, Vol. IV Hift. Pp.

N. VI.

<sup>(</sup>b) Wozu noch die in Reinhards Geroldseckischen urkunden-buche n. XIV, p. 55 zu nehmen ift.

<sup>(</sup>c) Elsassische chronick p. 321.

<sup>(</sup>d) Albert. Argent. de rebus gefüs Bertholdi ep. Arg. in Urfifii script. T. 11, p. 169 edit. 1670.

da er mit seinen söhnen Heinrich und Georg, der damals domherr zu Strasburg war, sodann Walther herr von Geroldseck zu Lar mit seinen söhnen, Johann und Walther, sich mit dem bischofe von Strasburg ausschnten, (e) Mit seinem sohne, dem domherrn Georg, versezte er gewisse renten einem burger von Strasburg den 8 Oct. 1338. (f) Eben dieser Walther von Tübingen gab im jahre 1343 ein urkundliches zeugniss über ein wenigstens vor mehr als zwanzig jahren in seiner gegenwart gethanes verzicht einer tochter von Lar, die an herrn Johann von Rappoltstein vermählt ward. (g) Im jahre 1349 waren unter den herren, die sich mit der stadt Strasburg verbündeten, auch Walther von Geroltzecke genannt von Tüngingen, Heinrich und Georie sine süne, (h) Das folgende jahr belehnte ihn noch der bischof von Strasburg mit der vogtei Ettenhein-mtinster und der veste Nuwenberg, (i) welches Reinhard in Ruwenberg verbessert. (k) Man erkennt endlich noch den vatter mit seinen söhnen, herrn Walther, den man spricht von Tuwingen, herrn zu Geroltzecke, herrn Heinrich von Geroltzeke und juncker. Georigen finen bruder in einem vertrag mit dem abbt von Gengenbach vom jahre 1360, (1) und zulezt im jahre 1362, (m) mit seinem ältesten sohne Heinrich,

da

<sup>(</sup>a) S. diesen stinne - brief, wodurch der fehde; worinn Schwanau, Schuttern und Erstein zerstört worden, ein ende gemacht ward, in dem-Reinhardischen urkunden- buch selbst n. xv, p. 56.

<sup>(</sup>f) Alfatia dipl. n. 978, T. 11, p. 162.

<sup>(</sup>g) S. im Geroldseckischen urkunden-buch ni xxvii, p. 67. Cf. die geschichte §. 153 und 154, p. 88;

<sup>(</sup>h) Königshofen chronick in der 18 anmerkung Schilters p. 1049, n. 111.

<sup>(1)</sup> Alfat: illustr.: T. 11, p. 167..

<sup>(</sup>k) Geroldseckische geschichte § 60, p. 40.

<sup>(1)</sup> Gesoldseckisches urkunden - buch n. xxv, p. 67:

<sup>(</sup>m) S. Schilters: 15 anmerkung zu Königshafen p. 387, n. 1;

da er ein herr von 70 jahren seyn konnte, nachdem wir ihn im jahre 1301 als einen minderjährigen zu erst ersehen haben. Seine beide söhne, Heinrich und Georg, folgten ihm in seinen herrschaften. Jener hatte schon vorher mit dem vatter, wie man aus den lezten urkunden sieht, in einer gemeinschaft der regierung gestanden; und dieser, welcher in den jahren 1334, und 1338 als domherr zu Strasburg qualificiret wird, wird in jüngern urkunden nicht mehr mit dieser eigenschaft bezeichnet. scheint also Georg den geistlichen stand früher wiederum verlassen zu haben; und hatte er wenigstens einen natürlichen sohn, Hanss oder Hansslin, gezeugt, der im jahre 1370 als ein edler knecht unter den friedens bürgen genannt wird, welche sein vatter Georg herr zu Geroldseck seinem bruder Heinrich stellte. Beide brüder hatten bis dahin in uneinigkeit gelebt, in diesem jahre aber solche abgethan, und die vätterliche herrschaften unter sich getheilt, so dass Heinrich das vordere haus auf der veste zu Geroldseck &c. Georg aber das hinterhaus &c. erhielten; und beide nannten sich wieder gleich ihrem vatter von Geroldseck, herren zu Geroldseck oder auch Hohen-Geroldseck,

## C. IX

Damals war also die Veldenzische herrschaft zu Geroldseck nicht Geroldseck mehr, und sinden sich selbst in Veldenzischen urkunden nach dergetrennt von theilung, welche graf Georg im jahre 1343 zwischen seinem sohne Veldenz. Heinrich, der ihm in der grafschaft solgte, und seinem enkel, Georg von Veldenz, einem sohn des früh verstorbnen ältesten sohns und junggrafen Friedrichs, errichtete, keine spuren mehr davon. In dieser theilung aber heisst es noch: "Dass ist zu z Abschnitt, wissen, daz wir Heinrich dem vorgenannten unserm sone, und Num. XII., "Georgien demselben unserm enkeln in zwein gemeyneclichen "bewiset und gegeben han, unser deyl der herschesste zu Geroltsseckin, bit den vesten steden landen luden und guden, bit allem Pp 2

dem rechte, und gewonheyde, als iz biz vife diesen hütigen " dag vnser ist gewest, also daz die zwene dieselbe vorgenant her-; schafft, wie sie da vorgeschriben sted, gliche mit eyn nach vn-"serm doide niessin vnd behalden sollint, oder ob iz in suget, "fo mogent, vnd follent sie sie glyche danne mit eyn deilen, vf , daz sie zwene vnd ir iegelicher besunderlich sin deyl darane wissen moge, vnd ist iz sache, daz ie keinen soliche not ane "ged, oder ane komet, daz er sin deyl der vorgenanten heri scheffte von Geroltsseckin virsetzin, oder verkausin muss, so , fol der den die not ane ged, iz sy vnser vorgenanter son, oder "vnser enckele ir einre iz dem andern, umbe beschevden gelt "kuntlichin byden, vnd iz numan anders geben, versetzin oder "virkaufin, iz ensy dann daz ir einre iz von dem andern virspre-"che vud sin nit enwolle — " Diese Veldenzische mitherrschaft zu Geroldseck, gegen welche sich schon Walther herr zu Geroldseck, des alten grafen Georgs von Veldenz bruderssohn, seine rechtliche ansprüche vorbehalten hatte, muß nach dieses grafen tod noch mehrere ansechtung gehabt haben, wovon sich in herrn Reinhards Geroldseckischer geschichte keine spuren finden. ein bundsbrief Heinrichs herrn von Lichtenberg (zu Lichtenau) des jüngern vom jahre 1374 (n) lässt so viel ersehen, dass der Veldenzische mitbesitz damals nicht mehr bestanden, sondern in ansprüche sich verwandelt hatte, zu deren kriegerischen ausführung gedachter herr von Lichtenberg sich mit seinem schwiegervatter, dem obgemeldten grafen Heinrich II von Veldenz, und dessen söhnen, seinen schwägern, unter der bedingung als ein helfer auf eigene kosten verpflichtete, dass was sie famtlich oder besonders den herren von Geroldseck mit kriege oder recht oder gütlich angewinnen würden, zur helfte zwischen ihm, dem herrn von Lichtenberg, und den grafen von Veldenz getheilt wer-

· den

<sup>(\*)</sup> Siehe unten in den beilagen des zweiten abschnitts n. xxx.

den sollte. Die geschichte dieser zeiten giebt uns ausserdem nicht die geringste anzeige, woraus wir entnehmen könnten, wann und wie die Veldenzische herrschaft zu Geroldseck ausgehöret habe, noch ob jenes bundniss von folgen gewesen seye. Vielleicht aber such en sich dagegen die herren zu Hohen - Geroldseck. Heinrich und Georg, den mächtigen beistand des grafen Eberhards von Würtenberg zu versichern, dem jener im jahre 1375 seine halbe burg Geroldseck und dieser im jahre 1377 seinen theil an den veiten Geroldseck und Schenkenzell zu offenen häusern machte. (0) Da Georg ohne eheliche söhne verstarb. fo ward die herrschaft zu Geroldseck wieder vereinigt in Heinrichs sohn Walther, der die Hohen-Geroldseckische linie fortgepflanzt hat. Ich habe mit fleis bis dahin auch diese nachrichten zur berichtigung der geschlechts-reihe der von dem grafen Heinrich I von Veldenz und herrn zu Geroldseck abstammenden herren von Hohen-Geroldseck angeführt, da ich wahrgenommen, dass Reinhard irriger weise Walthern von Tübingen herrn zu Geroldseck in zwo personen, vatter und sohn, und eben darum auch seinen ältesten sohn, Heinrich von Tübingen, getheilet hat, dadurch aber seine geschlechts-reihe zu einer quelle fernerer irrthümer werden könnte.

X.

Ehe ich die bisherige bemerkungen von des grafen Heinrichs Heinrichs I zu Veldenz Geroldseckischer nachkommenschaft in eine vorstel-grafen von lung zusammen fasse, so will ich noch von seinen töchtern, deten ven in urkunden gedacht wird, ein weniges reden. Schon oben habe ich aus dem Geroldseckischen bescheid und theilungs-brief vom jahre 1301 eine Elisabeth, vermählte landgräfin, welche von

(o) S. das Geroldseckische urkunden - buch n. xxx1, p. 83 und n. xxxv, p. 86.

den famtlichen erben des grafen Heinrichs ihre ausrichtung haben follte, bekannt gemacht, ohne jedoch ihren gemahl mit gewißheit angeben zu können. Die Gerolzeckische alte chronik, (p) welche auch Bernhard Herzog (q) zu seinen Gerolsdeckischen geschlechts-nachrichten den stoff darreichte, gedenkt ihrer nicht, und schreibt dagegen drei töchter demselben zu. aber und chronologisch unrichtig meistens die personen-verknüpfungen darinn angegeben werden; so scheint sie darinn noch glaubwürdigere denkmale für sich gehabt zu haben, indem sie eine derselben Sophia nennt, die mit einem freyherrn von Kirckel vermählt gewesen und im jahre 1331 gestorben. Denn eine si-N. II. chere urkunde vom jahre 1304 bezeuget es, dass Johann, herr von Kirckel, eine gemahlin Sophia von Geroldseck gehabt habe, und ihren witthum damals auf zwo mit seinem bruder Ludwig in gemeinschaft besizende und von den grafen von Saarbrücken lehenrührige dörfer. Luixweiler und Neumünster an der Blies bei Ottweiler mit einwilligung seines bruders und des lehenherrn wi-Da diese verschreibungs-urkunde zu erst in deutscher førache verfasst war, so wurde sie nun auch lateinisch ausgefertigt; und die beide grafen, Walram von Zweybrücken und Georg von Veldenz, bezeugten, dass leztere der ersten gleichlautend seye. Eben diese bezeugung des dabey gegenwärtigen grafen von Veldenz dünkt es mir glaublicher zu machen, dass diese dame nicht zum geschlecht von Gerolzeck am Wasichen, sondern zu dem seinigen gehöret habe, und seine halbschwester gewesen sevn könne. Nicht erst im jahre 1304, da diese witthums-verschreibung geschahe, sondern schon vorher war diese vermählung vollzogen gewesen.

BEI-

<sup>(</sup>p) In Reinhards urkunden-buch p. 30 fq.

<sup>(</sup>q) In der Elsassischen chronick L. v.

erg 1224, 1235 + 1262. Gemahlin Helika tochter udwigs herrn zu Lichtenberg.

WIG herr zu Tiersberg seit 1262 unter vormundschaft seines vatters-bruders, Walthers v. Geroldseck 1266-1278.

WALTI feit i Stras

Wirich von Tiersberg 1309.- 1334

Heinril, graf zu Geroldez, und herr

zuLar pldseck 1298 Gemahr. Stifter des von Zon grafen genoch its von Veld. inten tab. II.

Walram 1301 erbt ein fünftel an den Geroldseck. herrschaften, wird bischofzuSpeier 1329 † 27 Apr. 1336.

Eberhard erbtein fünftel an den Geroldseck, herrschaften 1301. + ohne leibs - erben.

3

WALTH gemannt von Tübingen, herr zu Hohengeroldseck, Gerold jährig 1309, lebt bis 1362. Gemahlin Anna, Lar 13 grafen Ego von Fürstenberg.

v. Licht gen herr fchlecht feinem ches m Gem. Gem. im J. 14 we 1402.

Georg domherr zu Strasburg 1338 - 1370, verlässt den geistlichen stand, und theilt mit seinem bruder die Hohengeroldseckische herrschaft 1370.

WALT:k, erbt chaften, bis 1634. in Rein-·oldseck.

Hanfelin Bastard von Geroldseck.

# BEILAGEN

I

Geroldseckische theilung der güter in Schwaben &c. den 18. April 1301.

Ich Johans von Gerolzecke verjehen mich offelichen an diesem briese das alle die myssehelle die da was zwuschen mir ein syte vnd den edeln Georigen dem grauen von Valdenzen vnd hern zu Gerolzecke, Walramen und Eberharden sinen brudern mynen vettern, Uten myner mumen von Tüwingen, myns vettern Her-MANS seligen wirtynne, vnd Walther yrem son myme vettern, ander syte vmb solche eigen vnd erbe als hie nach geschrieben steet, des kommen wir beider syte willichlichen an ratlude, ich an die erbern hern Johansen von Utenheim und hern Memlachen von Thetelingen ritter und myne vettern, die vorgenannte vnd auch myne mume von Tüwingen an die erbern hern Berthram von Wadenauwe vnd an hern Friderichen von Meckenheim auch rittere, die vier raitmanne hant eynmudeclichen vns bescheiden vmbe dieselben gut also das ich an Sulz burge vnd stait, an Loseburg burg vnd stait, an Schenckenzelle der burge vnd an myner vettern teile der burge xu Swanamie vnd an den guten die dazu gehorent die eigen vnd erbe sint einen fünften teille soll han, doch also was rechts Elysabeth myn base die lantgreffynne haben solle an den vorgenanten guten, des sollen wir alle sie ussrichten mit myn. ne vnd mit recht. Wir hant auch geredet also so welchem vnder vns fin teile an den vorgenanten vesten oder guten oder an irem etlichem feile worde, der solle iss feile bieten sinen gemeynern also nit so magk er daz selbe teile zu kauff geben swem er So welcher auch vnder vas teilunge forderte an die andern. mit dem solle man teilen die vorgenanten vesten und die gut als hie vorgeschr, stait vnd magk auch dan buwen uff syme teile so waz er will ane der andern schaden. So welcher auch vnder vns einen

einen finen hern oder fine freunde in eyme kriege entheldet vff diesen vesten, so solle der andere nyemant uff laissen der denselben schaden sy, die wyle der kriegk wert. Auch sollen wir beider syte derselben vesten gemeinlichen halten, in gemeynem buwe und hude yederman nach fyme rechten. Wir follen auch alle vnsere gemeyne burgmanne in denselben vestenen lassen ia allem irem rechten, furbass so hant wir alle beide syte gewilliclichen, vnd ane alle geuerde vnd vnbetwongen des gefworn uff den heiligen, die sazunge stete zuhaltynnen, also das, das wir daz nymer gebrechen. So welcher aber vnder vns fo bose were, das er diese sazunge breche das got wende vnd verbiete der ist treuwelois erelois vnd meyneidich vnd hait alle sine rechte verlorn, an den vorgenanten vestene vnd gut. Auch hant wir beide syte vnsere hern vnd frunde gebeden, die hie nach geschr. stant. So welcher vnder vns diss breche, das die dem vnbeholffen sollent sin. Diss sint dies Iben vnser hern vnd frunde. Vnser her bischoffe Friderich von Straisburg, graue Fride-RICH von Lyningen, graue Friderich sin son, der graue von Pfirts, grave Gotze von Tuwingen, grave EBERHART, vnd herr WALRAME die gebrüdere von Zweinbrucken, graue Symond und herr Heinrich die herrn von Spankeim, herr Hans der herr von Lichtenberg, herr Conrad der ringraue vnd herr WALTHER der herr von Gerolzeck. Vnd das diss ganze vnd stedde blibe ane alle geuerde, dar vmb zu eyme orkunde aller disser vorgeschr. dinge, so han ich Johans von Gerolzecke, graue Georige von Veldenzen vnd Vte myne mume von Tuwingen an Walther irs sons stait die vurgenante vnsre ingesigel an diesen briff gehencket. Auch hant die vorgent, herrn vnd vnsere frunde dorch vnser bedde ire ingesiegelle gehencket an. diesen briff zu eime vrkunde rechte aller disser vorgeschr. dinge. Dis ding beschach vnd disser briff wart gegeben zu Wissenburg in dem jare, da man zalte von gottis geburte drutzehenhondert jare vnd ein jare, an dem mandage vor sant Georigen tage.

II

Sophiae de Geroldseck, uxori suae, Johannes dominus de Kirkel dotem adscribit die 25 Maji 1304.

Nos Johannes dominus de Kirkele, ad vniversorum noticiam Ex Orig. cupimus pervenire, quod nos nomine dotis dedimus & affignavimus Sophie de Gerolzeckin vxori nostre legitime ducentas marcas puri argenti, monete & ponderis currentis in civitate Argentinensi supra partem nostram in villa dicta Lenkeswilre, & in Nuenmunster in illis duabus villis, cum curtibus seu curiis, vsibus, censibus, & iudiciis in earundem villarum banno sitis & cum omni jure sicut nos ipsas villas predictas possidebamus & possidemus, cum consensu & voluntate Ludewici fratris nostri de Kirkele qui easdem villas cum fuis attinenciis prefatis nobiscum indivisim possidet, & possedit, & cum voluntate & consensu nobilis viri dni nostri Symonis comitis de Saraponte, a quo predictas villas nomine feedi possidemus, & habemus. Vt eciam dos seu donatio dotis prenominata inviolata Sophie de Gerolzegkin vxori nostre legitime permaneat, rogavimus nos Johannes & Ludewicus fratres de Kirkele nobilem virum dnum nostrum Symonem, comitem de Saraponte, vt suum sigillum cum nostris sigillis prefenti littere apponat. Nos etiam Ludewicus dnus de Kirkele publice profitemur per presentes dotem seu donacionem dotis, quam Johannes frater noster uxori sue legitime dedit & assignavit, ipfam dotem esse datam & assignatam cum nostra manu & bona voluntate, ad confirmationem firmiorem obtinendam figillum no-, strum presenti cartule secimus apponi. Et nos Symon comes de Saraponte omnia predicta & prescripta protestamur esse facta & acta cum nostra bona voluntate. Et ad preces dni Ludewici de Kirkele qui prefatas villas cum banno & fuis attinenciis a nobis tenet & possidet nomine feodi, & dni Johannis fratris ejusdem dni Ludewici qui easdem villas indivisim cum fratre suo dno Ludewico possidet, sigillum nostrum fecimus apponi in testimonium Vol. IV Hift. Qq pre- \*

premissorum. Datum anno domini M CCC quarto, in sesso beati Vrbani. Nos autem Walramus comes Geminipontis, & Georgius comes Veldentie dicimus & recipimus supra sidem nostram litteras presentes in latino formatas & scriptas esse similes & equales litteris super ea dote ordinatis in theutonico & consectis. In cujus rei evidentiam sigilla nostra presentibus sunt appensa.

( Sigilla desunt. )

Ш

Menae de Geroldseck & Johannis filii sui literae Spanhemii comitibus datae die 7 Jan. 1305.

Ex Orig. Nos Mena domina de Gereldiseckin (r) & Johannes filius noster, notum facimus presentium inspectoribus, & auditoribus vniversis. Nos nobiles viros Symonem & Johannem fratres comites
de Spanheim, nostros consanguineos apud Cunradum Bercilman,
civem Worm. pro centum libris Hall. vna cum aliis fidejussoribus,
ita quod quatuor eorum sint in numero, fidejussorie obligasse,
nos vero promittimus bona fide predictos nostros consanguineos
a dicta fidejussione & ab omni dampno, quod ipsi simplici eorum
verbo absque juramento occasione presate pecunie se noverint incurrisse reddere per omnia liberos & indempnes, dolo & fraude
exclusis penitus & remotis. In cujus rei testimonium nostra sigilla duximus presentibus apponenda. Datum anno domini MCCC
quinto in crastino epiphanie domini nostri.

IV

<sup>(</sup>r) Occurrit quoque hæc Imagina an. 1301, in Kremeri dipl, beitröge p. 326.

#### IV

Einungsbrief Walthers herrn zu Geroldseck, genannt von Tübingen, mit Georg I grafen zu Veldenz in ihren fünf gemeinschaftlichen burgen d. 9 Sept. M CCC IX.

Ich WALTHER herre von Gerolzecke herrn Hermans seligen svn Ex Orig. von Gerolzecke tun kunt allen den die diesen brief gesehent oder gehörent lesen, das ich vnd min vetter her Gerie der graue von Veldenze sint einhellecliche vnd minnecliche, nach vnser frunde rate vnd willen vbereinkomen, einer steter, luter, vnd ganzer fvne vnd fruntschaft vmbe alle missehelle vnd sachen, so wir sus oder so wider ein ander hant gehaben, bis an diesen hutigen tag, vnd hant gesworn offenbarliche, vor herren rittern vnd knechten die syne ewecliche stete zu haben mit ein ander ane alle geuerde vnd vf diese syne hant wir gütliche vnd einvaltecliche vnd dar zy offenbarliche an diesem brieue, ein ander furjehen slehter gemeinschaft, an der kerschaft zu Gerolzecke und an allem dem vnverscheidenliche so darzv hört, das ist mit namen an der burg zu Gerolzecke, vnd an allem dem so dar zv hört, an der vesti zv Swannowe, an der vesti zv Schenkenzelle, an der vesti zv Rumberg, vnd an der vesti zu Loseburg vnd an allem dem vnverscheidenliche so zv diesen vestin hört, vnd hant beede gelobt denselben eide, das wir diese fünf vestin vnd swas der zu hört, sullent gemeine haben disse nehsten funf jar an ein ander gezalt, vnd das wir weder beide gemeinlich, noch vnser deweder sonderliche, dise vestin vnd das der zv hört weder versezen noch fürköfen sullent, in diesen funf jarn, noch hinlihen noch teilen sullent, noch in kene wis so iemen erdenken kynde verendern, es were danne das vnser frunde vnd mage, die nehsten vnd die besten, erkandin, das vnser gemeiner nut, vnd notdurst dar an lege, so mehten wir, ob es vnser einhelliger wille were, mit irem rate diese vestine vnd swas der zv hört, oder einen teil daran, versezen, verköfen, teisen, hinlihen, vnd anders der mit Qq 2 tun.

tun, vnsern gemeinen nut vnd notdurft ane alle geuerde, vnd enfol das vnser dewederm an sinen eit gan, vnd swenne disin funif jahr furkomen fint, so mag vnser ieweder, der mit tun fwas ime fuget vnd wol kymet ane alle geuerde, vnd fol der ander teilunge gehorsan sin, swenne es der ander an in vordert, wir sint och einhellecliche vber ein komen, das wir dise vestine vnd die gut die derzu horent, disin selben funif jar sullent gemeinlich befezen, vnd gemeinen kosten druffe han vnd dran legen, vnd weder vnder vns furbas kosten, vnd meren kosten druffe hat, oder dran leit, danne der ander, dem fol der ander, das vberige widerlegen und gelten in disen fünif jaren, ane geuerde. Swas och ich, oder iemen von minen wegen nuzes genomen hant bis har, sus oder so, von disen vestin, oder von den guten die dar zv hörent, des nuzes sol ich genzelichen lidig sin, also, das weder her Gerie min vetter der vorgenante, noch kein fin erbe, deheine vorderunge noch ansprache furbas haben fullent drumbe, noch gewinnen, an mich, noch an niemen anders von minen wegen, ane generde. Es ist och beret vmbe die gemeine schulde die wir schuldig sint, das wir och die gemeinlich gelten fullen, da vnser gemeine frunde vnd mage, erkennet vnd jehent das wirz zv rechte thun fullent. Es ist och mit bedinglichen worten vnderscheiden weder vnder vnser zwein abegat in disen felben fünf jarn, das danne dise vestine vnd swas der zv hört. mit der herschaft vnd mit allem rechte fullent vallen an sine nehsten erben, ane alle geuerde. Dar nach han wir gelobt bi dem selben eide, dis alles stete zv habenne difin fünf jar, vnet die süne ewecliche, in alle di wise alse vor ist vnderscheiden. vnd weder vnder vns da wider tete, oder vntrewe an dem andern begienge, da vor got si, also das er dem andern dise vestine vor beschlusset wider sinen willen, oder in, vnd sin gesinde der von stosset, oder da wider tut alse hie underscheiden ist, der fol es furbringen den drie, oder den zwein, ob er sie alle nit haben mag. die wir einhellecliche druber genomen und gesezet hant,

hant, das fint mit namen vnser vetter Walther von Gerolzecke der elter, margraue Friderich von Baden und Heinrich von Rapoltstein, vnd sullent die vnuerzogenliche der zu riten, vnd fullent erkennen vf iren eit, ob die funne gebrochen ist, vnd weder sie gebrochen hat, alsus in disen fünf jaren, der sol dem andern an dem sie gebrochen ist, wider tun vf richten allen den schaden den er davon genomen hat, in den ziln, alse die drie einhellecliche, oder die zwein, ob der drit enthillet, erkennent vnd heiscent ane widerrede, tut er des nibt, er sol sin erelos, trywelos, vnd menedig vnd fol alles fin reht an der herschaft, an disen vestinen und an allem dem so der zu hort genclichen verlorn han, vnd fullent die vallen an den andern mit allem rechte, vnd fullent dem, die vorgenanten dri herren, vnd ander vnfer frunde wider in beholfen fin, swenne och vnd swie dicke, derfelben drier herren deheiner abegat, die zwein fullent einen andern also gemeinen der zv nemen, an sinen stat, der hie bi si als der erre. Es wart och zem rungesten male bedinget, ist das mir villichte fuget, das ich den vorgenanten hern Gerien minen vetter, ansprichen will vfz recht; in disen fünf jarn, oder der nah, vmbe die herschaft zu Veldenze, oder vmbe dehein ander sache, das mag ich wol tun ob ich wil, und fol och er mir drambe rechtes, gütlichen gehorsam sin, vnd sol mir das nit gan an minen eit, vnd dar vmbe das alles das vnd iegeliches als hie vnderscheiden ist, geschehen sie, vnd stete vnd kyntlich blibe, so han ich min ingesigele haran gehenket. vnd hant och vmbe vnfer beider bet vnd lieb die vorgenanten drie heren, wan sie hiebi warent, vnd diese svne minnecliche zv hant braht, jrm ingesigele zv dem minen an disen brief gehenket. Vmbe ein vrkvnde dirre warheit. Wir WALTHER von Gerolzecke, margraue Friderich von Baden und Heinrich von Rapolistein, die vorgenanten herren, furjehent an disem brieue, das dis alles ist geschehen und gelobt als hie stat gescriben, und das wir vmbe Gerien vnd Walthern bet vnd liebe der vorgenan-

Qq 3

ten

ten hant wir vnserin ingesigele har an gehenket zeme waren vrkvnde. Dis geschah zv Offenburg an dem nehsten dünstage nah vnser vrowen tag der junger, da man zalte von gotz geburt nün vnd druzehen hundert jar. Aber die vorgescriben fünf jar sullent anvahen, an sant Martins tag, so in nehster kvnt.

( Sigilla 4 defunt )

V

Verlängerung der vorstehenden einung auf ein jahr, den 25 Sept.

M CCC XIV.

Ex Orig. Ich Walther herr zu Gerolzecke dun kunt allen den die diesen brief sehent oder horent lesen, das die gemeinschaft die ich vnd myne vetter Georige von Veldenzen hant an vesten vnd an gude die wir hant in Elsas, in Mortenauwe und in Swaben ulsgaet an fant Martins tage des nehsten, und hant wir beeder syte die gemeinschafte mit gutem willen erlenget von dem zyl sant Martins tage über ein ganz jare, also bescheidenlichen das die gemeinschaft verlieben soll, als sie vormals stunt, vnd in alle der wys als die ersten brif besagent, die ich vnd myne vetter Georige darüber hant vnd gemacht sint. Zu eim orkunde vnd stedekeit han ich myn ingesiegell an diesen briff gehenket, vnd han gebeden die edellute graue Ecken von Furstenberg mynen sweher und lantgraue Ulrichen von Elsass, vnd mynen vettern Walther von Gerolzecken, den alten, das sie ire ingesiegelle auch an diesen briff hencken, vnd wir graue Ecken vnd Vlrich vnd Walther die vorgenante handt dorch bede des vorgenanten Walthers vorgeschr. inges, an diesen briff gehencket, zu einer warheide aller vorgr. dinge. Disser briff wart gegeben in dem jare da man zalte von Cristus geburte XIIIc jare vnd in dem virzehenden jare, acht tage vor fant Remigistage.

## ,VI

# Fernere bestättigung und erweiterung der vorstehenden einung den 11 Nov. MCCCXV.

Ich Walther herre zu Geroltzeck, herrn Hermans seligen son, Ex Orig. tun kunt allen den die diesen briff sehent oder horent lesen, vnd erkennen mich das ich mit mynem lieben vettern Georigen dem grauen von Veldenzen vnd hern zu Geroltzeck gemeine vntz ant her gehabet han, als vnsere ersten briffe geschriben sint die uber die fune gemacht fint, die wir beide vnd vasere frunde besiegelt hant. vnd auch vorbass gemein haben sollen mit vnsere beider guten willen die herrschaft zu Geroltzeck, mit namen die vesten zu Geroltzecke vnd vnser beider teile zu Swanauwe vnd Schenckoncelle. Ruwenberg vnd Loseburg die vesten, mit lande vnd mit luten vnd mit allen den rechten, die zu den vorgen, vesten horeten die vns zuhorent, mit solichem gedinge das portener wechter keller vnd gefworn gefinde die vns beden uff die vesten zu hütende zu den heiligen gesworn hant, sollent sin in vnseren gemeynen kolten, wolte aber vnder vns zweine darüber keinen andern meren kosten haben uff den vorgen, vesten vnd in dem lande das zu den vesten horet, der den kosten under uns beden tete, den solle er dun ane des andern schaden, vnd das yme der andere darymb nit schuldich sy forbass. Auch mee solle unser keiner ane des andern wille keine sture oder schetzunge von dem lande vnd von den luden die zu den vorgen, vnfern vesten horent hevschen oder nemen, want die von alter gewonliche ist. were dann vnser beeder wille. Were aber das vnser einer an den andern teilunge fordert an den vorgen, vesten landen vnd gute das zu den vesten horet, die teilunge solle er fordern an yn mit sinen offen briffe, vnd solle der ander vme gehorsam fin vnd folle vme die teilunge dun unuerzogelichen von dem tage in den vire wochen aller neste, so er ess von yme fordert.

ane aller slachte geuerde. Were aber das vnser einen soliche noit neme vnd nute das er nit selbe mochte by der teilunge gesin, welchen er dan zu der teilunge mit sinen offennen briffen sente, dem solle man teilunge dun vnd gehorsam sin zu geben vnd zu nemende glicher wyse als er selbis da were. Were aber das vnser einer abeginge das gott wende, so soll man sinen erben des gehorsam sin mit allen den vorworten, als hie vorgeschr. Wir globent auch mit truwen an eide stait die ersten briffe die vber die sune gemacht sint vnd auch diese geinwertigen briffe zu einer merer stedékeit ane allerleye geuerde stede zu habende. Welcher aber vnder vns abe yemant von vnsern wegen so bose were das er iss breche, als an diesem briffe geschrieben steet, die wir einander darübergeben hant, das gott verbiete, der solle truweloifs vnd ereloifs vnd meyneidich fin, vnd der verbinden wir vns, an diesem geinwertigen briffen. Zu eime orkunde vnd zu merer stedekeit aller disser vorgeschr. dinge, so han ich der vorges. Walther myn ingesiegelle an diesen geinwertigen briss gehencket, vnd han auch gebeden die erbern herrn vnsere freunde, mynen gnedigen hern, den bischoff von Strassburg, mynen vettern Walthern von Geroltzecke den alten, vnd hern Ulrich den langgrauen von Elsas, das die ire ingesiegelle zu dem myme an diesen geinwertigen briff gehenket hant, zu eime orkunde aller disser vorgeschrieben dinge. Vnd wir Johannes von gottis gnaden biff. an Straisburg, herr WALTHER von Geroltzecke der alte vnd herr Ulrich der langgraue von Elsas, die vorgnt, hant dorch bede Walthers von Geroltzeck herrn Hermans seligen son vnsere inges, auch an diesen briff gehencket zu einer merer stedekeit aller disser vorgeschr. dinge. Disser briff wart gegeben da man zalte von gottis geburte drutzehenhondert jare, darnach in dem funfftzehenden jare, an fant Martins tage.

#### VII

# 'An. M CCC XIX, den 22 Febr.

Wirich von Tiersberg ritter kaust von grasen Georg von Veldentz und Walther herrn zu Geroldseck sechste halb lehen und die leuthe die darauf sitzen um den Schuneberg, zu Gutscher, und in dem thale zu Brimsbach, für 30 mark silbers. Datum an sante Mathys dage vor der großen vastnacht 1319.

#### VIII

# An. M CCC XXIV, den 5 Jan.

Lintscheid von Ulrich grasen von Pfirt zwischen bischof Jo-Hannsen von Strassburg eines theils, und Georg grasen von Veldentz, herrn Walther von Geroldsecke und herrn Heinrich von Rappolisteine ausgesprochen, betressend Eckenheim und was dazu gehoret. Die burg Ortenburg mit der obern grasschaft und mit den mühlen zu Offenburg; Ullenberg, Reinichen und die hösfe zu Sahspach. Dat. an dem zwölfsten abende nach Weinachten 1324.

#### IX

Graf Ulrich von Würtenberg verspricht dem grafen Georg von Veldenz Loseburg wieder heraus zu geben den 8 April 1327.

Wir Ulrich graue zu Wirtenberg dun kunt allen den die diesen briff ansehent oder horent lesen vmb das vnrecht das vnser vatter selige vnd wir dem edeln herrn grauen Georigen von Veldentzen getan hant an Loseburg vnd was darzu horet, das vnser vatter selige vnd wir yme mit vnrecht vorbehalten hant. Des erkennen wir vns an diesem brifse vnd globen yme das wieder zu geben vnd wieder inzusetzen in guten truwen an eins eide stait das wir noch vnser erben den vorgnt, grauen von Veldenzen noch sine er-Vol. IV Hist.

ben nymmer gehindern ensollent mit worten oder mit wercken oder keiner von vnsern wegen oder das wir verhengen, das er oder sine erben gehindert werden an Loseburg vnd an alle dem das darzu horet. Wer is aber das wir das brechen das got verbiede, so erkennen wir vns an diesem geinwertigen briffe, das wieder vnsern eit wieder vnser truwe vnd wieder vnsere ere de-Mer erkennen wir vns vnd globen auch by demfelben eide, wer is das die sune nit furgang enhette zwischen dem vorgenanten grauen von Veldentzen vnd herrn Johan dem wildegreuen von Dunen als sie zu Nuwilr beredet wart, das wir noch die vnsern gein dem vorges, grauen von Veldentzen noch wieder alle sine helssere vnd dienere nit helssen ensollent, in dekeine wys als lange der krieg wert. Vnd zu eyme waren ofkunde disser dinge so hant wir vnser inges, an diesen briff genhencket, vnd hant gebeden margraue Rudolff von Portzeheim genant von Baden und herrn Hanneman herrn zu Rapoltstein in der oberstattdas sie zu merer stedekeit ire inges. zu dem vnserm an diesen briff hencken. Vnd wir margraue Rudolfl wir genant Helse vnd wir Johans herr zu Rapoltzstein die vorgnt, dorch bede willen des edeln herrn, herrn Vlrichis des grauen zu Wirtenberg hencken wir vnser inges. zu dem sime an diesen briff, der wart gegeben da man zalte von gottes geburte drutzehn hondert vnd sieben vnd zwentzich jare an der nesten mytwochen nach palme tage.

#### X

Walthers herrn von Gerolzeck einwilligung, dass graf Georg von Veldenz seine sohnsfrau auf ihre güter in Schwaben bewitheme, den 8 Maj. 1330.

Ich Walther von Geroltzecke verjehen mich offenlichen an diesem brisse das is mit myme guten willen ist das myn vetter Georige grade von Veldenzen bewiedeme sins sons eliche wip off sin
teill

teill des gutes das wir zu Swaben han gemeine an vesten, an gulte vnd an gute gein funsshundert mark silbers, also das mir das an myme teile nit schaden sal ane alle geuerde die man erdencken mag. Vnd des zu eime orkunde han ich diesen brisk besiegelt mit myme ingesiegelle, der wart gegeben des nesten dinstages nach sant Walporigen tage da man zalte von gottis geburte drutzehenhondert jare vnd drissig jare.

#### ZWEITER ABSCHNITT

Erläuterte Veldenzische geschlechtsreihe von grafen Heinrich I herrn zu Gerolzeck an bis auf Friedrich III oder den lezten.

#### S. I.

Leinrichs I von Gerolzeck Veldenzische nachkommenschaft liesert sowohl einen zahlreichern urkundenstoff, als sie den geschichtschreibern östern anlass gegeben, ihrer zu gedenken. Es könnte demnach dem sleis eines geschichtsorschers nicht so sehr an stoffe zu einer umständlichern und reichern geschichte derselben sehlen. Aber die ohnehin engere gränzen, die ihr bestimmt seyn sollen, verbieten es, so dass es mir dermalen genug seyn wird, nur eine allgemeine einleitung zu den urkunden zu geben, durch welche sich die zu end beygesügte geschlechtstasel dieser grasen seit Heinrich I in einem zeitraume von 174 jahren bewähren kann. Ich behalte mir vor, die einzelne geschichtsbeschreibungen der regierenden grasen auf gunstigere zeiten zu verspahren, da ich dann jede derselben mit noch mehrern urkunden und zeugnissen der schriftsteller belegen werde.

# g. II.

Heinrich I, der mit seiner gemahlin Agnes die reiche Vel-Heinrich I denzische erbschaft erwarb, hatte doch dabey manche hinder-von Gerolz-Rr 2 nisse eck, als graf nisse zu überwinden. Ins besondere glückte es ihm, sich der an-

Ţ

von Veldenz. spriiche des wildgrafen Emichs III von Kyrburg auf die zur Veldenzischen erbschaft gehörige herrschaft Lichtenberg durch einen endlichen vergleich vom 29 Jun. 1275 zu entledigen. Zwei jahre darauf versprach ihm auch Wirich von Dun, ein herr zu Ober-

N. II. stein, ihn nicht mehr wegen der stift Verdunischen lehen zu Wol-N. III. fersweiler und Baumholder anzufechten, und erzbischof Wernher von Mainz liehe ihm und seinen erben die von dem erzstifte le-

henrührige ansehnliche lehen mit dem Truchsessenamt den 1 Sept. 1279. (s) Ich übergehe aber jezo seine mannichfaltige friedensund kriegs-handlungen; und gedenke nur seiner frühen sorge, seinen ältesten sohn Georg aus zweiter ehe zu verehlichen, und so die grafschaft Veldenz auf nachkommen zu bringen. Den 13 Oct. 1288 verlobte er ihn mit Agnes, einer tochter grafen Friedrichs von Leiningen, welcher der gemeinsame stammvater der landgräflichen und Joffriedischen asten des hauses Leiningen geworden ist. Die junge gräfin sollte schon nach zurückgelegtem zwölften jahre ihres alters dem jungen-grafen von Veldenz beygelegt werden, und erhielt 1000 mark Köllnischer psenninge zu-

N. V. & VI. geld, welche ihr der graf Heinrich von Veldenz auf der burg Landsberg und der halben grafschaft Veldenz widerlegte; wie davon zwo merkwürdige urkunden in dem anhange zeugen. Des alten grafen Heinrichs finde ich in urkunden und in geschichtschreibern meldung bis ins jahr 1294. Er mag aber noch 4 jahre länger gelebt haben, wenn man nach einem indultschein des

N. VIII. bischofs von Verdun vom 25. Jun. 1299 schliessen darf, wodurch fein sohn Georg, der nunmehro regierende graf von Veldenz, aufschub erhielt, bis zu seiner bessern gelegenheit die Verdunische lehen in person zu empfangen. Heinrich I von Veldenz schreibt sich in Veldenzischen urkunden immer nur einen grafen von Vel-

denz,

<sup>(</sup>s) Siehe Gudenus cod. dipl. tom. I, p. 774. n. 358. Cf. Trithemius annal. Hirfaug. ad an. 1279. p. 38. edit. S. Galli.

denz, ob ihm gleich von andern auch der titel eines herrn von N. VII Gerolzeck beygelegt wird; aber sein siegel stellt ihn offenbar als einen herrn von Gerolzeck auf. Der geharnischte graf zu pferd Tab. Sig. hält in der rechten ein schwerd, und in der linken ein schild, n. I. welches mit dem Gerolzeckischen querbalken bezeichnet ist.

#### S. III.

Gleichwie er in seiner ersten ehe zween sohne gezeugt hatte, von dessen die nur an seinen Geroldseckischen herrschaften erben konnten, drei sohnen Walther, der vor dem vater starb und einen sohn Johann hin-zu Veldenz. terlies, und Hermann: so gebahr ihm die Veldenzische erbin noch drei sohne, Georg I seinen nachfolger in der grafschaft Veldenz, Walram und Eberhard, Auch diese erbten mit ihren halbbrüdern an den väterlichen Gerolzeckischen herrschaften, wie ich schon im ersten abschnitt aus der urkunde von 1301 gezeigt In dieser mutschierung, wodurch sich obgedachter 30hann, Heinrichs I enkel, und ein sohn Walthers von Geroldseck und der Mena von Spanheim, von seinen vettern abtheilte, erscheinen ausser ihm Heinrichs I von Veldenz andere enkel, Walther von Geroldseck, ein sohn Hermanns und der Uta von Tübingen, und Heinrichs 1 söhne zweiter ehe, graf Georg, Walram und Eberhard von Veldenz. Diese fünf erben verglichen sich damals wegen der resp. großväterlichen und väterlichen erbschaft der hohen Geroldseckischen herrschaften, so dass sie solche nach den häuptern theilten, und jedem ein erbfünftheil zufiel. Diese theilung war aber, wie gesagt, nur eine mutscharung, eine theilung der regierungsrechte und renten, mit vorbehalt der gemeinschaft des eigenthums. Von den Veldenzischen gebrüdern finde ich Eberharden nach dem nicht mehr. Walram aber war im jahre 1313 domherr zu Strasburg, im jahre 1323 domdechant daselbst (1) Rr 3 und

<sup>(</sup>t) Siehe Schoepflini Alfat. diplomatica n. 924.

und probst zu Speier, und wurde 1329 von dem pabste Johann xXII zum bisstum Speier besördert, hielte es aber dennoch mit k. Ludwig von Baiern, wie solches Albertus Argentinensis (u) umständlich erzehlt, und starb endlich den 27 April 1336.

## C. IV.

Georg I graf von Veldenz, war seinem vatter Heinrich I schon Georg I zu im October des jahres 1298 in der regierung nachgefolget (x). Veldenz. Der oben angeführte indultschein vom 25 Jun. 1200 bestätigt, daß er nicht wohl früher als im jahre 1298 die regierung selbst angetretten. Er führte dieselbe bis ins jahr 1347 (4) ein halbes jahrhundert durch. Sowohl diese seine lange regierung, als die große und merkwürdige rolle, welche er in seinem leben, befonders auch als ein anhänger k. Ludwigs von Baiern und landvogt in Speiergau gespielet hatte, verdienen vor andern, dass feine thaten besonders beschrieben werden. In seinem siegel erscheint er geharnischt zu pferd mit einem schild, der sowohl als die pferdsdecke mit dem Veldenzischen löwen bezeichnet ist. Die Tab. Sig. umschrift ist: \(\frac{1}{2}\) S. Georgii Comitis Veldenzie: Domini D. GEROLZECKE. Das contrasigill zeigt den Veldenzischen löwen mit der umschrift: \* S. Georgii Comitis Veldenzie.

S. V.

<sup>(\*)</sup> De rebus gestis Bertholdi episc. Argentin. in Urstissi script. T. 11, p. 169 sq. edit. 1670: "Hic Bertholdus diu Spirensem & Argentinen"sem episcopatum tenuit, Spirensem gubernatorem se scribens, quous"que Joannes papa Walramo de Veldentze decano ecclesiæ Argenti"nensis & præposito Spirensis de episcopatu providit.

<sup>(</sup>x) Als graf von Veldenz erscheint er schon als ein kriegsgefährde k. Albrechts I im Sundgau nach einer urkunde von 18 Oct. 1298 in Schöpstine Alfat. dipl. n. 911, T. 11, p. 71.

<sup>(</sup>y) Wie noch eine urkunde dieses jahrs von grafen Friedrich von Homberg im urkunden-anhang n. xxv beweiset.

# **S.** V.

Die dem grafen Georg I im jahre 1288 verlobte Agnes von Von dessen Leiningen. (2) wovon die urkunden schon § II angezogen wor- gemahlin u. den, ward ihm im 13ten jahre ihres alters vor 1301 vermählt. Denn in diesem jahre verschrieb er ihr selbst ihren witthum mit bewilligung des erzbischofen zu Mainz und bischofen zu Worms auf die burg Landsberg, und die beiden höfe zu Meisenheim und Odernheim. Im jahre 1311 hatte sie ihm schon einen sohn und zwo töchter Sevilia und Adelheid gebohren. (a) Der ungenannte fohn hiess Friedrich, von dem ich gleich besonders reden werde. Ausser demselben erzielte er aber auch noch einen andern sohn, Heinrich, der den bruder und den vater überlebte, und diesem in der grafschaft Veldenz nachfolgte. Wenn wir dem Johann von Trittenheim folgen dürften, fo würde graf Georg I noch einen sohn gleiches namens gehabt haben, der ohne zweifel der älteste oder wenigstens der zweite seyn möchte, wenn er von könig Ludwig von Baiern im jahre 1314 zum bisstum Speier befördert worden seyn foll. (b) Eben dieses erzählen Philipp Simonis in seiner chronick der bischöfe von Speier und andere. Allein keine urkunde gedenkt eines solchen sohnes, der auch noch in eben diesem jahre 1314 gestorben seyn, und so dem grafen Emich von Leiningen in

<sup>(</sup>z) Ihre brüder waren nach sichern archival - urkunden Friedrich der jüngere, (aus erster ehe) Emich, (der nachherige bischof zu Speier 1314-1318) und Jossfried.

<sup>(</sup>a) Diese 3 kinder werden in einem ablassbries vom 6 Dec. 1311 angeführt, den ich hier nach seinem inhalt mittheile: "Hermannus abbas,
"prior totusque conuentus ecclesiæ in Rodenkirchen ordinis Premon"stratensis Moguntinensis diœcesis concedunt Georgio comiti Veldentiæ,
"Agneti eius coniugi, eius filio, & siliabus Seviliae & Adelheidi par"ticipationem bonorum operum, quæ apud dictam ecclesiam sient. D. in
"die beati Nicholai consessors.

<sup>(</sup>b) Chron. Hirsaug. ad an. 1315, edit. S. Galli T. 11, p. 141.

dem hochstifte Speier platz gemacht haben solle. Wenn man auch annähme, dass einer der söhne des grafen Georgs, den vätterlichen namen nach gewohnheit getragen hätte, so könnte er ums jahr 1314 noch nicht das alter erreicht gehabt haben, das zur bischösischen würde ersorderlich gewesen. Und was seine person am meisten zweiselhaft macht, ist, dass Trithemius allem ansehen nach einem sohne das angedichtet hat, was dem vater zukam, und dessen im jahre 1315 ihm von k. Ludwig bestätigtes amt eines landvogten im Speiergau (c) mit dem geistlichen praesidat verwirret habe. (d) Ich rede zuerst noch von des grafen Georgs ältestem sohne Friedrich, der vor dem vater verstorben, und dessen sohne Georg II von Veldenz, ehe ich die im jahre 1343 errichtete mutschierung und erb-ordung ansühre.

#### VI.

Befonders von Friedrich I junggrafen, feiner gemalin u. fohne Georg II. N. IX:

Der älteste sohn des grafen Georgs, Friedrich, den ich den ersten dieses namens nenne, war schon den 14 März 1314 mit des grafen Johanns II von Spanheim zu Starkenburg tochter Blanzestor verlobt worden. Das zugeld sollte in 2000 pf. Treysser psenninge bestehen, und der junge Friedrich sie mit 200 pf. in der herrschaft Lichtenberg beweisen; woraus zugleich zu entnehmen seyn möchte, dass graf Georg I diesem seinem sohne die burg Lichtenberg schon bei seinen lebzeiten eingeräumt habe.

Er

<sup>(</sup>c) Schöpflini Alfat. illustr. T. 11, § 327, p. 607.

<sup>(</sup>d) Diss erhellet noch mehr daraus, dass Trithemius seinem bischose Georg von Speier zum gegner giebt Arnold von Ochsenstein, den ihm k. Friedrich von Oesterreich entgegen gesezt habe. Ein solcher Arnold ist in dem Ochsensteinischen haus eine fremde person; aber Otto IV herr von Ochsenstein ward von diesem gegen - könig dem grafen Georg von Veldenz als landvogt entgegen gesezt; siehe Schöpslin 1. S. 328. Cons. Lehmanns Speierische chronisk L. vii, cap. 33.

Er starb aber in der blüthe der jugend vor dem vatter den 10 April 1327 und fand sein begräbnis in der probsteikirche zu S. Remigsberg bei Kussel, woselbst ein grabstein sein gedächtnis bewahret hat. (e) Dieser junggraf von Veldenz war aber auch nicht kinderlos verstorben, denn seiner wittwe Blanzeslor von Veldenz wird nicht nur im jahre 1338 als einer mutter von kindern beiderlei geschlechts gedacht, (f) sondern es wird auch seit dem jahre 1343 ihr sohn Georg von Veldenz als ein miterbe seines großvaters merkwürdig. Denn hatte ihm gleich der verlust seines vatters auch die nachsolge in der grasschaft Veldenz entzogen, welche nun auf seines vatters bruder, Heinrich II, den sohn des alten grasen Georgs I, als den ältern fallen sollte, so bekam er doch auch einen antheil der großvätterlichen erbschaft. Ehe ich dieser höchstwichtigen erbordung gedenke, habe ich noch den andern sohn grasen Georgs I vorzusühren.

## S. VIL

Heinrich II war der andere sohn des grafen Georgs I, und Von Heinnach absterben seines ältern bruders Friedrich im jahre 1327 der rich II, Gepraesumtive nachsolger seines vatters in der grafschaft Veldenz. dern sohne. Und in solchen aussichten ward er im jahre 1330 mit grafen Si-Vol. IV Hist.

S s mons II

<sup>(</sup>e) Siehe Atta acad. Pal. Vol. 1, pag. 41.

<sup>(</sup>f) In der sonst apocryphischen urkunde des grafen Johanns III des edlen von Spanheim, vom 21 Horn. 1338, worin er einen theil seiner herrschaft, so in allodien bestanden, dem erzbischose Balduin von Trier zu lehen austrug, in Senkenbergs selectis juris & histor. tom. v1, p. 463-468, n. v111. Die darin bedungene erblichkeit gieng auf söhne, söchter und seiten-verwandten: "Tenere debebunt dictum castrum & bona, cætera post obitum nostrum hæredes nostri legitlmi masculi, quibus, discientibus sæmellæ, his discientibus fratres nostri Heinricus & God-, fridus cum liberis suis utriusque sexus, quibus non extantibus Blanz-, slorie comitissa de Veldenzia, amita mei Johannis comitis prædicti cum suis liberis utriusque sexus — in seudum perpetuo —.

mons II von Spanheim zu Kastelaun tochter, Agnes, einer schwester grafen Walrams zu Kastelaun und Kreuznach (g) vermählt. Obgedachter sein schwiegervater Simon mit seiner gemahlin Elisabeth erliessen schon unterm 15ten Jenner 1330 ihm als ihrem eidam und ihrer tochter Agnes den auf erbe und eigen gethanen verzicht, wie solcher in dem hinlichsbriefe eingesührt war, und machten sie ihres eigen und erbe, gleich andern ihren erben und kindern, wiederum fähig. Ein bewilligungs-brief Walthers herrn zu Geroldseck vom 8 May eben dieses jahres (1) beweiset, dass graf Georg von Veldenz dieses seines sohns gemahlin auf die Geroldseckische herrschaften in Schwaben gegen 600 mark silbers bewittmet habe. Aber ein jüngerer witthumsbrief vom 5 May 1333 lehret, dass der graf Simon von Spanheim mit seinem sohne Walram dem jungen grafen Heinrich von Veldenz zu seiner tochter Agnes 3000 pf. heller versprochen hatte, in drei zielen zu bezahlen, welche der alte graf Georg von Veldenz auf ein halbtheil seines hauses Celtane an der Mosel, mit 600 pf, heller zu beweisen sich verpflichtete. Wenn aber das haus Celtane als ein von dem erzstifte Kölln rührendes pfandgut wiederum gelöset werden follte, (i) so sollte sie auf ein ander halbtheil eines gleich guten andern hauses bewiesen werden. Im jahre 1352 bewittmete graf Hein-

<sup>(</sup>g) S. die gräßich - Spanheimische geschlechts - tasel in meiner 1762 ausgegebenen nachricht von der Elisabeth von Spanheim, psalzgraßen Ruprechts Pipan gemahlin p. 6.

<sup>(</sup>h) Siehe oben f. 314.

<sup>(</sup>i) Diese wiederlosung ward auch nicht lange nachher durch den erzbischof Walram von Kölln, der dem erzstiste von 1333 bis 1349 vorgestanden, bewirkt, nach dem zeugniss des magni chron. Belgici in des Pistorius S. R. G. T. 111, ed. Struv. p. 323: "Deinde castrum Zeltaneh "supra Mosellam, longis temporibus alienatum, a comite de Veldenze "pro magna quantitate pecuniæ redemit. "Dieses ursprünglich den grasen von Sayn zustehende pfandgut war durch Adelheid von Sayn,

an-

Heinrich II selbst seine gemahlin weiters auf den von dem erzstiste Trier zu lehen gehenden hof Syon in seiner stadt Armsheim mit bewilligung des erzbischofen Balduins von Trier. willigte im jahre 1354 erzbischof Gerlach von Mainz, dass der graf diese seine gemahlin auf Odernheim am Glan und Armesheim, burg und dorff, verwittmen durfte.

N. XVL

#### S. VIII.

Graf Georg I von Veldenz errichtete nun mit seiner gemahlin Erbstatut. den 8 Sept. 1243 eine in allem betracht höchstmerkwürdige erbordnung zwischen ihrem sohne Heinrich II u. ihrem enkel Georg II wodurch jener allein zum regierenden herrn eingesezt ward, dieser aber nur abgefunden wurde. Kraft derselben sollte 1) Heinrich nach des grafen tod, ein graf zu Veldenz seyn in aller der herrschaft, landen, leuten und guten, mit allem dazu gehörigen recht, und wie folche er graf Georg bisher besessen und genossen, mit ausnahme des witthums seiner gemahlin Agnes, welcher jedoch nach ihrem tod auch an Heinrich fallen follte, ausgenommen was daran ihrem enkel Georg beschieden werde, 2) Eben dieser ihr sohn Heinrich und ihr enkel Georg das Veldenzische theil der herrschaft zu Geroldseck mit den vesten, städten, landen, leuten und guten, mit allen rechten und gewohnheiten, als bisher graf Georg gehabt, nach seinem tode gleich mit ein niessen und behalten, oder so ihnen solches fügen möchte, gleich mit ein theilen, jedoch fo, dass ihrer keiner sein theil der herrschaft von Geroldseck jemand anders geben, fondern fo es noth ware, dem

vermählte gräfin von Eberstein, auf ihre tochter Agnes, vermählte gräfin von Zweybrücken, vererbet worden. Graf Heinrich II von Zweybrücken und seine gemahlin bewiesen ihrer tochter zugeld an grafen Gerlach den lezten von Veldenz auf dieses haus im jahre 1258, und seit dieser zeit war Celtane bei Veldenz geblieben. S. die erste vorlesung S. XIII in diesen affis Vol. II, p. 173 sq.

andern für bescheiden geld bieten solle", es seye dann dass ers nicht wolle. 3) Georg, ihr enkel ferner zu seinem antheil haben die Trierische pfandschaft an der burg zu Wolfstein mit dem dazu gehörigen königsland, und das burglehen daselbst; desgleichen die reichspfandschaft an den dörfern Reichenbach und Deynsberg (k) mit ausnahme der S. Remigsleute, die als in S. Remigsland gehörig wieder in die herrschaft gehören sollen. 4) Heinrich ihr sohn und Georg ihr enkel die burg und das dorf Lauterecken &c. in guter getreuen gemeinschaft behalten, gleich einem viel als dem andern, und einen gemeinen burgfrieden an der burge beschwören. 4) Heinrich das theil des hauses zu Oberstein, das von Kuno von Dunen und seiner frauen Agnes verpfändet war, Georg aber das andere pfandtheile, so von Eberhard von Boyssel und seinem fohn Wilhelm erkauft war, wie auch die von Johann von Blysen in dem Baumholder kirchspiel zu Barinborn und Fronhausen gekaufte pfandgüter inne haben. Endlich 5) verordneten sie auf den fall, dass ihr sohn und enkel ohne leibes erben abgiengen, eines jeden gut und herrschaft an die grafschaft Veldenz. wovon es herkommen seye, zurückfallen, diese theilung aber erst nach sein des alten grafen tod vollzogen werden und wenn Heinrich ihr sohn vor dem vatter versterben würde, Georg ihr enkel alsdann an allen herrschaften und guten sein recht und forderunge erhalten sollen. Dieses erbstatut ist auch noch in ansehung der daran hangenden siegel des alten grasen Georgs und seiner gemahlin Agnes, des jungen grafen Heinrichs, des enkels Georgs von Veldenz, des raugrafen Georgs und der ritter, Joh. von Randecken und Wolfram von Löwenstein wichtig und lehrreich. (1)

Der

<sup>(</sup>k) Nach einer urkunde k. Ludwigs IV vom 13 Horn. erhielte wildgraf Johann von Daun die freiheit, die pfandschaften Deynssberg und Reichenbach von grafen Georg von Veldenz und seinem sohn Heinrich um das nämliche geld zu lösen, wofür ihnen der kaiser diese kirchspiele verpfändet hatte, in assis acad. Palat. T. 1, p. 70, n. xvii.

<sup>(1)</sup> Man sehe ihre beschreibung zu ende der beilage n. XII.

Der alte graf kommt nachdem noch in urkunden vor bis ins jahr N. XIV. 1347, und scheint bei seinem leben seinen sohn Heinrich zum mitregenten angenommen zu haben, der darum der junge graf ge- N. XV. nennt ward. Von ende des jahrs 1356 bis an 1350 habe ich keine denkmahle vorgesunden, welche unsere grafen angehen. Aber seit dem jahre 1350 war Heinrich der alleinige graf von Veldenz.

#### S. IX.

Nun mag man aus diesen urkundlichen zeugnissen selbst ent-Einige irrtunehmen, wie wenig dem Spanheimischen abbt Johann von Trit-mer des Joh. tenheim, (m) in ansehung seiner Veldenzischen geschlechts-nach. Trithemius. richten zu trauen ist. Fürs erste bemerket er sehr unrichtig des alten grafen Georgs von Veldenz absterben unterm jahre 1341: fürs andere giebt er ihm zum nachfolger in der grafschaft Veldenz einen gleichnamigen sohn Georg II, ohne sich zu besinnen. dass er ihm schon einen sohn dieses namens beigelegt hatte, der als ernannter bischof von Speier im jahre 1314 gestorben sev. Ja er führt, obgleich seine leser noch in ungewissheit seyn können. ob er folches von Georg I oder II gesagt haben wolle, die gemahlin des grafen Georgs und seine kinder an, nennt jene Margaretha von Runkel, mit der er gezeugt habe Georg II, seinen nachfolger in der grafschaft, Heinrich domdechant zu Kölln. Walram domprobst zu Trier, und zwo töchter, Otilia und Katharina. Wenn diese nachrichten, wie es scheint, graf Georgen den alten treffen follen, so ist alles falsch. Die gemahlin Georgs I von Ss 3

<sup>(</sup>m) Chron. Hirfaug. ad an. 1341 edit. S. Galli T. 11, p. 189: "Anno "etiam prænotato xxiv die mensis Octobris mortuus est Georgius se-"nior Comes Mosellanus de Veldentia, vir bonæ vitæ & honestæ con-"versationis, filium relinquens sui nominis Georgium, qui uxorem ha"buit Margaretham filiam comitis de Rünkeli, de qua genuit Georgium
"in comitatu successorem, Henricum Coloniensem decanum, Walramuna
"Trevirensem præpositum, & duas filias, Otiliam & Catharinam.

Veldenz war Agnes von Leiningen, die 1343 noch lebte. Er selbst lebte noch gewiss im jahre 1347. In urkunden kommen keine söhne vor, als Friedrich, der im jahre 1327 verstorbene junggraf von Veldenz, ein vatter Georgs II junkern von Veldenz, und Heinrich II sein nachfolger in der grafschaft. Grafen Georgs I töchter hießen Sevilia und Adelheid. Junker Georg II von Veldenz verlies auch keine leibeserben; denn sein theil siel wieder an seine vettern, grafen Heinrichs II sohne, als grafen von Veldenz zurük. Und von einer Margaretha von Runkel finde ich so wenig spuren, als von einer andern gemahlin Georgs II in urkunden, woraus man ihn bis ins jahr 1374 ferner kennen lernt.

## **%** X.

Von Georg II jankern von Veldenz.

Ehe ich von grafen Heinrich II, dem nachfolger in der grafschaft von Veldenz, weiter rede, will ich zuvorderst dasjenige fammlen, was ich von seines bruderssohn, junker Georg II von Veldenz, aufgefunden habe, da er doch nicht regierender herr in der grafschaft Veldenz gewesen, und seine handlungen zu wenig stoff für eine eigene abhandlung geben können. seiner im jahre 1343 verordneten abfindung stellt er schon den 14 N. XIII. März 1344 mit seiner mutter Blanzflors, der jungen frowen von Veldenz, eine urkunde an den grafen Johann III von Spanheim zu Starkenburg und seine gemahlin Mechtild von Baiern aus. Es hatte nämlich gedachter graf, ein bruderssohn der Blanzflors, ihr und ihrem sohne Georgen sein in den zwei dörfern zu Lonsheim und zu Treysen an der Nahe ohnweit Kreuznach, und in deren gerichten und bännen gelegenes gut für 700 pfund guter heller auf wiederkauf verkauft; dagegen verbinden sich ermeldte Blanzeflors und ihr sohn Georg, nach versließung eines jahrs gegen den kaufschilling obgedachtes gut dem grafen von Spanheim wieder zu kaufe zu geben. Sowol der alte graf Georg von Veldenz als Heinrich sein sohn besiegelten dieses bekenntniss mit ihnen.

Ina .

Im jahre 1347 scheint der alte graf Georg seinen sohn Heinrich und enkel Georg noch bei seinem leben zum mitbesitz ihrer antheile aufgenommen zu haben. Wenigstens hatten Heinrich der sunge grebe von Veldentz (und so hiess er, da der alte graf noch lebte) und Georie sines bruders sun misshelligkeiten mit dem wildgrafen sohann II von Dun gehabt, welche einsweilen durch vermittelung des grafen Walrams sich in einen stillstand verwandelten, den gedachter Heinrich der junge graf und Georg von Veldenz unterm 28 Oct. 1347 verbriefet haben. Im jahre 1360 erkaufte jungherr Georg grauen Heinrich brudersson von Veldenzen von Heinrich Mausenheimer, einem ritter, eine halbe mühle zu Matzenbach, (einem dorfe zur rechten des Glans über Devnssberg) besage des kaufbriess vom 25 März dieses jahrs. Im jahre N. XVIII. 1362 hatte er irrungen mit rheingrafen Johann II wegen der dörfer Rathsweiler und Offenbach, die aber den 24 Oct. gedachten iahrs durch schiedsrichterlichen ausspruch Philipps herrn von Boland. Georgs herrn von Heinzenberg und Durchens ritters von Reichenbach beigelegt wurden. (n)

Sechs jahre hernach reversirt sich Georg von Veldenzen ge. N. XIX. gen seinen vettern (patruum) grafen Heinrich von Veldenz wegen einem ihm von diesem versezten leibeignen. Im jahre 1372 erscheint er als inhaber des ihm zugetheilten burglehens zu Wolf-

**ftein** 

N. XV.

<sup>(\*)</sup> S. Genealogiam dominorum de Falkenstein &c. 1745 probat. ad tab. I Boland. n. 29, p. 8, wo die ungedruckte urkunde angeführet wird: "Charta quædam inedita in qua Philippus de Bolanden, Georgius dominus Heyntzenbergius & Durche de Richinbach eques laudum fe-"runt inter Georgium seniorem nepotem beati comitis Georgii Velden-"tini & Johannem Rhingravium, wildgravium Dhunensem de locis "Ratsweiler & Offenbach — proxima die lunæ ante Simonis & Judæ "1362., Junker Georg, der enkelgrafen Georgs I, wird hier der ältere genannt, zum unterschied von einem gleichsallsigen enkel Georgs I und sohne grafen Heinrichs II, Georgen dem jungern, den wir nachher als domscholaster und endlich als chorbischof zu Trier werden kennen lernen.

stein mit andern burgmannen. (o) Er lebte auch noch im jahre 1374 nach den reversalen Heinrichs, herrn von Lichtenberg, worin dieser bekennt, dass nachdem ihn sein schwäher, graf Heinrich II von Veldenz, mit einwilligung dessen söhne, Heinrichs und Friedrichs, in gemeinschaft aller ihrer forderungen und ansprachen an ihre vettern von Geroldseck, und alles dessen, was ihnen von ihrem vetter, Georg von Veldenz, anfalleh würde, um ihre theile der herrschaft Geroldsecken zur helfte gesezt habe, er dagegen seine macht, die von Geroldsecke zu bekriegen, zu zwingen und zu rechtfertigen anwenden, und was er durch krieg, rechtfertigung oder vergleich gewinnen werde, mit den grafen von Veldenz halbtheilen wolle. Diess ist das leztemal, dass ich in den Veldenzischen denkmahlen von den Veldenzischen theilen zu Geroldseck etwas finde, und eben so wenig findet man spuren einer fortgesezten gemeinschaft in der Geroldseckischen geschichte, in welcher vielmehr gründe vorliegen, woraus man schließen möchte, dass die herren von Hohen-Geroldseck ihre vettern von Veldenz der gemeinschaft schon vor 1370 entsezt haben. (p) Mit Georgen II von Veldenz wenigstens scheint solche gänzlich aufgehört zu haben, und war obgedachter herr von Lichtenberg nicht im stand, die Veldenzische forderungen und rechte an Geroldseck durchzusezen. Es starb aber Georg von Veldenz den 19 Jun. 1377, wenn auf ihn, wie ich nicht zweisle, die grabschrift in der hauptkirche zu Meisenheim (q) zu deuten ist:

Anno

<sup>(</sup>o) In actis acad. Palat. vol. 1, p. 33.

<sup>(</sup>p) S. in dem Geroldseckischen urkunden-buch der pragmatischen geschichte &c. n. xxx, p. 81 den theilungs-brief über die Geroldseckische herrschaften vom jahre 1370, woraus zu ersehen, das die brüder, Georg und Heinrich genannt von Tübingen, die ganze burg unter sich getheilet haben.

<sup>(</sup>q) S. die im jahre 1727 zu Zweybrücken herausgegebne historische rede: Oratio de Meisenhemio, veteris olim comitatus Bipontini, nunc ditionis Bipontinae oppido, p. 20, not.

Anno Dni Mccc Lxxvii O. Nobilis Georius De Veldencia. GERMANYS ILLYSTRIS DNI HEINRICI COMITIS VELDENCIE. Alles passt auf Georg II von FERIA SEXTA AN. JOH. BAPT. Veldenz, der immer ein bruderssohn grafen Heinrichs II, nie aber ein graf genennet wird, im jahre 1374 noch gelebt, und feit 1377 gar nicht mehr sichtbar ist. Aber wie konnte er germanus Heinrici comitis Veldenciae heisen? Graf Heinrich von Veldenz hatte wenigstens keinen bruder Georg gehabt, der weltlich gewesen, und bis dahin gelebt. Denn der leichenstein stellt den herrn in völliger waffen-rüstung vor. Entweder ist dieses ihm beigelegte kennzeichen auch eine folge der unwissenheit, welche sich auf dem in spätern jahren zu seinem gedächtniss errichteten grabstein verewiget hat, oder es will das wort eben nicht mehr andeuten, als einen mit grafen Heinrich in gemeinschaft (germanitate) gesessenen nächsten verwandten. Bernh. Herzog (r) aber irrête sehr, indem er den auf diesem grabsteine bemerkten sterbtag und jahr auf den grafen Heinrich II selbst deutete, und solchen den 19 Jun. 1377 sterben lies. Graf Heinrich lebte noch im jahre 1378, wie ich im folgenden absatze darthun werde. Georg II juncker von Veldenz war also nicht mehr, und sein erbtheil fiel zur grafschaft Veldenz zurück.

## S. XL

Graf Heinrich II aber, seines vatters bruder, sohn und nach. Von grafen folger grafen Georgs I in der grafschaft Veldenz, der seit dem Heinrichs II jahre 1347 bis 1378 in dieser eigenschaft erscheint, pflanzte das geschlecht fort. Mit seiner ihm schon im jahre 1330 vermählt gewesenen gemahlin, Agnes von Spanheim, zeugte er drei söhne und drei töchter, ausser denen ich wenigstens keine andere Vol. IV His.

Tt ent-

<sup>(</sup>r) In Calendario manuscripto, so auf der fürstlichen bibliothek zu Zweybrücken besindlich ist.

entdeckt habe. Jene waren Heinrich, Friedrich (der den 8 Sept. 1340 gebohren war) und Georg; diese Agnes, Lisa und Adelheid. Ich rede zuerst von den töchtern.

N. XVII.

I) Die alteste, Agnes, ward im jahre 1354 verlobt mit Gerlach dem ältesten sohne des grafen Adolphs I zu Nassau, stifters der Wisbadischen linie, wie die ungemein wichtige eheberedung vom 22 May desselben jahrs lehret, aus der zugleich ersichtlich ist, dass gedachter junggraf Gerlach nach des vatters Adolphen, und des vatters bruders Johann von Merenberg tod, und die mit der Agnes von Spanheim erzielende 1ehens-erben zu alleinigen und regierenden herren ihrer verlassenen lande eingesezt waren. (s) Allein diese hoffnungen giengen mit dem jungen grafen Gerlach frühe zu grabe, und Agnes war schon vor dem jahre 1300 eine kinderlose wittwe geworden. Sie hatte nach inhalt der eheberedung ihren witthumstitz auf der halben burg und stadt Idstein, und hatte daher mit ihrem schwiegervatter einen burgfrieden daselbst; und da sie sich wiederum in gedachtem jahre mit wildgrafen Otten von Kirburg vermählte, so beschwohr auch dieser den burgfrieden zu Idstein von seiner gemahlin wegen mit ihren ersten schwieger-eltern. (t) Agnes lebte mit ihrem andern gemahl bis ins jahr 1390, da sie starb, ohne auch ihrem

N. XXI.

<sup>(</sup>s) Hagelgans in der Nassausschen geschlechts-tasel des Walramischen stamms &c. p. 24 bemerkt von ihm, dass er schon im jahre 1351 vermöge einer erbeinigung des vatters mit seinem bruder zum erben aller ihrer lande bestimmt gewesen. Wehn Hagelgans von dieser eheberedung im jahre 1354 gewusst hätte, so würde er seine vermählung nicht muthmasslich auss jahr 1360 binausgesezt haben.

<sup>(2)</sup> S. den bekenntniss-brief grafen Adolphs I von Nassau unter den beilagen N. xx1, woraus sich also von selbsten widerlegt, was Hagelgans l.c. von ihm sagt, dass er nach seines vatters tod im jahre 1370 eine zeitlang mit seinem jüngern bruder Walram in gemeinschaft regieret habe.

andern gemahl, dem wildgrafen Otto von Kirberg, dem lezten seines geschlechts, erben gebohren zu haben.

II) Die zwote tochter Lisa lebte seit dem Jahre 1357, nach der den 29 September getroffenen eheberedung, mit Eberhard dem lezten grasen zu Zweybrücken, Zweybrückischer linie, in einer unfruchtbaren ehe, deren denkmahle der geschichte dieses grasen gewidmet sind. (u)

III) Adelheid ward im jahre 1360 die gemahlin Heinrichs des jüngern herrn von Lichtenberg zu Lichtenau, und starb als wittwe im jahre 1411. (x) Ich wiederhohle hier nicht, was ich bereits oben  $\S$ . X. von diesem Heinrich I von Lichtenberg, als eidam grasen Heinrichs II, und von seinem verspruche, die von Geroldseck zu bekriegen, unterm jahre 1374 erwähnet habe.

Unter den söhnen grasen Heinrichs II gedenke ich Georgs des jüngern, als eines geistlichen zuerst. Ein verbindungs-brief des bischosen Lamprechts von Strasburg vom 18 April des jahrs N. XXII. 1375 lehret, dass er sich mit diesem Georigen, schulmeister des stifts zu Strasburg und Friedrichen gebrüdern grasen von Veldenzen entgegen den Strasburgischen domdechant, Johann von Ochsenstein, der sich des stifts zu Strasburg ermächtiget hatte, verbunden habe. Da in gedachtem jahre bischof Lamprecht zu Strasburg vom pabste zum bischof von Bamberg ernannt wor-

Tt 2 den,

<sup>(</sup>s) Der graf Eberhard von Zweybrücken sowol als seine gemahlin Lisa waren im jahre 1394 nicht mehr, wie unten aus einer urkunde dieses jahrs sich ergeben wird n. xxvIII.

<sup>(</sup>x) Wozu ich nur kürze wegen anführe die geschlechts-tasel der herren von Lichtenberg in Schöpstini Alsat illustr. tom. 11, ad pag. 622. Siehe auch grasen Eberhards von Zweybrücken und seiner gemahlin Lisa verkauf-brief über seine halbe grasschaft an psalzgrasen Ruprecht I vom jahre 1389, welcher von den beiden brüdern der gräsin Lisa, Heinrich und Friedrich, grasen von Veldenz, wie auch ihrem schwager Heinrich herrn zu Lichtenberg mitbesiegelt ward in Missellis hist. Pal. spec. I, animadv. in Tolnerum p. 17.

den, und er zugleich das stift Strasburg in seiner administration behalten wollte, so ward das domkapitel zu Strasburg darüber unzufrieden, und wählten in einer zwiespaltigen wahl, wie Johann von Königshofen ( y ) fagt: "zwene bischoue den edechen "von Ochsenstein und, den schulmeister von Veldenze. Diese "zwene hettent große missehelle vmb das bistum und keiner wol-"te dem andern entwichen, und der dechen von Ochsenstein ,, wart confirmeret von dem bischoue von Mentze. Dowider ap-"pellirte der ander und diewile diese missehelle alsus werte, do "gap der bobest einen bischof gen Strasburg genant Friederick "von Blanckenheim., Diesezwispaltige wahl muss sich also nach jenem verbündnis mit dem bischose Lamprecht ereignet haben, Georg von Veldenz hatte also das glück nicht, das hochstift zu Strasburg zu erhalten; und kommt seitdem bis ins jahr 1380 auch als chorbischof zu Trier vor. Von den beiden übrigen weltlichen söhnen rede ich noch besonders; und bemerke nur zum beschlus dieses absatzes, dass graf Heinrich II bis ins jahr 1378 gelebt habe, da er den 21 März mit seinem ältesten sohne Heinrich das von grafen Gerlach von Veldenz vor zeiten aufs kloster Disibodenberg gestistete ewige licht nach Meisenheim in die pfarrkirche verrückte. (2) Seine gemahlin scheint damals nicht mehr gelebt zu haben.

# S. XII.

Von Heinrichs II föhrichs II föhmen u. nach- drich II, folgten ihm feit 1378 in der grafschaft und besassen
folgern. sie in gemeinschaft bis ins jahr 1387, (a) da sie mit einander
mut-

<sup>(</sup>y) In der Eisassischen und Strasburgischen chronick p. 261

<sup>(</sup>z) Siehe Orat. de Meisenhemio p. 17. not. \*

<sup>(</sup>a) Bis dahin erscheinen sie in urkunden als gemeiner. Siehe eine von 1380 in Johannis Spicil. tab. vet. n. 1VII, p. 213, und eine andere von 1384 in assis acad. Pal. vol. 1, p. 29, n. 16.

mutschierten, wie ich gleihh anführen werde. Es hatte sich aber Heinrich III. der älteste unter den söhnen Heinrichs II. der schon mit dem vatter seit dem jahre 1356 sichtbarist (b) nach der gewohnheit dieses hauses allein vermählt, und zwar im jahre 1364 mit Loretta von Spanheim, einer tochter grafen Johann III zu Starkenburg und der pfalzgräfin Mechtild; welche ehe nachher der grund der Vererburg der halben Spanheimischen lande auf Veldenz geworden ist. Graf Heinrich der vatter hatte seines fohns gemahlin die tage ihres lebens 600 pf, heller, halb an geld und das übrige an gülten und gefällen im amte Altenglan, und zu Brücken und dem Flurssberg mit bewilligung pfalzgrafen Ruprechts I bewiesen, und ihr die niedere burg Lichtenberg zur wohnung oder wittwenfitz bestimmt. Heinrich III zeugte mit ihr drei sohne, Heinrich IV, Friedrich III und Johann, und ausser ihnen eine tochter Adelheid, welche im frühjahre 1386 bereits an den wildgrafen Gerhard III von Kirburg vermählt ward. In der darüber den 2 März 1386 ausgestellten urkunde der beiden noch in gemeinschaft sizenden brüder, grafen Heinrichs (des vatters der Adelheid) und Friedrichs, beweisen diese herren die mitgabe der Adelheid, welche in 2200 pf. heller bestehen sollte, auf einem viertheil der burg Naselden für 500 pf. sodann mit 170 N. XXII. pf. jährlicher gülte auf die drei ämter Koncken, Peffelnbach und Cappeln Flursberg, die genannt wurden S. Remigsland. (c) Der dritte sohn des grafen Heinrichs III Johann ward geistlich und besass die probstei Remigsberg, bis er solche im jahre 1402 abgab und dagegen die gefürstete abtei Weissenburg erhielt, welche würde er 32 jahre lang bis an seinen tod den 10 Jun. 1434

beklei-

Tt 3

<sup>(</sup>b) Siehe Hontheims hist. Trev. dipl. T. 11, p. 193.

<sup>(</sup>c) Von des wildgrafen Gerhard mit seiner gemahlin von Veldenz erzielten nur weiblichen erben f. des hrn. geh. raths Kremer geschichte des Wild-und Rheingräft, hauses S. XXXII, p. 57.

bekleidete. (d) Von den beiden ältern föhnen, Heinrich IV und Friedrich III, wird weiter unten besonders geredet werden.

#### S. XIII.

Die beide grafen Heinrich III und Friedrich II, welche die Bruder-theilung Heirichs vätterliche lande in gemeinschaft über 8 jahre regiert hatten, Ill und Frie-theilten sich, wie schon gemeldet, in gewisser massen den 23 April 1387. Diese mutschierung ist höchstmerkwürdig, weil sie N. XXIII. ein verzeichniss aller zur grafschaft Veldenz damals gehörigen stücke, herrschaften und pfandschaften enthält, welche die brüder meistens theilten, einige aber noch jezo in gemeinschaft behielten. Ich will solches aufs kürzeste hier zusammen ziehen. Der älteste. Heinrich, erhielte zu seinem theil vornemlich, was man seit dem die obere grafschaft genennt haben mag (e) die burg Lichtenberg, oben und nieden mit allen burgmannen und andern zugehörungen, nemlich S. Remigiusland mit einander und auch S. Michelsburg (f) und Peddersheim die burg, Kussel die stadt und darzu alle dörfer mit ihren zugehörungen &c. das burglehen zu Schauenburg; (g) Lauterecken burg, stadt und leute mit den dörfern Heinzenhausen und Nyrthausen, dem wald Ingenhelden &c.

das

<sup>(</sup>d) Siehe Schannats Vindem. liter. Coll. 1, p. 13.

<sup>(</sup>e) In der von herzog Steffan zu Zweybrücken und seinem schwäher, Friedrich, dem lezten grasen von Veldenz im jahre 1444 zwischen ihren sühnen und enkeln errichteten erbtheilung und ordnung in Miscellis hist. Pal. Bipont. p. 26 heisst es: Item so soll unser sohn herzog Ludwig haben und besizen die grafschast Veldenz nieden und oben.

<sup>(</sup>f) Ist auf dem Remigsberg gelegen gewesen.

<sup>(</sup>g) Bei dem kloster Tholey, so in das amt Schaumburg gehörig ist. Dieses burglehen hatten graf Heinrich II von dem herzoge Rudolf in Lothringen im jahre 1337 erhalten.

**Z11** 

das amt Reichenbach (h) die pfandschaft zu Dullingen (i) &c. die Kirchensaze zu Dieffenbach, Brambach, Scheringsfeld, Wymesheim; (k) endlich alles, was von der Lauter und Lauterecken und von der Swenzebach an bis an die Saar zwischen den brüdern bisher in gemeinschaft gewesen; woraus zu ersehen, dass diese beide slüssgen, das eine zur rechten, das andere zur linken des Glans zur scheide zwischen der obern und niedern grafschaft Veldenz gemacht worden.

Graf Friedrich erhielte demnach die seitdem so genannte niedere grasschaft zu seinem antheil, in welches zugewiesen wurden Landsberg die burg mit ihrer zugehörde, Moscheln die stadt und das amt, Grehweiler das amt, (1) Honhelden das amt, (m) Odenbach das amt mit den armen leuten zu Meldart, so bisher nach Lauterecken gehört hatten, der hof zu Wintzberg, die dörfer um Meisenheim, so bisher ins amt Meisenheim gehörig gewesen; (n) zu Reborn alles; Odernheim stadt und burg mit den ausleuten und den leuten zu Meldersheim, Niederhausen auf der Nahe, Armscheim burg und stadt; serner alle zur grasschaft gehörige arme leute auf dem Gau &c. den zehnden und hof zu Bechtheim, das gut

<sup>(</sup>h) Jezo eine Schultheisserei des oberamts Lautereck von 17 dötfern.

<sup>(</sup>i) Dullingen an der Saar unter Sarlouis.

<sup>(</sup>k) Tiefenbach an der Lauter unter Wolfstein, Prambach im amte Birkenfeld, Schaarsfeld oberhalb Landsberg, Wymesheim, Weinsheim an der Ellerbach zwischen Spanheim und Kreuznach.

<sup>(1)</sup> Welches auch zum unterschied genennt wird Waldgrehweiler.

<sup>(</sup>m) Honhelden jezo Honöllen an der Lauter.

<sup>(</sup>n) Da Meisenheim burg und stadt in gemeinschast den heiden graßen verbleiben sollte, so wurden hier die dörfer davon getrennt, welche graf Friedrich allein haben sollte. Diess ist der ursprung der benennung des Aus-amts Meisenheim; wozu noch jezo gerechnet werden, Kalbach, Schmittweiler, Reiselbach, Ganglof, Becherbach, Roth, Breitenheim, Jackenbach, Dessloch, Raumbach.

zu Agersheim, das Johann von Wartenberg inne hat &c. (0) die vogteien zu Winzenheim, zu Esenheim; die pfandschaft, vogtei und alle renten zu Abenkeim und Milmesheim (p); das lehen, eigen und pfandschaft zu Stolzenberg, auf der Alsenzen &c. zu Niederhausen auf der Appeln &c. &c. die kirchensäze zu Moscheln, Offhofen und Sitters (q) &c. &c. endlich alles, was er bisher mit seinem bruder von der Lauter und Schwenzebach an bis an den Rhein in gemeinschaft besessen. Zur befestigung der gemeinschaft des eigenthums bewiesen sich die brüder nicht nur gewisse theile der gülten, sondern sie sezten auch einer den andern zu einem viertheil in ihre vesten, um sich daraus zu behelfen. behielt graf Friedrich ein viertheil an grafen Heinrichs vesten, Lichtenberg, Michelsberg, Pettersheim und Lauterecken, graf Heinrich aber an Friedrichs vesten Landsberg und Stolzenberg. In unzertheilter gemeinschaft behielten sie aber noch die theile und pfandschaft zu Homburg (im Westrich) die pfandschaft zu Mohr mit zugehörde, Casteln das schloss mit zugehörde (r) die pfandschaft zu Minbach und Webenheim, den Rückerswoog zu Würzback bei Casteln (s) mit den mühlen, das theil zu Nohfelden und Wolfersweiler, den schirm zu Baumholder, die pfand**fchaften** 

<sup>(</sup>o) Agersheim jezo Ogersheim, Bechtheim bei Ofthofen.

<sup>(</sup>p) Winzenheim, Winsheim ohnweit Alzey, Esenheim bei Stadecken, Abenheim jezo Obenheim zwischen Worms und Westhosen. Milmesheim aber ist mir unbekant.

<sup>(</sup>q) Moscheln jezo Obermoschel, Offhosen bei Flonheim, Sitters bei Alsenz.

<sup>(</sup>r) Der erzb. Boemund von Trier hatte den 3 May 1356 schloss und burg Castil uf der Blysen mit aller ihrer zugehörung, als des stifts Trier aufgebig, eigen, ledig haus, schloss und vesten dem grasen Heinrich II zu Veldenz auf ihrer beider lebenlang gegeben; siehe Hontheims hist. Trev. dipl. T. 11, p. 192, u. 589.

<sup>(</sup>s) Diesen wog hatte graf Heinrich II im jahre 1362 von Heinrich herrn von Vinstingen erkauft.

schaften zu Oberstein, Hoenbrücke (t) burg und thal Veldenz und was jenseit des Iders gelegen ist &c. &c. das Lüzelburger lehen &c. Meisenheim burg und stadt &c. &c. das burglehen zu Kestenburg (u) zu Kauserslautern und Wolfstein &c. &c. Durch noch andere briefe dieses jahres theilten die beide brüder sowohl die auf der grasschaft Veldenz hastende schulden, als auch die burgmänner und lehenschaften. Sie begaben sich aber auch wiederum gegen einander derjenigen häuser, worauf jeder dem andern einen theil eingeräumt hatte.

## S. XIV.

Graf Heinrich III hatte die hoffnung einer nachkommenschaft Grafen Heinrich IV allein auf den ältesten Heinrich IV, den er in eben dem jahre seines ältsten Vol. IV. Hist.

Uu

1387 fohns Heinrichs IV stüher abgang.

- (t) Im jahre 1377 hatten Johann Rheingraf zu Dune und seine gemahlin Jutte von Leiningen mit bewilligung des wildgrasen Otto als des rheingrasen schwagers und gemeiners ihr theil der vesten und des hauses Hoinbrücken an den grasen Heinrich II von Veldenz versezt. Es war diese im jahre 1356 von gedachtem rheingrasen und den wildgrasen Friedrich neuerbaute burg auf der höhe bei Kirn gelegen. Siehe Kremers wild und rheingräsiiche geschichte p. 40 und 58.
- (u) Die burg Kestenberg, welche in des hochstists Speier oberamte Kirweiler auf der Westseite des Rheins ohnsern Neustatt an der Hard zu suchen ist, war nach dem zeugnis des Johann von Mutterstatt in chron. Spir. bei Senkenberg select juris & hist. T. vi, p. 167, so wie die burg Meistersele und Ditesheim von dem geschlechte des bischosen Johannes von Speier zu ende des XIten jahrhunderts an das hochstist Speier gekommen. Der bischof Sibodo von Speier ertheilte im jahre 1311 den 22 Febr. dem grasen Georg einen burgsrieden daselbst mit 40 ps. heller einkünsten aus dem Biewalt, und den 15 May 1315 erhöhete bischof Emich dieses burglehen zu 80 ps heller jährlicher renten aus gedachtem wald. Um eben diese zeit wird der burg Kestenburg in der geschichte bischof Emichs gedacht, siehe Lehmanns Speierische chronick L. v11, c. 33 nach Fuchsens ausgabe p. 690. Ich sinde ihrer noch meldung in Speierischen urkunden und verhandlungen bis zu ansang des XVI jahrhunderts, da sie abgegangen seyn mag und die burg Kirweiter das alleinige haupt des von ihr benahmsten amts geworden ist.

1387 mit Lifa von Katzenelnbogen vermählte, (x) gesezt, und deswegen auch seinen zweiten sohn Friedrich II in den geistlichen stand tretten lassen. Er war im jahre 1387 bereits domherr zu Trier, und wurde von dem vatter mit 60 fl, jährlichen deputats zu Lichtenberg von der herrschaft zu Veldenz ausgewiesen. ihm jedoch auf den fall seines und seines ältesten sohnes unbeerbten abgangs die erbschaft von Veldenz vorbehalten. begabe sich binnen sechs jahren. Schon der vatter, graf Heinrich III. war im frühjahre 1380 nicht mehr im leben, da sein sohn graf Heinrich IV als sein nachfolger in urkunden mit seinem vattersbruder, grafen Friedrich II, erscheint. So beweisen graf Eberhard der lezte von Zweybrücken und seine gemahlin Lise von Veldenzen, die auf ihr hinlichsgeld von 5000 pf. heller, welches im fall ihres unbeerbten abgangs wieder zur grafichaft Veldenz zurückfallen follen, von ihrem schwäher und vatter grafen Heinrich II ehehin baar empfangene 3000 pfund dem grafen Friedrich II, ihrem schwager und bruder, und grasen Heinrich IV, ihrem neffen und vettern auf ihre theile des schlosses burge und Rede Nankall mit ihren zugehörungen, jedoch mit vorbehalt des wiederlosungs-rechts für des grafen Eberhards erben, die grafen von Zweybrücken zu Bitsche. (4) In eben diesens monate und jahre verwilligte der bischof zu Verdun eben den beiden grasen Friedrich II und dessen bruderssohne Heinrich IV, dass sie des

urkunde N. XXVII.

leztern

<sup>(</sup>x) Solches besaget die im jahre 1387 getroffene ebeberedung zwischen grasen Heinrich von Veldenz dem jungen, grasen Heinrichs sohn, mi Lyse grasen Diethers von Katzenelnbogen tochter, welche mir dermalen noch abgehet. Statt dessen siehe die im solgenden angezogene

<sup>(</sup>y) Die grafen von Zweybrücken besaffen selbst diese theile von Nanstul, jezo Landstuhl, als eine pfandschaft von den grafen von Leiningen. Zu anderer zeit werde ich eigene nachrichten von dieser in ansehung seiner abwechslenden besizer merkwürdigen burg und herrschaft mittheilen.

leztern gemahlin Lisa von Katzenelnbogen auf die burg Lauterecken mit ihrer zugehör, in sofern solche zu dem von dem hochstifte Verdun lehenrührigen hose S. Medart gehörte, bewidmen
möchten. Aber auch dieser graf Heinrich IV beschloss sein leben im jahre 1393, ohne erben hinterlassen zu haben, und nun
bestand das haus noch allein in dem vetter, grafen Friedrich II
oder alten, und Friedrich III dem jungen, dem Trierischen domherrn, auf welchem leztern als einem noch jungen herrn allein
die hosinung zur fortpslanzung des geschlechts beruhen konnte;
weswegen er sich auch noch in diesem jahre vermählte. (z) Ich
rede aber noch vorher von Friedrichs II abgang.

°C. XV.

Friedrich II, der in der bruder-theilung 1387 die niedere Grafen Friegrafichaft Veldenz besonders erhalten hatte, war nach der ge-drichs II abwohnheit dieses hauses, dass sich nur der ältere bruder vermähl-keibeserben. te, und da sein bruder Heinrich III auch männliche erben hinterlassen hatte, unvermählt geblieben. Er überlebte aber seinen bruder und dessen ältesten sohn, Heinrich, deren jener 1389, diefer 1393 nicht mehr unter den lebendigen war. sahe also in seinem andern bruderssohne, Friedrich dem jungen, noch den einzigen erben, in dem sich alle Veldenzische lande wieder vereinigen mussten, und half dessen eheberedung besiegeln. Er lebte auch noch im jahre 1394, in welchem er seinen natürlichen sohn Arnold verehlichte, und am ende des jahrs mit N. XXIX. seinem nessen, Friedrich dem jungen, von dem bischose zu Verdun mit dem durch unbeerbten abgang grafen Eberhards des lezten zu Zweybrücken ledig gewordnen hof S. Medart den 4 De-Uu 2 cember

<sup>(</sup>z) Wie ich §. XVI. aus den beilagen N. XXVIII und XXIX. darthun werde.

denz und

Spanheim.

cember beliehen ward. Er starb im jahre 1396, und verlies seinen landes antheil seinem nessen, Friedrich dem jungen, wie aus der Wormsischen belehnung vom 23 Sept, ersichtlich ist.

# XVI.

Graf Friedrich III, welcher bis ins jahr 1394 zum unterschied Von grafen Friedrich dem von feinem vattersbruder, grafen Friedrich II oder dem alten, lezten zuVel-der junge genennt wird, war zwar anfänglich gleich seinem jungern bruder, Johann von Veldenz, dem geistlichen stande gewidmet, und in dem jahre 1386 bereits domherr zu Trier, da er zum vortheil seines ältern bruders, Heinrichs IV, verzicht that, und von dem vatter, Heinrich III, mit 60 pf. heller auf die herrschaft Lichtenberg als einer zugabe zu seinen pfründen ausgewiesen worden. Der im jahre 1389 erfolgte frühe tod seines vatters und der im jahre noch frühere abgang seines ältern bruders ohne männliche leibserben, die gleichfällfige erblofigkeit seines vettern, grafen Friedrichs II, vermüssigten ihn, dem ihm vorbehaltenen erbrechte gemäß in den weltlichen stand zurückzutretten, um dem gänzlichen ausgange seines geschlechts zuvor zu kommen. Er verlobte sich daher den 25 März 1393 (a) mit Margaretha, einer schwester grafen Philipps I zu Nassau Saarbrücken, und tochter grafen Johanns I von Nassau und Saarbrücken; die wirkliche vollziehung der ehe aber follte den 10 Oct. dieses jahres geschehen. Der graf ihr bruder gab 5000 fl, hinlichsgeld und eben so viel sollte graf Friedrich von Veldenz dazu ge-

<sup>(</sup>a) Siehe die eheberedung unter den beilagen N. XXVII. In derfelben neunt graf Philipp von Nassau einen grafen Heinrich von Spanheim fei-Diess ist kein anderer als seiner gemahlin Anna von nen schwäher. Hohenloh mütterlicher großvatter, Heinrich II graf von Spanheim, von der Kirchheimischen linie, siehe Kremers ate geschlechtstafel der grafen von Spanheim in dem a flück der dipl beiträge; womit dans auch dessen zweisel S. LXVII, p. 207 verschwinden.

ben, und alsdann den witthum von 10000 gulden auf seine schlosse, land und leute beweisen, welches dann auch auf die burg und stadt Lauterecken und zugehörde, die dörser Heinzenhausen, Nirthausen, und noch andere benahmste arme leute und güter, desgleichen das amt Nerzwiler, so in acht dörfern bestund &c. die dörfer im Reichenbacher und Deinsberger amt &c. &c. das amt Basenbach &c. &c. geschahe, wie solches in dem bewidmungsbriefe umständlicher ausgedruckt wird, der auch von grafen Friedrich dem alten, der mit Friedrich dem jungen in gemeinschaft auch dieser witthumslande nach ausweis der mutscha. N. XXVIII. rung sasse, bestätigt wurde. Dieser Friedrich der junge empfieng noch mit seinem vetten, Friedrich dem alten, in gemeinschaft den hof S. Medart von dem bischofe von Verdun zu lehen; aber N. XXIX. im jahre 1306 war ihm auch dieses seines vettern antheil angefallen, wie aus dem Wormsischen lehenbrief vom 23 Sept. ged. jahrs zu ersehen. Graf Friedrich der junge führte seit 1303 bis in den September 1444 eine mehr als 51 jährige regierung, welche wegen seinen handlungen und wachsthum an macht und reichthum einer eignen beschreibung würdig seyn kann. nachdem der graf Johann V oder der lezte zu Spanheim im jahre 1425 durch den berühmt gewordnen Beinheimer vertrag (b) seine beide vettern, den markgrafen Bernhard I von Baden und unsern Friedrich von Veldenz, als sohn seiner baasen oder vattersschwestern zu erben seiner Spanheimischen landen in gemein-Uu 3 **schaft** 

<sup>(</sup>b) Siehe denselben in Schüpslini hist. Zaringo Badens. T. VI, dipl. n. ccclxiv, p. 144, 159. Im jahre 1428 sezte eben dieser graf Johann von Spanheim seine vettern und erben, markgrasen Jakob von Baden und Friedrich von Veldenz schon bei seinem leben zu sich in die gemeinschaft der vordern grafschaft Spanheim, woran auch kurpfalz ein erbsünstheil hatte; daher sie den 30 Sept. 1428 dem kursürsten in ansehung dieses sünstheils urkundliche gewähr leisteten, siehe Cod. dipl. Bad. l. c. n. ccclxvi, p. 161 sq. und Tolners cod. dipl. Pal. n. 228 p. 178 sq.

schaft eingesezt hatte, so erlebte unser graf Friedrich von Veldenz im Jenner den tod des grafen Johann und somit den anfall der ihm zukommenden halben erbschaft. Aber er selbst ermangelte männlicher leibserben, von seiner gemahlin Margreth, die den 22 Jenner 1427 schon ihr leben geendigt hatte. ihr erzeugte tochter Anna, war schon im jahre 1409 mit dem pfalzgrafen und herzoge Steffan, dem dritten sohne des römischen königs Ruprechts verlobt und die vermählung im folgenden jahre vollzogen worden. (c) Graf Friedrich, der seinen eidam und tochter schon seit dem jahre 1419 in die gemeinschaft seiner Veldenzischen lande aufgenommen hatte, und aus dieser ehe fünf enkel sahe, machte nach dem ihm auch die Spanheimische antheile zugefallen, (d) im jahre 1438 den 26 December mit seinem eidam und tochter eine erb-ordnung unter ihren föhnen und seinen enkeln, kraft deren nur zween derselben weltlich verbleiben, und der älteste unter ihnen, Friedrich, von den großvätterlichen landen die Spanheimische landestheile, und der jüngere Ludwig die graffchaft Veldenz oben und nieden haben follte. (e) Graf Friedrich erlebte nicht nur den tod seiner tochter der herzogin, welcher im November 1439 zu Wachenheim erfolgte, (f)

<sup>(</sup>c) Sowohl die eheberedungs-als bewidmungs-urkunden vom 14 April 1409 und 13 Jun. 1410 hat Johannis in den miscellis hist. Pal. cum maxime Bipont. Spec. II animadv. p. 91 - 96 abdrucken lassen.

<sup>(</sup>d) Als ältester unter den beiden Spanheimischen erben liehe er auch krast des Beinheimer entscheids die Spanheimische lehen. Siehe einen solchen lehenbrief vom 10 Jul. 1438 in Gudenus cod. dipl. Mog. T. 1v, p. 244.

<sup>(</sup>e) Cf. Comm. de Cancellariis Bipontinis p. 15 sq. Auf diese ordnung bezieht sich die nachher wiederhohlte erbordung vom jahre 1444.

<sup>(</sup>f) Siehe dieselbe in der kurpfälz. gründlichen deduktion des auf die eventual succession in das fürstenthum Zweybrücken zustehenden rechts unter den beilagen N. XXVII oder des status causae success. Bipont. 2 theil, beilagen n. 27, p. 54 sq. und auszugsweise in Johannis miscell. hist. Pal. p. 45 sq.

zu Gerodseck, und HEILIKA (von Sulz) ammtafel pag. 302

2 AM erhältim jahre 1301 Werb - fünftheil der Horeroldseckischen herrften, wird geistlich, dechant zu Strasburg, probst zu Speier, und jahre 1329 bischof zu er, † den 27 April 1336.

EBERHARD erhält 1301 ein erb - fünftheil der Hohengeroldseckischen herrschaften, und + ohne erben.

zwischen Schaft Velrt aber die lin Agnes, er 1330.

Sevilia 1311.

Adelheid 131I.

NE S **д90.** erlach I, Naffau zu **† 1360.** , wildgraf erg + 1409.

LISA Gem. Eberhard der Gem. Heinrich der lezte graf zu Zweibrücken, 1357 + 1393

ADELHEID jungere herr v. Lichtenberg zu Lichtenau. I374-

EID, 1386-Gem. Gerwildgraf von 1386.

JOHANNES, probst zu Remigsberg, resignirt und wird abbt zu Weissenburg im jahre 1402, \$\frac{1}{4}\$1434 den 10 Jun.

sondern erreichte selbst noch das jahr 1444, in welchem er den 16 Sept. noch mit seinem eidam, dem pfalzgrafen Stephan, die im jahre 1438 schon beschlossene erb-ordnung auf den fall ihres beiderseitigen absterbens zu gunsten ihrer resp, enkel und söhne, Friedrichs und Ludwigs, verbriefte. Dass graf Friedrich nach dieser lezten willens - verordnung bald sein leben und somit fein geschlecht beschlossen habe, ist aus einem burgfriedens-brief herzog Steffans von wegen der pfandschaft zum Obernstein vom 20 Oct. eben dieses jahrs 1444 ersichtlich. Der herzog fagt darinnen: "Als die pfandschafft zum Obernstein, nemlich ein "viertel an der alten burge daselbst darvnter gelegen, wie die der "wohlgebohrne Friederich graue zu Veldenz vnd zu Spanheim " vnser lieber schweher selige, dem gott gnade, von der graueschafft "von Veldentz wegen — gehabt hait, an vns vnd vnser erben "kommen vnd gefallen ist —. So war nun auch das zweite Veldenzische geschlecht zu ende gegangen, und ein drittes weit würdigers geschlecht, das in den durchleuchtigsten nachkommen des pfalzgrafen und herzogen Steffans und Anna von Veldenz bis in die späteste zeiten blühen möge, erbte mit dessen landen auch den titul und wappen der grasen von Veldenz. Diss war in der vorgemeldten erb-ordnung ausdrücklich also verordnet: "Als vnfer (h. Steffans) sone hertzug Friderich die wapen der "graueschaffte von Sponheim, die graff Simon selige (g) geführt , hat, vorn, und sich graue zu Sponheim schreiben sol, dessngleichen fall unfer sone hertzug Ludwig die wape von Veldenz "führen, und sich graue zu Veldentz schriben.

S. XVII.

<sup>(</sup>g) Des grafen Simons von Spanheim zu Kreuznach wapen sollte auch vermöge des Beinheimischen entscheids von grasen Friedrich zu Veldenz und seinen erben geführt werden, gleichwie die markgrafen von Baden das wapen der hintern grafschaft, wie solches des lezten grafen von Spanheim vatter graf Johann IV hatte, fortsühren.

# S. XVII.

Von Veldenzischen siegeln.

N. 1.

Das wappen der grafen von Veldenz war ein aufgerichteter löwe, wie er in grafen Gerlachs IV siegel vom jahre 1238 sich darstellt, (h) und in allen siegeln der grafen des Geroldsecki-Tab. Sig. schen geschlechts fortgesühret worden ist. Der stammvatter die-

fes neuen hauses, Heinrich von Geroldseck, graf zu Veldenz, führte noch sein angebohrnes Geroldseckisches wappen; aber sein mit der erbin von Veldenz erzeugter sohn, graf Georg I, und alle von ihm weiters abgestammte herren und grafen zu Veldenz, führen den alten Veldenzischen löwen. Grafen Georgens I

siegel ist ein sigillum equestre, neben welchem er sich auch eines contrasiegills bediente; in beiden verlies er den Geroldseckischen geschlechts - namen und wappen. Alle jungere siegel seiner nachkommen sind nur blose schilde; wobei aber zu bemerken, dass die junge herren oder junggrafen bei lebzeiten ihres vatters des selbst regierenden grasen sich nur des schilds ohne einigen helm und helmkleinodien bedienet haben. Sowohl junker Georg

N. 5, 6. von Veldenz, des grafen Georgs I enkel, als eben dieses grafen fohn, Heinrich II, so lang der vatter lebte, führten blose schilde. Als aber der leztere in der regierung der grafschaft dem vatter nachgefolgt war, so sieht man zum erstenmal auf dem liegenden

N. 7. schild einen geschlossenen helm, und auf demselben einen herfürschauenden bracken. Ein gleicher unterschied zeigt sich in den

N. 9, 10. siegeln seines sohns Heinrichs III, der erst nach seiner gelangung

N. 12. zur regierung die helmkleinodien auf sein schild sezte. kein zweisel, dass Heinrich IV sein siegel, das er im jahre 1387 noch als junggraf führte, mit erlangter selbst-regierung 1380 abgeändert habe. Ich habe aber keines gefunden, an denkmahlen seiner kurzen regierung bis 1303. Graf Friedrich II führte gleich-

(h) In affis acad. eleft. Theod. Pal. vol. 11, p. 292.

gleichfalls als mitregierender graf seit 1378 bis 1395 den schild mit helmkleinodien; und Friedrichs des lezten siegel zeigt ebenfalls den schild mit dem helm und hersürschauenden bracken. N. 13. Dass dieser lezte graf nach dem anfall der Spanheimischen erbschaft das ihm in dem Beinheimischen entscheid zugetheilte wappen der vordern grafschaft Spanheim, wie solches graf Simon zu Kreuznach geführt, in sein siegel ausgenommen, und dem Veldenzischen beigesügt haben werde, möchte keinem zweisel unterworsen seyn. Ich habe aber kein siegel von ihm aus den sieber lezten jahren seiner regierung ersehen mögen, dessen abzeichnung dieser reihe beizusügen gewesen wäre.

Es mag diess genug statt einer einleitung zur Veldenzischen siegelreihe gesagt seyn, und verweise ich die liebhaber solcher alterthümer auf deren abbildung selbsten. Und so beschließe ich auch diese abhandlung, der ich in andern umständen vielleicht mehrere vortheile zu ihrer empsehlung würde verschaft haben. Dem freund der vatterländischen geschichte wird es aber auch ohne dieselbe nützlich dünken, eine bewährte geschlechts-reihe der grafen von Veldenz bis zur gelangung ihrer lande an das durchleuchtigste haus der pfalzgrafen geliesert zu haben. Es hangt von meinen künstigen umständen ab, ob ich das versprechen, beiträge zur geschichte der einzelnen grafen, worunter sich besonders graf Georg I und Friedrich der lezte sehr merkwürdig gemacht haben, zu liesern werde erfüllen können.

# Explicatio tabulae figillorum.

- s. Sigillum Heinrici de Geroldsecke, qui comitis Veldentini titulo in diplomatibus ornatur inde ab an. 1270-1294. Eques dextra gladium, finistra scutum Geroldseckianum tenet.
- 2. Sigillum Johannis de Geroldsecke militis, qui fuit Heinrici I comitis Veld. ex filio prioris matrimonii, Walthero de Vol. IV Hift. Xx Ge-

- Geroldseck, nepos. Appendet hoc sigillum chartze an. 1301. Vid. pag. 283.
- 3. Sigillum Georgii Comitis de Veldencie Domini de Ge-ROLZECKE. Is fuit Georgius I, Henrici I Geroldseckii & Agnetis Veldentinæ filius, Veldentiæ comes 1298 - 1347.
- 4. Sigillum Domine Blancflore ivnioris Comitisse de Veldens, viduæ nimirum Friderici I junioris comitis Veld. Georgio I nati. Ex charta an. 1344.
- 5. Sigillum Georgii De Veldens, qui fuit nepos Georgii I ex ex filio Friderico I. Obiit an. 1377. Charta an. 1343.
- 6. Sigillum Heinrici (II) IVNIORIS COMITIS VELDENZE, vivo patre, Georgio I, cui dein fuccessit. Charta an. 1343.
- 7. Sigillum HENRICI COMITIS VELDENCIE, ejusdem nempe Henrici II comitis, ex quo patri successerat an. 1347. Charta an. 1354.
- 8. Sigillum AGNETIS COMITISSE VELDENCIE, uxoris Henrici II Veldentini, filiæ Simonis Il comitis Spanheim. an. 1353. Scutum divifum in duas partes, quarum dextra tessellas offert Spanhemicas, sinistra leonem Veldentinum.
- 9. Sigillum Heinrici (III) IVNIORIS COMITIS VELDENCIE, filii scil. Henrici II, vivo patre an. 1353.
- 10. Sigillum Heinrici Comitis Veldencie, ejusdem Henrici III, ex quo dominari cœpit 1378. Charta an. 1387.
- 11. Sigillum Friderici (II) Comitis Veldeecie, fratris Henrici III comitis, an. 1387.
- 12. Sig. HENRICI (IV) IVNIORIS COMITIS VELDENCIE, filis Heinrici III, post quem comitatum rexit ab an. 1389 ad 1393. Sigillum appendet chartæ an. 1387.

13. Sig. FRIDERICI (III) COMITIS VELDENCIE, fratris Heinrici IV & ultimi comitis Veldent, ex charta 1400. Obiitan. 1444. BEL.

ad Vol. IV Hist. p. 346



21. 2010 (1783) 1011 (1811) 2011 (1811)

2 13

ASPE

<u>-</u> • 

# BEILAGEN

I

Ausspruch zwischen dem kloster Wersweiler und der probstei Remigsberg betreffend ein vermüchtnis des grafen Gerlachs des lezten von Veldenz; im März 1264.

niuersis presentes litteras inspecturis Wilhelmus & G. dapifere comitatus Valdenzie salutem in Domino. Nouerint uniuersi quod cum discordia esset inter abbatem & conuentum de Uarneri villario ex una parte & prepositum montis sancti Remigii ex alte-Ta super legato comitis Valdenzie monti facto, ipsi abbas & conuentus nec non prepositus ad instanciam domini comitis Geminipontis pro bono pacis in nos compromiserunt. Nos uero de prudentum virorum confilio taliter ordinauimus, quod dicti abbas & conuentus prepolito montis & fratribus pro annona in qua monti tenebantur triginta libras Treuerensis monete persoluerent & sic de annona predicta in qua eisdem ex legato comitis tenebantur erunt liberi, predicti vero prepositus & fratres montis a celebratione missae & illuminatione lampadis in quibus tenebantur ratione legati predicti erunt liberi, in cuius rei testimonium presentes literas figillorum nostrorum munimine duximus roborandas. Actum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, mense Martio. (i)

Xx 2

II

#### (i) Die insiegel find

Ex orig.

I) Ein dreieckiges gewürfeltes schild mit einem darüber gezogenen schmahlen linken schrägbalken, von dessen umschrift nur noch leferlich ist: WILHEL.....

<sup>2)</sup> Ein dreieckiges schild mit zween querbalken, deren oberer mit drei, der untere mit zwei kugeln besezt ist: S. Godefridt de Pv-LISBERG.

# II

Vergleich zwischen wildgrafen Emich und dem grafen von Veldenz Heinrich von Gerolzeck wegen der burg Lichtenberg und ihrer zugehörung &c. den 29 Jun. 1275.

Ex orig.

niuersi litteras presentes visuri & audituri noverint, quod cum inter nos Emechonem comitem Silvestrem ex una parte & affinem nostrum HENRICUM comitem Veldentie dominum de Geroltecke ex parte altera diuersarum questionum materia verteretur tandem de amicorum nostrorum consilio ipsas concordari voluimus Videlicet quod nos renunciamus omni iuri & in hunc modum. actioni, que nobis competere videbatur in castro Liethenberg & attinentiis eius universis sta, quod de cetero super eisdem nullam eidem mouebimus questionem. Recognoscentes quod compositionem orpinatam super bonis in Suarza (k) & aliis que in priuelegio patris nostri bone memorie super hoc confecto (1) continentur observabimus & tenebimus illibatam restituentes eidem comiti quidquid de eisdem bonis in nostris manibus iam tenemus. Preterea de querimonia quam mouet contra nos super hereditate uxoris sue nostre neptis (m) & excessibus & iniuriis commissis in sua iuriditione siue districtu per nos vel nostros stabimus ordinationi Conradi comitis Irsuti, Wilhelmi Reinoldi & Gozonis militum quam super hoc juste vel amicabiliter duxerint promulgandam. Verum ne per protractionem aliquis error emergere valeat volumus & promittimus quod predicta omnia usque festum beati Bartholomei nunc instantem sine quolibet obstaculo terminentur. Su-

per

<sup>(</sup>k) Schwarzen ohnweit Kirchberg.

<sup>(1)</sup> Die vergleichs-urkunde zwischen wildgrafen Konrad und seinem enkel, grafen Gerlach von Veldenz, vom jahre 1259 siehe in Orig. Bip. P. 11, p. 68 sq. n. v1.

<sup>(</sup>m) Die erbgräfin Agnes von Veldenz war des wildgrafen Emichs schwester-enkelin.

per quibus ne pêr nos stent impedita dedimus sideiussores predicto comiti Veldentie C. comitem Irsutum supradictum Ottonem de Bikenbach nepotem nostrum (n) Wilhelmum de Lapide, Wilhelmum de Smideburg Ekelmannum de Grunenbach & Georgium nepotem nostrum, qui commoniti ab ipso comite Veldentie vel eius certo nuntio Sobernheim vel Kyrberg, quem magis horum locorum voluerint intrabunt, inde non recessuri donec predicta omnia per nos suerint, adimpleta. In cuius rei testimonium nosstrum sigillum vna cum sigillo C. comitis Irsuti presentibus est appensum. Datum Vizbach (o) anno Domini M. CC. LXXV. die Petri & Pauli apostolorum. (p)

#### III

Wirich herr von Dun ( zu Oberstein ) verspricht dem grafen Heinrich von Veldenz in dessen gütern und renten zu Wolfersweiler und Baumholder ihn nicht zu beeinträchtigen, mittwoch nach ostern 1277.

Nos Wiricus dominus de Duna universis presens scriptum inspecturis notum esse volumus, quod nos promisimus nobili domino Heinrico comiti Veldencie & suis heredibus, quod nos neque
nostri heredes nunquam debemus molestare, neque manus imponere bonis illis & redditibus, que spectant ad episcopatum Virdunensem, sc. apud Wolfferswiler & apud Beymoldern, ut nos &
nostri heredes hoc ratum & sirmum teneamus, presentem cedulam sigillo nostro secimus roborari. Dat. an. Dni M CC LXXVII
feria quarta in septimana paschae.

Xx 3

IV

<sup>(</sup>n) Schwestersohn des wildgrafen.

<sup>(</sup>o) Fischbach an der Nahe gegeh Naumburg über.

<sup>(</sup>p) Appendent duo figilla equeftria, quorum alterum S. EMICHONIS CO-MITIS SILVESTRIS, alterum †....ILLVM CUN ... SUTI

# IV

Grafen Heinrichs I von Veldenz vergünstigung an herrn Wilhelm von Heinzenbach, dass dessen von ihm tragende lehen auf jenes absterben seinem bruder Johann von Heinzenberg zu theil werden sollen, den 8 Nov. 1278.

Nos Heinricus comes de Veldentze vniuersis presentes litteras visuris & audituris volumus esse notum, quod nos arbitramur concedimus & consentimus omnia feoda a nobis mouencia, quod nobilis vir Wilhelmus de Heintzenberg noster consanguineus (q) tenet & possidet titulo feodali a nobis, post ipsius Wilhelmi decessum ac suorum successorum vel qualicunque cum ipso & suis succ

<sup>(</sup>q) Dass die herren von Heinzenberg, einer burg bei der wildgräflichen veste Dhaun an der Nahe, zum hohen adel gehöret haben, beweiset auch diese urkunde, worinn der graf von Veldenz den Wilhelm von Heinzenberg einen edlen mann, seinen nefen und consanguineum nennt, gleichwie nach hrn hofrath Grüsners bemerkung in seinen diplom. beiträgen z stuck p. 45. die wildgrafen sich gegen sie gleicher ausdrücke bedienet haben. Aber sie waren minder herrlich begütert, andern herren und grafen mit pflichten zugethan, und ihre besizungen meistens lehen. Man findet in diesen zeiten mehrere ihrem ursprung nach herrliche geschlechter, die durch stamm-und güter-theilungen, amtslehen und ministerialität, womit sie andern mächtigern herren verhaftet wurden, von dem glanze des höhern adels zu einiger gleichheit mit dem niedern adel herabgesunken, manchmalen aber wieder durch glückliche verbindungen sich erhoben haben. Dergleichen waren die herren von Stein, (Rheingrafen-Stein) aus welchen die rheingrafen zum Stein entsprossen; die herren und vögte von Hunoltstein &c. &c. und diese herren von Heinzenberg. Es hatten im jahre 1278 die beiden brüder Wilhelm und Johann, herren zu Heinzenberg, ihre freieigenthümliche burg erzstift dem Trier zu lehen aufgetragen, siehe Hontheims hift. Trev. dipl. T. 1, n. DLIII, p. 808. Sie waren lehenmänner der grafschaft Veldenz, als afterschirmsherren und vögte des klosters Ravengiersburg bei Simmern auch der wildgrafen &c. &c. Aber sie hatten auch wiederum edle knechte und männer, deren eine familie fich auch von Heinzenberg benahmste und von den herren zu Heinzenberg zu unterscheiden ist.

cessoribus eueniat, ipsa veoda Johanni de Heintzenberg fratri predicti Wilhelmi & fuis successoribus, si superuixerint titulo feoda. Li & ut exinde fidelis noster sit & permaneat eodem jure concedimus possidenda a nobis habenda & tenenda (r) & hoc presentibus litteris nostris patentibus profitemur. In cuius rei testimoni. um figillum nostrum est appensum. Actum & datum in Lichtenberg sub anno domini M CC LXX octavo feria tercia proxima ante festum beati Martini hyemalis.

# · V.

Hinlichs-brief grafen Friedrichs von Leiningen, worin er Georgen. des grafen Heinrichs I von Veldenz sohne zu seiner tochter Agues 1000 mark Köllnischer pfenninge verspricht; den 18 Oct. 1288.

Nos Fridericus comes de Liningen, notum facimus vniuer. Ex orig. fis & fingulis presentes literas audituris, quod desponsauimus AGNETEM filiam nostram Georgio filio nobilis viri. Domini HEINRICI comitis Veldencie, cui dotis nomine donamus, & donare promittimus, mille marcas Colonien. denariorum legalium & datiuorum, infra spacium illius anni, in quo eos contrahere matrimonialiter & legittime contigerit predictos Georgium & Agnetem.

<sup>(</sup>r) Die von der grafichaft Veldenz rührende lehen der herren von Heinzberg bestanden vornehmlich in der vogtei Hennwiller, oder den dürfern und gerichten zu Hennwilr, Obernhusen und Guntzelnberg; laut einem versazbrief vom jahre 1366 auf Gregorientag, in welchem George, herr zu Heintzenberg und Johanneta fin ehliche frau ihrem lieben neven Thilmann vom Stein, herrn von Wartenstein, ritter und seinen erben 20 pf. håller geltis, 20 malter korn geltis, zwanzig malter habern geltis auf obgenannte dörfer mit verhängnis des edeln herrn grafen Heinrichs von Veldenz, von dem fie die dörfer und gerichte in lehen hatten, umb 100 pf geltis, die sie darumb empfangen hatten, werkaufen.

Que mille marce, ad a. discretorum, videlicet Fridrici de ningen militum, Johannis de Ran. nowe militum, in bonis vicinioribus, predictorum Georgii & Agnetis locaba de predictis quatuor medio tempore decc. flites alium loco illius infra mensem elig. forte quod ablit, in dicte summe solucione promittimus de proventihus nostris, centun. cium predicti termini absque ulla contradiction vicinioribus castro predicto Landesburc, a presati gulis annis accipiendas. Si vero predictos Georgiu. vel unum ex eis, ante contractum matrimonium tingerit', de premissis non erimus ulterius obligati. contractum matrimonium, unus ex predictis decesseri. dote sibi assignata prout ius reportauerit remanebit. eciam & promittimus, quod cum Agnes filia nostra duo annum etate compleuerit, cum predicto Georgio matrimo & legittime contrahat, & si forte quod absit per nos vel 1. heredes predictus contractus matrimonii impediretur, ten prenotato, omni dolo excluso ipse comes vel sui heredes pro. le marcis fideiussores sibi a nobis constitutos monere posset, tam diu prisionem in ciultate Luterensi seruabunt, vel seruu. cum equo pro se quilibet ponet quoad usque, a nobis vel a nostris predictum matrimonium compleatur, vel saltim mille marce Coloniensium denariorum per nos vel nostros predicto H. comiti Veldencie uel fuis heredibus perfoluantur. Pro quibus omnibus premissis omni dolo excluso sideliter observandis & adimplendis fideiussores constituimus subnotatos videlicet nobilem virum GE-ORGIUM comitem Irsutum, FRIDRICUM iuniorem comitem, Phi-LIPPUM de Bonlanden, Gotfridum & Johannem confratres de Randerge, Gotfridum de Mertenshein, Fridericum de Mergenheim, Emichonem dictum Wilderich, Syfridum dictum Kranech, Eber-

Eberhardum de Randerge, Theodericum dictum Randergen, Iohannem & Heinricum filios domini de Metis, Cononem de Montforte, Arnoldum dictum Benze, Arnoldum de Lutra, Wilhelm de Randerge. Fridericum de Affelenheim, Fridericum de Lutersheim milites & Conradum comitem Irsutum, qui fideiussores, si predicta infringeremus, uel quoquo modo contra faceremus. commoniti a prefato H. comite Veldencie vel suis heredibus, ciuitatem Luterensem intrabunt, uel quilibet seruum cum equo pro se ponet, more fideiussorio prisionem observantes, tamdiu quo vsque predicto H. comiti uel suis heredibus de mille marcis denariorum Coloniensium plenarie satis faceremus. & si forte equus ad valorem sui comederet, vendetur & alter equus bonus loco venditi reponetur, promittimus eciam quod si vnus sideiussorum decesserit alium eque bonum infra mensem substituemus. & si hoc negligeremus, superstites sideiussores, commoniti a presato H. comite vel suis heredibus in predicta ciuitate positionem obferuabunt donec loco decedentis alter eque bonus per nos substituatur, & si quod absit, predicta vel aliqua de premissis infringeremus, vel quoquo modo contraveniremus, uolumus, & arbitramur esse periuri, & ab omnibus violatores honoris ac sidei reputari. In quorum omnium premissorum robur & testimonium. sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum & actum in die beati Luce Ev. anno Domini MCCLXXX octavo.

#### VI.

Grafen Heinrichs von Veldenz heuraths-verschreibung, worin er die verlobte seines sohns Georg, Agnes von Leiningen, auf seine burg Landsberg mit allen burgmannen und einkunsten und die halbe grafschaft Veldenz bewithmet,

den 18 Ott. 1288.

Nos H. comes Veldenciae, notum facimus universis & singulis Ex Origopresentes literas inspecturis & audituris, quod desponsamus Georavol. IV Hist.

Yy

GIUM

GIUM filium nostrum dilectum, AGNETI, filie nobilis viri domini FRIDRICI comitis de Liningen, cui, dotis nomine donamus, & donare promittimus, castrum nostrum Landesburc cum castrensibus universis dicto castro attinentibus, libere & absolute. & cum prouentibus nostris ducentarum marcarum, in vicinori loco circa castrum predictum. Preterea medietatem comicie Veldencie cum omnibus attinensiis. Promittimus eciam quod cum predicta Agnes. etate duodecimum annum compleuerit, Georgius filius noster, matrimonialiter & legittime ducet eandem, & si forte, quod abfit, per nos vel per nostros heredes predictus contractus matrimonii impediretur, tempore prenotato omni dolo excluso, ipse Fr. comes de Liningen uel sui heredes, pro mille marcis fideiussores fubnotatos, sibi a nobis constitutos, monere posset qui tamdiu prissonem in ciuitate Luterenst servabunt, uel quilibet seruum & equum pro se ponet, quo ad usque predictum matrimonium compleatur, uel saltim mille marce, Coloniensium denariorum, per nos uel nostros, eidem F. comiti uel suis heredibus persoluantur. Si uero ante contractum matrimonium, predictos Georgium, & Agnetem, uel unum ex eis decedere contingerit, de premissis, non erimus ulterius obligati. Si autem post contractum matrimonium vnum ex eis decedere contingerit, alter in dote sibi asfignata, prout ius reportaverit, remanebit, pro quibus omnibus premissis, omni dolo excluso, fideliter observandis, & adimplendis, fideiussores constituimus subnotatos, videlicet nobilem virum Georgium comitem Irsutum, Wyricum dominum de Dusa Wilhelmum dictum Bozzal de Lapide, Gotpfridum de Randeigen, Johannem fratrem suum, Eberhardum de Randeigen, Theodericum dictum Rantdeegere, Johannem dictuns Frigen de Wiherbach, Berhtramum de Wadenowe, Wilhelmum dictum Ritter, Sybodonem dictum Bowere, Emichonem filium Gozzonis de Lihtenberg, Wernchonem de Lihtenberg, Johannem de Naue, Wilhelmum dictum Bornebach, Helwigum de Regewilre, Sifridum dictum Kranech, Wolframum minorem de Lewenstein, Herman-

num

num de Porta milites & Conradum comitem le sutum. Qui fidejussores, si predicta infringemus, uel quoquomodo contra faceremus, commoniti a Fr. comite predicto, uel suis heredibus ciuitatem Luterensem intrabunt, uel quilibet eorum seruum cum equo pro se ponet, prisionem observantes, tamdiu quoad usque presato F. comiti uel suis heredibus de mille marcis Coloniensium denariorum, bonorum & legalium plenarie satisfaceremus, & si forte equus ad valorem sui comederit, vendetur & alter equus bonus loco uenditi reponetur. Promittimus eciam quod si vnus sideiusforum decesserit alium eque bonum infra mensem substituemus & si hoc negligeremus fidejussores commoniti a Fr. comite prefato uel suis heredibus in ciuitate Luterensi prissonem observabunt, uel quilibet feruum cum equo pro se ponet, donec loco decedentis per nos vel per nostros equus ydoneus, substituatur, & si forte quod absit, predicta, uel aliqua de premissi infringeremus, volumus & arbitramur esse periuri ac violatores honoris & sidei In quorum omnium robur & testimonium, sigillum nostrum duximus presentibus appendendum. Datum & actum in die beati Luce Ev. anno Domini M CC LXXX octavo. (s)

# VII

Abts Heinrichs von Wersweiler und probsts Jakobs in Offenbach vermittlung eines vergleichs zwischen Heinrich I grafen von Veldenz, herrn von Gerolzeck, und dem probste zu Remigsberg den 15 Jun. 1289.

Nos frater H. dictus abbas monasterii de Werneuilerio, Cysterciensis ordinis, Metensis dyocesis, vna cum venerabile viro Ja. preposito in Vffenbach, ordinis sancti Benedicti, Maguntin. dyocesis, tenore presentium constare volumus vniuersis, quod cum Yy 2 inter

<sup>(</sup>s) Sigillum equestre, dextra gladium, s. scutum Geroldseckianum; S. H. . . . . DE GER. . . . . . . . . . . . .

inter nobilem virum dnum H. comitem Veldencie, & dominum de Geroltzecke ex vna parte, & virum religiosum S. prepositum montis fancti Remigii, ordinis & dyoceseos supradicti ex altera, super quibusdam controuersiis discordia uerteretur, mediantibus nobis, utpote amicabilibus compositoribus, huiusmodi discordia, Videlicet, quod prepositus dicti totaliter ac taliter est sopita. montis in omnibus & per omnia, iure suo gaudeat, quemadmodum antecessores sui, a retroactis triginta annis & amplius sunt Dictus etiam prepofitus renunciauit, integraliter & ex toto, omni actioni, que sibi videbatur competere, quibuscumque de causis motis hactenus & emersis, in dominum H. comi-In cuius rei testimonium presens scriptum, tem supradictum. nostris memorati domini H. comitis, nec non prefati S. prepositi montis antedicti, in euidentem consensum utriusque sigillis fecimus communiri. Datum anno Dni M CC LXXX nono, in die beati Viti martiris.

# VIII

Des bischofs zu Verdun indultschein für grafen Georgen I von Veldenz den 25 Jun. 1299.

V niuersis presentes literas imspecturis Johannes miseracione diuina Verdunensis episcopus salutem in eo qui est omni vera salus. Nouerint uniuersi quod nos distulimus & adhuc disserimus nobili viro Georigo comiti Veldencie homagium quod nobis sacere debet, racione terre Veldentze supradiste & appendenciarum eiusdem usque quo distus comes ad nos personaliter commode venire poterit ad saciendum nobis predistum homagium ut tenetur. In cuius rei testimonium presentes literas sigilli nostri munimine secimus roborari. Datum apud Thameyn castrum nostrum anno Domini millesimo CC nonagesimo nono in crastino natiuitatis beati Johannis baptiste.

# IX

Eheberedung zwischen grafen Georgs I von Veldenz ältestem sohne Friedrich I und grafen Johanns II von Spanheim zu Starkenburg tochter Blanzeflor, den 14 März 1314.

Ich Iohann greue von Spanheym dun kunt allen den dy dysen Ex orig. bryf gesseint oder horent lesen, dat ich sal zu vruntsaffe geuen mine dochter Blanseflors, Freyderighe des greuen Georigen szune van Veldentzen zu eligeme gemechte, dar zu gebe ich Johan miner dochter Blanzeflors, und Freyderich, des greven Georigen fzune von Veldentze zueydusint punt Treysser penninge (t) genger vnd geuer, also wanne die kynt bi eyn ander slafint oder lygent alse elige lude bi eyn ander lygen sulen, so sal ich Johan der greue geuen in des jaris frist die vurgenanten zuev dufint punt, in dede ich des nit in des iaris frist, so sal ich Freyderiche des greuen szune van Veldentze bewysen zuerhundirt punt Treysfer penninge geldis, daher wale stede vnd veste ane si, ame nesten zu Lychtenberg, dat myn ist, also queme jeh Johan der greue van Spanheym oder myn erben ynd brechten zuevdusint punt Trevsfer penninge genger vnd geuer, so moche ich oder myne erben di tzweyhundirt punt geldes loysen, vnd veylen wedir an mich, vnd myn erben, vom Freyderiche vnd van sinen erben also wanne ich oder myn erben die penninge gegeuen Freyd. oder sinen erben die zuey dusint punt, so sal man di belegen an alle di stat da Blantzesfors di vurgenante junvrouwe wale stede vnd vaste ane si. Me sprechen ich der greue Johan van Spanheym, queme **Уу** з

(t) Trys, Truyze, Treyse war ein Trierische burg, dessen advocatia dem Spanheimischen hause au Starkenburg angehörig gewesen. Siehe Kremers diplomatische beiträge 1 St. s. 84. Es müssen also münzen daselbst geschlagen worden seyn, die besonders im Spanheimischen gang und geb waren,

inter nobilem virum dnum H. comitem Veldencie, & dominum de Geroltzecke ex vna parte, & virum religiosum S. prepositum montis fancti Remigii, ordinis & dyoceseos supradicti ex altera, super quibusdam controuersiis discordia uerteretur, mediantibus nobis, utpote amicabilibus compositoribus, huiusmodi discordia. Videlicet, quod prepositus dicti totaliter ac taliter est sopita. montis in omnibus & per omnia, iure suo gaudeat, quemadmodum antecessores sui, a retroactis triginta annis & amplius sunt Dictus etiam prepofitus renunciauit, integraliter & ex toto, omni actioni, que sibi videbatur competere, quibuscumque de causis motis hactenus & emersis, in dominum H. comi-In cuius rei testimonium presens scriptum, tem supradictum. nostris memorati domini H. comitis, nec non prefati S. prepositi montis antedicti, in euidentem consensum utriusque sigillis secimus communiri. Datum anno Dni M CC LXXX nono, in die beati Viti martiris.

## VIII

Des bischofs zu Verdun indultschein für grafen Georgen I von Veldenz den 25 Jun. 1299.

V niuersis presentes literas inspecturis Johannes miseracione diuina Verdunensis episcopus salutem in eo qui est omni vera salus. Nouerint uniuersi quod nos distulimus & adhuc disserimus nobili viro Georigo comiti Veldencie homagium quod nobis sacere debet, racione terre Veldentze supradiste & appendenciarum eiusdem usque quo distus comes ad nos personaliter commode venire poterit ad saciendum nobis predistum homagium ut tenetur. In cuius rei testimonium presentes literas sigilli nostri munimine secimus roborari. Datum apud Thameyn castrum nostrum anno Domini millesimo CC nonagesimo nono in crastino natiuitatis beati Johannis baptiste.

# IX

Eheberedung zwischen grafen Georgs I von Veldenz ältestem sohne Friedrich I und grafen Johanns II von Spanheim zu Starkenburg tochter Blanzeflor, den 14 März 1314.

Ich Iohann greue von Spanheym dun kunt allen den dy dysen Ex orig. bryf gesseint oder horent lesen, dat ich sal zu vruntsaffe geuen mine dochter Blanseflors, Freyderighe des greuen Georigen fzune van Veldentzen zu eligeme gemechte, dar zu gebe ich lohan miner dochter Blanzeflors, und Freyderich, des greven Georigen fzune von Veldentze zueydusint punt Treysser penninge (t) genger vnd geuer, also wanne die kynt bi eyn ander slafint oder lygent alse elige lude bi eyn ander lygen sulen, so sal ich Johan der greue geuen in des jaris frist die vurgenanten zuey dufint punt, in dede ich des nit in des iaris frist, so sal ich Freyderiche des greuen szune van Veldentze bewysen zueyhundirt punt Treysfer penninge geldis, daher wale stede vnd veste ane si, ame nesten zu Lychtenberg, dat myn ist, also queme jeh Johan der greue van Spanheym oder myn erben vnd brechten zueydusint punt Treysser penninge genger vnd geuer, so moche ich oder myne erben di tzweyhundirt punt geldes loysen, vnd veylen wedir an mich, vnd myn erben, vom Freyderiche vnd van sinen erben also wanne ich oder myn erben die penninge gegeuen Freyd. oder sinen erben die zuey dusint punt, so sal man di belegen an alle di stat da Blantzesfors di vurgenante junyrouwe wale stede vnd vaste ane si. Me sprechen ich der greue Johan van Spanheym, **Уу** з queme

(t) Trys, Truyze, Treyse war ein Trierische burg, dessen advocatia dem Spanheimischen hause au Starkenburg angehörig gewesen. Siehe Kremers diplomatische beiträge i St. s. 84. Es müssen also münzen daselbst geschlagen worden seyn, die besonders im Spanheimischen gäng und geb waren,

queme ich oder myn erben vevrtzinnacht vor vnser vrouwen dage als man di kercen in di hant nymit, oder veyrzinnacht dar na vnd breychten di zueydusint punt penninge da stussenne so moche ich oder min erben, nit gein Freyderich vnd sine erben di zueyhundirt punt geltes loyfen. Wer it auer also, dat eyn der kynder aue geinge oder sturbe ane erben, dat got verbeyde, so fal dat andir kynt han dat guit, vnd die gulde sine leuedage it si Freyderich oder Blantzeflors, sturbe auer Freyderich vnd Blantzeflors beydesament ane geburt dat got verbyde, so sal dat guit oder di gulde, dat ich Johan der greue van Spanheym dargegeben han, an mich oder min erben weder vallen, were it dat ich Johan der vurgenante greue dyse vruntisaf vnd dyse hylich also da vorgesriuen steit, nit in dede in des mandis frist, wanne ich gemaint wurde, van deme greue Georien van Veldentze. oder den sinnin ane geserde, so irkennin ich mich dat ich were truwelois vnd mevneydich. Were it aber dat evnch dyser kynder sturbe, e si bi eynander sliffen, so sal man dyse bryve van dyser hylich weder geben, vnd weren di in tzwey, vnd die burgen weren leydich vnd loisz. Dyse dingh stede vnd vaste zu haldene han ich Johan der greue van Spanheym virszacht und verszechtz ersame vnd edille lude zu burgen hern Conrade den Ruwengreuen, hern Georigen den Ruwengreuen, Frederick den Wildengreuen, hern Johanne den iungen Vaicht van Humoltsteun Cunzeillin den Ruwengreuen, Philippis van Valckensteyn, hern Heinrich den Vaicht van Runen, hern Hugen van Smedeburg, hern Wolframe van Leuwinsteyn, hern Sifert von Sent Elben, hern Euerart van Randecken, hern Endreis van deme Steyne, hern Johanne van Basinheym, hern Kyndelin van Spanheym, hern Conrade van Loissennich, hern Hermanne van der Porten, Johanne van Henzenberg, Ysenbart van Henzenberg, Johanne vnd Wilhelme gebrüdere van Swarzenberg. Wer it auer also dat ich Johan der vurgenante greue van Spanheym, di penninge vnd di bewyfunge nit in geue noch nit in dede, also da vorgesreyuen steit, wanne dyse burgen gemaint werdent, van deme greuen Georien van Veldentze, oder vom den sinen, so sal ie der burge eynen kneith vnd eyn pert binnen den eichdagen alse her gemaint wirt zu Keyre senden zu leystinne ane geverde, vnd nit dannen zu kumen, bit dat deme vorgenanten greuen Georien van Veldentze voil geszeyt. Wer it auer, dat eyn burge oder me vervure, oder sturbe, dat got verbyde, so sall ich eynnen andern setzen und geuen binnen des mandis frist, also mant vordirt ane geverde, vnd in dede ich des nit, so mach der greue Georie van Veldentze mich manen miner truwen vnd mines eidis oder ich eynen gevelhgen vnd eynen mogilligen burge nit in geue. noch in szetze ane argelist. Dyse dingh die hie vorgeschreyuen fint, fal ich dun vnd fulen geszevn ane allerslaichte geverde. Dyse dingh di hie vorgesrevuen sint stede vnd vaste tzu haldinne. han ich Johan der vorgenante groue van Spanheym min ingesigil tzu eyme vrkunde an dysen bryf gehenkit vnd han gebeden ersame lude, hern Conrade den ruwengreue, hern Georien den ruwengreuen, Freederich den wildengreuen, herrn Johanne den Vaicht van Hunoltsteyn, Cunzeillin den ruwengreuen, Philippis van Valkensteyn, dat si ir ingesigille tzu eym vrkunde an dysen bryf henken. Vnd wir Conrat vnd Georie die ruwengreuen. Frederich der wildegreue, Johann der Vaicht, Cunzeillin der ruwegreue, vnd Philippis van Valkensteyn durg beden willen hern Johannis des greuen vom Spanheym, han wir vnse ingestgille an dysen bryf gehenkit, vnd wir Henrich der Vaicht van Runen, Hugh van Smedeburg, Wolfram van Leuwinsteyn, Syfrit van Sent Elben, Euerart van Randecken, Endreis van me Ssteyne, Johann van Basenheym, Kyndelin van Spanheym, Conrat van Loissennich, Hermann van der Porten, Johan und Ysenbart van Henzenberg, Johan und Wilhelme gebrüdere van Szuarzenberg, di vorgenante burgen virbinden vns vndir dyfer herren ingefigille di an dyseme bryue steynt vnd hegnt. Dit geszah da man tzal-

ne die loifunge des vorgenanten huses geschicht so sollen wir fie vnd ire libiserben bewisen vff eyne halpteyle eyns andern hufes das als gut sy als Celtant ane argeliste. Me ist auch geredt wer ez sache das ire eyns abegynge an lipserben das got verbiede fo fol das ander haben die gulde fyne lebetage. Wer ez abir das sie beyde abegyngen so solle die gülte vnd das gute widder sallen da ez herkommen ist. Zu eyner stedigkeyt dieser dinge so han wir vne burgen gesetzet die edeln herren herrn Johan den graf. fen von Spanheym, herrn Phylipsen den graffen von Spanheym, herrn Johan den wildegraffen von Dunen, hern Humbrechten von Schonenburg, hern Johan von Ruhensteyne, hern Siffryden von Sant Alban, hern Wolffram den alden von Lewensteyne, hern Johan von Randecken, hern Peter Wissen von Spanheim, hern Symond von Arenswangk, hern Phylips Falleysen, hern Wilhelm von Ackers ritter vnd. Johann vom Steyne, Fritschen von Spanheym, Schaffryden von Morsbach, Johan von Husen, Engelbrech. ten Schaiff, Wyerich von Sutersen und Stetzes von Vlenbechern edele knechte. Also werez sache das wir die vorgenante dinge nit stede enhielten, so sollen vnsere burgen innfarn zv leysten zu Crutzennache ire iglicher mit eyme pherde vnd mit eyme knechte als lange bis das wir sie bewyseten vnd diese vorgeschriben sollen fürten wan eyne pherd wirt verleistet so sal der des das pherdt was eyne anders an die selbe stat stellen. Das sal man thune als dicke als ez noit geschyet. Werez sache das der burgen eyner abegynge so sollen wir inwendig vier wochen eynen andern stellen an des stat der abegangen ist alschiere als wir es gemant werden. Geschee des nit so sollen die burgen innsarn zu leysten in der vorgen, stait als lange bis das wir eynen andem gesetzen. Das alle diese stucke wair vnd feste syne, so han wir ynd Heynrich vnser sone vnsere inges, an diesen br. gehencket ynd han gebeten die vorgenanten vnsere burgen das sie ire ingesigele hencken by die vnsere. Vnd wir die vorgen, burgen dorch bede willen hern Georigen des graffen zu Veldentze, so

han

han wir vnsere inges, an diesen brieff gehenket. Und veriehen vns an diesem brieffe gude burgen zu sinde. Und wir Fritsche von Spanheym, Schaffryd von Morssbach, Johan von Husen, Engelbrecht Schaiff, Wyrich von Sutersen, Stetzes von Vlenbechern edelknechte vorgen. wan wir nit ingesigil en han, so veriehen wir vns gute burgen zu synde under der vorgen. herren vnd burgen ingesiegeln. Dieser brieff wart gegeben da man zalte die jare Christi geburte drutzehen hondert vnd dru vnd drissig jare an dem Fryttage nach des heyligen Crutzes dage als ez erhaben wart.

# IIX

Veldenzische mutschierung und erbordnung zwischen grafen Georgs I sohn Heinrich II und enkeln Georg II, den 8 Sept. 1343.

Wir Georgie greue zu Veldentzin vnd Agnes vnser eliche frowe, viriehen vns offinlichin an diesem brieue vnd dun kunt alten luden, daz wir bede mit gesameter hand bi lebendem libe eynmudelichin vnd mit gudem willen, beradens mudes, vnd mit vnserer guden frunde rade, eyndrechtclichin vbirkomen sin, daz wir Heinrichin vnsern fon, vnd Georgien vnser enckeln, mit eyngesetzit gewiset, vnd bescheyden han, waz sie zwene, vnd ir iegelicher besunderlich, nach vnser zweyer doide, an vnseren grauescheffte ... herschefte, vnd gude, daz wir danne hinder vns lazzin, habin, vnd innemen follint, vnd auch ir keiner nit darvbir, vf daz sie zwene vnd ir zweyer libes-erben danne ane dedingen in fruntschefte, vnd guden dingen virliben, als sie auch billiche sollint, des han wir sie bescheyt, vnd wissen lazzin, als hernach in diesem gegenwertigen brieue geschriben sted, daz ir iegelicher daz fine dar ane danne wol wissen moge ... Zu dem ersten han wir gesetzit, bescheyt, vnd gewiset . . . Heinrichin vn. fern vorgenanten son, daz der nach vnserm grauen Georgien doide. ein greue zu Veldentzin sol sin vnd virliben vnd in aller der herscheste... landen luden vnd guden, bit allem dem rechte swaz  $Zz_2$ 

Ex Orig.

darzu gehorig ist, vnd als wir izo uch biz vse diesen hutigen dag besessin, inne gehabit, vnd gnossin han: vzgnomen des wydemes, den wir der vorgenanten vnser elichin frowen . . . Agnesen. darane bewiset, vnd bewydemet han, des sie auch vnser gude befygelte brieue darvbir hat, in demselben irem wydemen sol sie iren lebetagen geruweclich, vnd fridelichin verliben sitzin, vnd follen die vorgenant Heinrich vnser son vnd Georgie vnser enckeln fie darzu vordern wo fie konnent oder mogent, vnd nit hindern, ane alle geuerde, vnd nach irem doide so sol derselbe ir wydem ouch fallen vf Heinrich vnsern vorgenanten son, vnd vzgnomen ouch, waz wir Georgien vnserm vorgenanten enckeln darane ouch bewiset, vnd bescheyden han. Daz ist zu wissem, daz wir Heinrich dem vorgnanten vnserm sone, vnd Georgien demselben vnferm enckeln in zwein gemeyneclichen bewiset, vnd gegeben han. vnser deyl der herschefte zu Geroltseckin, bit den vesten steden landen luden vnd guden, bit allem dem rechte, vnd gewonheyde. als iz biz vife diesen hutigen dag vnser ist gewest, also, daz sie zwene dieselbe vorgenant herschafft - wie sie do vorgeschriben sted. gliche mit eyn nach vnserm doide niessin, vnd behalden sollint, oder ob iz in fuget, so mogent, vnd sollint sie sie glyche danne miteyn deylen, vf daz sie zwene vnd ir iegclicher besunderlich fin deyl darane wissen moge, vnd ist iz sache, daz ir keinen soliche not ane ged, oder ane komet, daz er fin deyl der vorgnanten herschefte von Geroltsseckin virsetzin, oder verkeufin muss, so sol der den die not ane ged, iz sy vnser vorgenanter son, oder vnser enckeln ir einre iz dem andern, vmbe bescheyden gelt kuntlichin byden, vnd iz numan anders geben, versetzin, oder vierkeufin iz enfig danne daz ir einre iz von dem andern virspreche. and fin nit enwolle . . . Ander werbe fo han wir dem vorgenanten Georgies vnserm enkeln bescheyt, bewieset vnd gegeben, waz phantschefte wir han von vnserm herren dem ... ertzebischoue von Trierin, vnd sime styfte, als an der borge zu Woluestein, vnd deme lande, daz darzu horit, daz man nennet des kuniges land,

vnd darzu vnfer borglehen, vnd hus, daz wir han vf derfelben borge zu Woluestein, vnd waz zu demselben borglehen gehorig ift, nutfit darane vz gnomen - danne bit allem dem rechte als wir die bede, die vorgenant phantgut, vnd borglehen bizher, vnd vse diesen hütigen dag gehabit vnd gnossin han. Darzu so han wir ouch demselben vorgnanten vilserm enckeln gesetzit, gewiset, vnd gegeben, waz wir von dem ... ryche zu pfande han. an den dörfern zu Rychinbach, vnd zu Deynsberg vnd deme daz darzu gehorit, nutsit darane vz gnomen, danne der lude die in denselben dorfern wonend, vnd sch. Remigiis - lude sint, vnd wider in set. Remigiis-lande horint, die sollent in die herschaft zu Luchtenberg wider horin vnd verliben . . . Ouch han wir Heinrich vnserm vorgenanten sone vnd Georgien demselben vorgenanten vnferm enckeln mit eyn gesetzit, gewiset und gegeben die borg und dorf zu Lutereckin, vnd die mule- die wyse- vnd den wyngartendaz wir zu Lutereckin der borge gemachit vnd gekauft han, also. daz sie zwene daz gemeyneclichin, vnd in guder getrwer gemeyneschefte behaldin, vnd behaben sollint glich eyme als viel dorane als dem andern, also, als lange vnser eliche frowe ... Agnes vorgenant gelebit, vnd ir den Glan vf vnd abe fugit vnd geborit zu farene, vnd zu vydene, daz sie, vnd die iren die bit ir danne farint herberge mogent nemen in der vorgenanten borge vnd dorfe zu Lutereckin, vnd follen ouch sie zwene einen gemeynen borgfriden an derselben borge zu Lutereckin zu den hevligen swerin. vnd machin, vnd ouch daz vndereyn wol virbrieuen. Ouch mag vnd fol derselbe vorgenant vnser enckeln eine vysscherie danne han in dem Glane von Offinbach ane biz zu Sch. Midehard. vnd in der Lutern zu welcher zyt yme danne da inne fuget zu vysschene, darzu so han wir ouch Heinrich vnserm vorgenanten sone gesetzit gewiset vnd gegeben vnser deyl des huses zu dem Oberesteyne, vnd waz darzu horit, daz wir kauften vmbe vnsern neuen seligen Cunen von Dunen vnd Agnesen sine eliche frowe, vnd daz ander deyl, daz wir an demselben vorgenanten hu- $Zz_3$ 

fe ... Obernstevne kauften vmbe hern Ebirhard Bossil vnd Wilhelmen sinen son, dazselbe deyl sol sin vnd virliben Georgien vnfers vorgenanten enckelns, vnd darzu waz wir biz vse diesen hutigen dag kauft han, vmbe Johan von Blysen einem edilknecht. daz selbe gut ouch gelegen ist in Beumolder kyrspel zu Barinborn, vnd zu Fronhusen. Vnd wer iz sache, daz kein die phantgut, die wir den vorgenanten vosern enckeln bewiset han, bi vnserm lebendem libe von vns gelost worden. Waz geldes vns danne davone worden, daz follen wir widerlegen vnserm egenanten enckeln an gut darane er wol sicher were ob wir mochten, en mochten wir sin abir nit gedun, so sollen wir yme daz selbe gelt antwurten vnd geben- vnd alliz sin wegistiz damide lazzin schaffin. Vnd queme iz ouch darzu, daz die vorgenanten unser son und enckeln abegiengen und virfuren ane libeserben, daz god niten wolle, ir welcher daz were, des gut und herschaft wie wir in hie bewiset han sollen danne wider fallen an unser graueschaft von Veldentz, da iz ouch herkomen ist, vnd von rechte vnd mugelichin ouch hine fallen sol, als ouch ein recht ist. Vnd diese vorbeschribenen satzunge, vnd deylunge alle wie hie vorgeschriben sted, sol geschehen nach vnserm greuen Georgien doide, vnd ouch ee nit, vnd fol den vorgenanten vnserm sone, vnd vnserm enckeln ir iegclichem, wie wir sie hie in diesem brieue bescheyt, vnd gewiset han, nach vnserm doide bit dem sinen, als wir in hie benant han, wol begnugen, vnd ir keinen von herschefte noch von gude nutfit me von dem andern vordern, noch ane gesinnen, noch in keynreleye recht, oder vorderunge wider den andern vbir diz bewisnisse nit han, noch haben ensollint. Danne wer iz daz Heinrich vnser vorgenanter son ee sturbe, vnd virsure danne wir, so solle Georgie vnser vorgenanter enckeln danne alliz sin recht vnd vorderunge an herschefte, vnd gude vor handen han. Ist iz abir daz sie zwene bede vns vbir lebent, so sol ir iegclichen vnd iren kynden vnd libeserben lazzin begnugen bit derfelben fatzunge, vnd bewisnisse, als wir in hie gesetzit, bewiset, vnd gegegegeben han, vnd ouch ir keinre nit darvber. Vnd alle diese vorbeschribenen bewisnisse, vnd satzunge han wir ouch gedan bit der vorgenanten vnfers sones vnd enckelns gut gebedens wille wifse und virhengnisse, vnd hant vns auch globit, vnd zu den hevligen gesworn, daz in nach vnserm doide bit diere vorbeschribenen satzungen, vnd bewisnisse wol begnugen sol ir iegclichem, wie wir sie in diesem gegenwortigen brieue bescheyden und gewiset han. Und han ouch des zu vrkunde, und gantzer Redickeyde vnd sicherheyde aller diren vorgeschribenen vnd geschehenen dinge wir graue Georgie, vnd wir Agnes greuinnen vorgenanten vnsere ingesygele bit ingesygeln der vorgenanten vnfers sones vnd enckelns, vnd vnsers lieben neuen Rugrauen GE-ORGIEN vnd vnsern lieben getruwen Johans von Randeckin, vnd Wolframes von Lewenstein rittere von vnsere bede wegen gehangen an diesen brief. Wande sie hie bi warin, da wir diz alliz beredden, vnd dedingeten. Vnd ich Heinrich son mins- heren vnd minre frowen von Veldentz vorgenanten. Vnd ich Georgie ir enekeln viriehen vns offinlichin an diesem brieue vnd dun kunt allen luden daz wir bede mit guden truwen an evdes stad globit vnd zu den heyligen gesworen han, der satzungen wie vns vnsese vorgnanten hern vnd frowe von Veldentz hie an diesem-brieue mit eyngesetzit gewiset vnd bescheyden hant, daz vns damide nach vnsers vorgenanten herren doide wol begnugen sol, vnd iz ouch dun halden, vnd vollenfuren follen, wie iz hie vorgeschriben sted, wande sie dizselbe bewissnisse vnd beschevt von vnfere beden wegen, vns beden zu notze, vnd zu frome, vnd ouch bit vnserm guden willen wisse vnd virhengnisse vns vnbetwengelich vnd vnbedrugelich dadin vnd ouch gedan hant vnd enfol darvber me danne wie hie vorgeschriben sted, vnser keinre wider den andern numerme nutsit von graueschefte, herrschefte. noch von gude zu vorderne noch zu heyschene, oder anezusprechinde han, vnd wie vnser keinre daz mit keinem stuckin breche, daz Got niten wolle, vnser welicher der were, der were truwelos, erlos, vnd meyneydig vnd darzu in des ryches acht vnd in des Babistes banne, vnd hette darzu me alliz sin recht verlorin, vz gefcheyden allerleye argelyste vnd geuerden an allin diesen vorgeschribenen stuckin, vnd an irem iegelichem besunderlich. Vnd des zu einre gantzin merrin stedikeyde vnd sicherheyde han wir vnfere ingefygele bi ingefygeln der vorgenanten vnsere herrn vnd frowen gehangen an diesen brief. Vnd han ouch semeclichin gebeden den edeln vnsern lieben neuen Rugrauen Georgien vnd die strengen rittere herrn Johan von Randeckin vnd herrn Wolframen von Lewenstein, daz sie ouch ire ingesygele bi die vnsern hant gehangen an disen brief vns vmmerme zu besagene aller dierer vorgeschribenen und geschehenen dinge. Vnd wir Rugraue Georgie, Johan von Randeckin vnd Wolfram von Lewenstein erkennen vns des in diesem gegenwortigen brieue, daz wir hie bi warin, do diz alliz bered vnd gededinget wart, vnd daz wir ouch dorch ernstlicher beden willen des vorgenanten edeln herren grauen Georgien von Veldentz frowen Agnefen finer elichin frowen vnd ir beyder fon vnd enckeln vorgenanten han wir vnsere ingesygele bi die iren gehangen an diesen brief ... der geben wart vf vnser frowen dag als sie geborin wart da man zalte nach Gots geborte drutzehinhundert jare vnd dru vnd viertzig jare. (x)

XIIL

<sup>(</sup>x Die sieben anhangende siegel sind solgende: 1) S. Georgii Comitis D. Veldencie Domini D Gerolzecke. Sigilium equestre.

<sup>2) . . .</sup> COMIT. DE VELD. . . . Ein kleines siegel, welches den Veldenzischen löwen in einem dreieckigen schilde vorstellt.

<sup>3)</sup> S. H. JVNIORIS COMITIS VELDENCE. Ein schild mit dem Veldenzischen löwen.

<sup>4)</sup> S. GEORGII DE VELDENS. Der Veldenzische löwe.
5) SIGILLYM GEORII COMITIS IRSVTI. Sigillum equestre.

<sup>6)</sup> S. Johis Militis De Randeck. Der Randeckische schild liegend auf einer seite, und auf dem linken ecke ein büsselskopf mit helmzierathen.

<sup>7) . . .</sup> AMI D. LEW. . . . Ein löwe in einem schilde.

#### XIII

Blanzstors der jungen frau von Veldenz und ihres sohns Georg II von Veldenz, versicherungsbrief an ihren nefen grafen Johann III von Spanheim zu Starkenburg, dass diese das ihnen verkaufte gut zu Lonsheim und Treysen binnen einem jahr wiederkaufen mögen, den 14 März 1344.

Ex orig.

Wir Blantzflors die junge frome von Veldentzin, und Geor-GIE ir son, virjehen vns bede offinlichen an diesem brieue, vnd dun kunt allen luden, vmbe alfolich gut, als der edil vnfer lieber neue, greue Johan von Spanheim, vnd die edil frowe Mech-THILD YOU Beyern fine eliche husfrowe, vas virkauft hant rechtlich vnd redelich, daz selbe gut auch gelegen ist in den zwein dörfern zu Lonsheim, vnd zv Treysen, die vffe der Nahe gelegen sint, vnd in den gerichten, vnd bannen, die zv den felben dorfern gehörig sint, oder wo iz gelegen ist daz zv den guden, von alder, vnd bizher gehörig ist gewest, vnd auch noch ist, als sie iz vns auch virkauft hant, des wir ir gude besygelte brieue dar vbir han. Des erkennen wir vns offinlichin an diesem brieue, wanne, daz der vorgenante vnser neue graue Johan von Spanheim, oder frowe Mechtild fine eliche husfrowe, oder ir erben, koment nach diesem ersten jare, daz itzunt schierste ane ged, vnd bringent syben hundert pfunde guder haller, oder also viel gudes wergeldes, als dar fvr danne zv Crucenachin genge vnd gebe ist, zv uns, oder vnsern erben ob wir nit enwerin, vor sante Georgien dage, vnd vns bydent luterlichin dorch gots willen, daz wir in das vorgenante gut, vmbe daz felbe gelt wider vmbe zu kaufe geben, so sollen wir iz dun sunder alle widerreden, hindernusse oder anesprachin, vnser oder der vnsern, ane alle geuerde. Ouch waz wir des gudes, daz zv dem selben vorgnt, gude gehörig ist von andern luden widerkeufen vnd losen, wanne sie daz auch vor sante Georgien dage, eyntzelingen oder biteynander, wie wir iz Vol. IV. Hift.

gekauft vnd gelost han, von vns wider vmbe keusin, vnd losen wollint vmbe den selben phenning den auch wir dar vmbe gegeben han, des sollen wir in auch gehorsam sin, ane alle hindernisse, vzgescheiden allerleye argelyste vnd geuerden, an allen diesen vorbeschriebenen stücken, vnd das zweme warinsteden vrkunde so han wir vnser beyder ingesygele gehangen an diesen brief, vnd han auch semeclichin gebeden, vnsern lieben herrn greuen Georgien von Veldentzin, vnd herrn Heinrichin sinen son, daz sie ire ingesygele, auch zweime merern gezugnisse, by die vnsere hant gehangen an diesen brief. Des wir greue Georgie von Veldentzin, vnd Heinr. sin son vorgen, vns offinlichin erkennen an diesem brieue, daz wir vmbe irre beden willen vnsere ingesygele bi die iren han gehangen an diesen brief. Der gegeben wart, des nehesten sondagis vor der halpsastin da man zalte nach gots geborte drutzehin hundert jare vnd vier vnd viertzig jare, (y)

# XIV

Friedrichs grafen von Homburg, seiner gemahlin und sohns gelübnis des burgfriedens zu Homburg mit grafen Georg I von Veldenz und dessen sohne Heinrich H den 2 May 1347.

Exapogr.

Wir Friederich graue von Homberg, Mechtild frawe von Homberg vnd Arnold ir son herre zu Homberg verjehn vns sementlichen an diesem briesse vnd dun kund allen luden die yn ansehnt oder horend lesen das wir vor vns vnd alle die vnsern globen vnd globet hain mit guten truwen an godes staid vnd darzu zu den heiligen gesworn einen guten ganzen steden burgsrieden zu haldenen mit den edeln herren herrn Georigen grauen von Veldentzen vnd herrn Heinrich sine sone vnd allen den iren uff. der burge zu Homberge vnd in den termynen zylen lengden vnd brei-

<sup>(</sup>y), Von. den: anhangenden. fiegeln: fiehe oben. f. 346.

breiden als hernach begriffen vnd beschrieben ist — vnd des zu eyme gantzer waren steden orkunde so hain wir graue Friederich, frauwe Mechtild vnd Arnold ir son von Homberg vorgenant alle drü vnser ingesiegele sementlichen gehangen an diesen brieff, der gegeben wart des nehsten mytwochen nach send Walparigen tage, da man zalte nach Cristus geburt XIII c. jare vnd sieben vnd XL jare.

# VX

Stillstandsbrief betreffend die fehde zwischen Heinrich II dem jungen grafen von Veldenz und seines bruders sohne Georg II einer seits, und dem wildgrafen Johann dem lezten von Daun den 28 Ott. 1347.

ir Heinrich der junge grebe van Veldentzin, vnd Geo-RIE meines bruders sun, verjehen vos offinlichen an disem brif vod dun kunt allen luden. Vm al folch zweyunge, misshellunge vnd bruche, alz bither vn of disen hutigen dag, gewest vnd erlaufen ist, tussen vns, vnd allen den vnsern off ein süten. dem edeln manne Johan wildgrebin von Dunen vn allen den finen off die andern süten, dez hait der edel man, greb WALRAM VOR Spanheim vns genzlich vnde gar, mit eyne verrichtet, vnd versunet, vn auch ein gantze stede orsage tussen vns geredit, vn gemerchit, mit alsolcher vndirsheit, daz wyr noch nyman der vnfern an sinen, noch keinen der sinen an ir lip noch gut nit gryffen en sollen, noch dun gryffen, wir enhaben ez ym danne vurgesait, vier wochen an geuerde, vnd wanne daz wir HENRICH vreb von Veldentzin vurgen. die orsaig vzsagen wollen gein dem gorgen. Joн. wildgr. so sollen wir sie vzsagen gein Dunen off die burg kuntlichen mit vnserm offen brieue, vnd wanne daz ich Georie vurgenant di orfaig vzsagen wil, so sal ich dun gein Grumback of die burg, kuntlichen mit mime offen briue. Vnd diese vorgenante orsaige, sune vnd bescheid; gelobin wir mit guten truwen an eydes stait, stede, vnd veste zu halden, allerley argeliste vnd geuerde vzgenommen, an allen disen vorgenanten stücken, vn an irme iglichen besunder. Dez zu merer vrkund vnd stedikeit so henken wir die vorgen. Heinrich vnd Georie vnser ingesigel an disen briue. Datum anno Dni millesimo CCC XL septimo in die sanstorum Symonis & Jude apostolorum.

#### XV.L

Erzbischofen Balduins von Trier bewilligungsbrief, dass graf Heinrich II den von Trier zu lehen gehenden hof Syon in der stadt Armsheim seiner gemahlin Agnes in witthums weise geben möge den 4 April 1352.

BALDEWINVS dei gratia sancte Treuerensis ecclesie archiepiscopus, facri imperii per Galliam archicancellarius, notum facimus universis, quod spectabilis Heinricus comes Veldenzie, consanguineus & fidelis noster dilectus, nobilem dominam AGNETAM, somitissam Veldencie, conthoralem suam legitimam, cum curia di-Sta Syon, in opido ipsorum Armessheim, Maguntine diocesis, prope dictam Kreyer situata, cum curte, edificiis, domibus, & aliis fuis adiacentiis, & nominatim nonaginta quatuor iugeribus, minus dimidio duali, terre arabilis, tredecim iugeribus, duobus dualibus, tribus quartalibus cum dimidio terre vineato, pratis & ertis nouem iuger, redditibus annuis nouem folidorum Hallensium, & duodecim talentis olei cedentibus & iacentibus in opido Arme/s-Leim predicto & ipsius districtibus & bannis, que uel qui a nobis-& ecclesia nostra Treuerensi in seudum dependent, licite dotare ualeat, consensum nostrum beniuolum adhibuimus & presentibus adhibemus...

Predicta uero bona & redditus prefate domine Agneti comitif-E Veldencie dotis nomine contulimus & conferimus in hiis scriptis: ptis: ita tamen, quod si candem dominam Agnetam ad alias eucciare contigerit nuptias, ex tunc is, qui cum ipsa contraxerit matrimonium, presata bona & redditus, tanquam mamburnus ipsius domine Agnetis, instra mensem a tempore contracti matrimonii huiusmodi, a nobis nostrisque successoribus archiepiscopis Tresuerensibus recipiat in seudum, & deseruiat ad tempora uite ipsius domine Agnetis, preut sieri est consuetum: alioquin uolumus, quod ipsa domina Agnes cadat a jure dotis, quod sibicompetiit in bonis & redditibus prelibatis. Post obitum uero sepe dicte domine Agnetis prescripta bona & redditus cum suis iuribus ad cum locum, ad quem de iure debuerint, libere reuertantur, iure tamen nostro & ecclesse Treuerensis in premissis omnibus semper saluo.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum *Treueri* anno Domini M CCC quinquagesimo secundo, die quarta mensis Aprilis.

#### XVIF

Grafen Adolfs von Nassau zu Wisbaden, eheberedung mit grafen Heinrich II von Veldenz ihrer kinder, grafen Gerlachs von Nassau und Agnesen von Vildenz wegen, den 22 May 1354.

Wir Adolff graue zu Nassause versehen und dun kunt allem luden, die diesen brief ansehent, lesent, oder horent lesen, das wir mit verbedachtem mude und rade unser frunde eyn fruntschafft und hinlich gemacht und überkommen sin mit dem edelnmanne grauen Heinrich von Veldentzen: also das wir Gerlachen, unsern eltesten son, geben sollen, Agneson, seiner eltesten dochter, zu eime elichen man. Derselbe Gerlach, unser son, und ir zweyer lehns-erben, obe sie die mit yn gewynneten, emigen und herrn zu Nassause nach unserm und unsers brudersgrauen Johannes von Nassause, herrn zu Merenberg, dode sin sollent.

lent der graueschafft vnd herrschafft, die wir bede hutistages inhan, obe derselbe vnser bruder Johan ane libeserben abeginge; vnd fall auch der obgenante graue Heinrich von Veldentze vns geben von Gerlachs vnsers sones wegen in hinlichis wyse mit Agnesen siner dochter vier dusent ponde heller an guter werunge, als zu Mentze genge vnd gebe ist, zu den zyden, als hernach geschrieben ist, das ist zu wissen, so schier vnser genanter son Gerlach by finer dochter Agnesen geschlaffen hait, so soll er vns dan zu stont ane verzug geben vnd bezalen zwey dusent ponde heller, der werunge, als vorgeschrieben steet, Vnd dusent pont mit fant Walpoirgen tag nu schierst kompt, and darnach die lesten dusent ponde heller von demselben sant Walpoirgen tage über ein Vad wer is, das er vns das vorbenant gelt nit engebe zu veden gezyden, als vorgeschriben steet, so hait er sich selber versiegelt, vnd mit ihme die Arengen ritter herr Emerich Lymeltzen vnd herr Wolffram von Lewenstein, vnd herr Johann von Randecken, also, das sie in den ersten acht tagen darnach, so sie das ermant werdent, riden sollent zu Mentzen in die stait, in rechter gisels wyse, vnd nicht von dannen zu kommen, er enhabe bezalt die somma geltis darvmb sie gemant werden.

Vnd von dieser vorges, somme vyre dusent ponde heller, die der vorgenante graue Heinrich von Veldentz vns geben soll von vnsers sones Gerlaches wegen zu Agnesen, siner dochter, als in hinlichis wyse, sollen wir sie belegen, vnd bewysen (mit) vyre hondert ponde heller geltis, die wir Etichinstein allerneste haben mogen, vnd sollen wir yn auch darzu geben vyre dusent ponde heller. Sollen wir Agnesen sine egenandte dochter bewyedemen vnd bewysen in rechtes wiedemes wyse Etichinstein die burg vnd stait, glich halb, mit burgmannen vnd burgern, die darzu gehörig sint, vnd darzu vier hondert pont heller geltis, als gewonlichen ist, zu bewysen, wo wir auch die Etichinstein allerneste haben mogen, vnd die belegen vnd bewysen zu den gezyden, als hernach geschriben steet; das ist sechs hondert phunde heller geltis, ee sie

bygeslassen, vnd darnch hondert pont geltis zu sant Valpurg tag nuneste kompt, ee die dusent pont bezalt werdent, vnd von demselben sant Valpurge uber ein jare aber hondert pont heller geltis, auch die lesten dusent pont bezalt werdent. Vnd wo wir des nit endeden zu den vorgenanten gezyden, so han wir vns auch selber versiegelt, vnd mit vns die strengen ritter herr Gerlach Knebel, herr Marsiliis von Rissenberg vnd herr Heinrich von Lindauwe, vnser lieben getruwen, also, wo wir vns sümeten an der vorgenandten widerbelegunge vnd bewysunge, so sollen wir auch dann selber mit den genanten drie rittern riden zu Mentzen in die stait in reiht er gisels wyse in den ersten acht tagen darnach, so wir des ermant worden, vnd nit von dannen zu kommen, wir enhaben dan die vorbeschriben stucke sollensurt genzlichen vnd gar.

Auch ist geredet, wer is, das die vorgenanten Gerlach und Agnesen abegingen ane libserben, des gott nit enwolle, ir welchis dan das andere überlebete, das foll fin lebetage geruglichen und fridlichen bliben sitzen in der vorgenanten halben burg und stait Etichinstein, mit burgmannen vnd burgern, vnd mit den acht hondert ponden heller geltis. Vnd wanne sie aber beide nit en fint, so sollen vire hondert pont geltis fallen an den vorgenanten grauen. Heinrichen und seine graueschafft zu Veldentzen. die er vnd. sine erhen dann offheben vnd innemen sollent also lange, biss das wir oder vnser erben die von ime oder sinen erben abgelosen, mit vier dusent ponden heller der vorgeschribenen werunge. Vnd die andern vire hondert pont geltis mit der egenanten halben burg vnd stait bliben by vns vnd vnser graueschafft zu Nassawe. Ist is aber sache, dass die vorgenante Agnese Gerlach vnsern son überlebte, gelust dan vns oder vnsern erben, die obgenante halbe burg vnd stait mit den acht hondert punden heller geltis abzulosen, das mogen wir dun, mit acht dusent ponden heller der vorgeschribenen werunge; doch also, das die vorgenant Agnese geruwelichen vnd friedlichen sall bliben sitzen vnd zenießen .. in der vorgenanten halben burg vnd stait, mit burg-

man-

mannen, burgern, vnd den egenanten acht hondert penden heller geltis, als lange, bit das sie der acht dusent punden heller der obgenanten werunge gentzlich vnd gar weill bezalt wird, vnd soll auch dan die egenante Agnese desselben geltis vire dusend pont oder das gut daran sie die gelacht hette, wieder sallen an vns oder vnser erben.

Vnd wer is auch sache, das die vorgenante Agnese den egenanten grauen Heinrich iren vatter vnd frauen Agnesen öre muder, uberlebte, so solle dieselbe Agnese in ir erbeteil treden, vnd gan, darzu sie geboren ist, als eyn recht ist.

Mee so ist geredet, von beider syten vnser, welches giselt einer oder mee versure bynnen der zyt, ee das sollensurte worde, der sall eynen andern als guden bynnen eyme maynde darnach vngemant wieder an des versaren stait setzen, oder vnser einer, an welchem das breste were, soll insaren mit sinen giseln, also lange, byt das ist geschieht.

Alle diese vorgeschriben stucke, artikell vnd ir iglichis besonderlichen han wir Adolff graue zu Nassauwe vorgenant vnd mit vns Gerlach, vnser vorgenanter son, globet mit gutem truwen, vnd darzu zu den heiligen gesworen, stedde vnd veste zu halten ane allen argelist vnd geuerde. Vnd han auch das zu vrkunde vnd gantzer stedekeit vnser ingesiegell mit desselben vnsers fones vnd der vorgenanten vnser giseln, ingesiegelle von vns beider wegen gehangen an diesen briff. Des ich derselbe obgenante Gerlach, fon myns herrn vnd vatter, greuen Adolffs von Naffauwe mich bekenne an diesem geinwertigen briffe, das ich also globet vnd gesworn han, also wie is queme vmb den vurgenanten mynen vatter, das er mir nit enwere, das gott verbiede, das ich dan alle diese vorgeschribene stucke halten vnd follenfuren sollen, in aller dermassen, als davor von myme vatter begriffen ist, visgenommen alle geuerde. Vnd han auch des zu wrkunde vnd merer stedekeit myn yngesiegell by das sine vnd der vorgenanten gyfille ingefiegell, die fie auch von myner bede wegen

hant

hant gehangen an diesen briffe. Vnd wir die vorgenante gyselle Gerlach Knebel, Marsilius von Riffenberg, vnd Heinrich von Lindauwe, rittern veryehen offelichen an diesem briffe, das wir globet han vnd globen mit gudem truwen an eide stait, gute giselle zu sin, vnd gisels recht zu dun in aller der massen, als iss davor von vns geschriben steet. Vnd han auch des zu vrkunde, durch bede willen der vorgenanten vnsers herrn von Nassauve vnd vnsers Jungherrn, sines sons, vnser ingesiegell by die iren gehangen an diesen briff; der gegeben wart in der stait zu Mentze off vnsers herrn Offart abynde, anno Domini M CCC vnd darnach in dem vier vnd funstzigestem jare.

#### XVIII

Heinrichs Mauchenheimers verkaufbrief über eine halbe mühle zu Mazzenbach an Junker Georg II von Veldenz, grafen Heinrichs II bruderssohn; den 25 März 1360.

1ch Mauchenheimer ein ritter vnd myne elichusfrauwe veriehen yns ufflichen in dissem briffe vor yns ynd ynsere erben ynd tun kunt allen luden die yn ansehent oder horent lesen das wir uerkaufit hain dem edeln myme lieben jungherrn Jungherrn Geor-GEN grauen HEINRICH brudersson von Veldentzen und sinen erben vnser halb teil der mülen zu Matzenbach vnd was darzu gehort vmb sechzehen pont hellir guder vnd geber werung die er vns gentzlichen gewert vnd bezalt hait, vnd globen ich Heinrich Mauchenheimer vorgenant vor mich myne elichhussfrauwe vnser erben mit gutten truwen mit eyde myme jungherrn Gorgen vnd sinen erben an der vorgeschr. müllen zu Matzenbach und waz darzu gehort immer me zu hindern noch zu irren nu noch hernach ewiclichen ummer me visgescheiden alle argelist und geuerde und hain zu orkunde myne ingesiegel vor mich vnd myne husfrauwe an diesen briff gehangen. Datum anno domini M CCC vnd in sechzigestem jar vff vnser frawetage annunciacionis.

Vol. IV Hift.

Bbb

XIX

#### XIX

Georg II von Veldenz versichert seinem vettern, grafen Heinrich II von Veldentz, die wiederlosung eines ihm versexten leibeignen zu Lauterecken, den 11 Aug. 1368.

ch Georgie von Veldentzen erkennen vffinlichen an diesem briefe als mir der edele min lieber veder graue Heinrich von Veldentzen Gerharden den wirt zu Luterecken sinen armen man gegebin hat zu anderm sine deyle der armen lude zu Luterecken die er mir vor gezyden versatzet vnd verpant hat erkennen ich vor mich vnd alle die minen so wanne vnd weliche zyt der egenant min veder, oder sine erbin mir oder den minen den egenanten Gerharden wydervmb heysichent vnd habin wollent, daz ich sie yn stunt wydervumb vnuerzogelichen gebin sol ane allerley hindernisse oder wyderredde, die andern armen lude die weren gelost oder nit, vssgescheyden alle argeliste vnd geuerde, vnd das zu vrkuude so han ich Georgie vorgenant min ingesigel an diesen briess gehangen gegeben vst dem srytage vor vnser frowen dage würtzewyge anno Dni millesimo CCC LX octavo.

#### XX

Bundsbrief Heinrichs des jüngern herrn zu Lichtenberg mit grafen Heinrich II von Veldenz, seinem schweher, und dessen beiden söhnen den 29 Jänner 1374.

Wir Heinriche herr von Lichtenberg der jonger erkennen offelichen an diesem briffe als der edel myn lieber schweher graue Heinriche graue zu Veldentzen mit gudem willen wissen und verhengnisse Heinrichis und Friederichis siner sone myner lieben swagere mir die sunderliche liebe gunst und freinschaft getan hait das sie mir gegeben u. auch rechtliche u. redeliche in gemeinschafttgesatzet hant in alle ire forderunge und ansprache glich halber so was sie ignoten zu irem teile surderunge und rechts haben zu irem vettern

von Geroltzecke oder was noch an sie gefallen mochte von irem vettern Georigen von Veldentzen als ymb ire teile derselben herschaft Geroltzecken vnd was darzu gehorich ist, es sy an vesten an lande vnd an luden vnd befucht vnd vnbefucht nustnit ussgenommen, vnd darvmb fo han ich dem egnt, myme schweherherrn graue Heinrichen grauen zu Veldentzen vnd den egenanten mynen schwegern globet vnd globen mit guten truwen getruwelichen vnd mit aller myner mogeden by zu stane vnd die egnt. von Geroltzecke helffen zu kriegen zu twyngen vnd zu rechtfertigen uff myne keste vnd verloist vnd was der egnt, myn sweherherr myn vorgen, swager vnd ich sementlichen oder besonder den egnt, von Geroltzecken mit kriege mit dem rechten oder mit der mynne angewynnen mogen, das das halbes ir fal fin vnd min halbis ane alle wiedersprache oder hindernisse vnser beiden parthien vssgescheiden alle argeliste und geuerde. Und des zu urkunde vnd genauer stedekeit so han ich Heinriche von Lichtenberg vorgnt, myn ingeliegell zu eyme gezügnisse an diesen briff gehangen, der gegeben wart uff den nesten sondag vor vnser frawen tage lichtmesse da man zalte von Cristus geburte XIII C. vnd vire vnd siebentzich jare.

#### XXI

Grafen Adolfs I von Nassau zu Wissbaden und seiner gemahlin bekenntnis, dass wildgraf Otto von Kirberg ihren mit Agnes von Veldenz, ihres sel. sohns Gerlachs gewesenen gemahlin, gemachten burgfrieden zu Idstein mit ihnen, und sie hinwieder mit ihm zu halten beschwohren, den 28 Jul. 1369.

Wir Adolff graue zu Nassauve, und frauwe Margreta vnser eliche frauwe, erkennen ufselichen an diesem briffe; solichen
burgfriden, als wir mit der edeln Agnesen, graffen Heinrich
von Veldentzen eldesten dochter vnser snorche, die seligen Gerlachs
Bbb 2 vnsers

vnsers sones husfrauwe was, dem got gnade, in der burg vnd Rait Edichin lein vnd enbynnen allen zylen vnd termynen, als er begriffen und gemacht ist, vnd als wir den miteinander globet. gesworn vnd verbriffet han, als vnser vorgenanten snorchen Agnesen wedumes wegen. Want sie sich nu verandert bait mit dem edeln Otten Wildegreuen zu Kirberg, vnd derselbe Otte befonder vor fich und die sinen denselben burgfriden globet und gesworen hait mit vns, als von der egenanten Agnesen siner husfrauwen wegen, vnd das verbriffet: so han auch wir, Adolsse grave zu Naffauwe, vnd frauwe Margreta, vnser eliche frauwe vor vns vnd die vnsern denselben burgfriden globet mit dem vorgenanten Otten Wildegrauen von Kirberg stedde vnd veste, vnd unverbruchlich zu halden in alle wys, als die burgfriden - briffebefagent, die wir, vnd auch Agnese vnser snorche vorgenant igwider fyte daruber gegeben vnd versiegelt han, visgeschieden alle argeliste vnd geuerde. Vnd des zu eyme waren orkundebesiegeln wir Adolffe grave zu Nassawe und frauwe Margre-TA vorgenant disen briff mit vnsern anhangenden jugesiegeln. Datum anno Domini MCCCLXIX, fabbato post beati Jacobi apostoli.

#### XXII.

Graf Heinrich III und Friedrich II grafen zu Veldenzer, verpfänden dem Wildgrafen Gerhard von Kirburg für das hinlichs-geld seiner gemahlin Adelkeid, grafen Heinrichs III tochter, an 2200 pfund heller ein vierthel der burg Naselden und 170 pfund jär-ticher gülte aus dem S. Remigsland, oder den 3 ämtern Konken, Pfesselbach und Cappelnslursberg den 2 März 1386.

Wir Heinrich und Friderich gebrudere grauen zu Veldenzestun kund allen luten die disen brief ansehent odir horent lesen und bekennen. Also als wir mit gesamenter hant Alheiden

myn Heinrichs vorgenant dochter zu eime rechten elichem wibegegeben han, dem edeln GERHARDE von Kurberg myn Heinrichs vorgenant lieben eidem, vnd myme Friderick vorgenant liebem swagere. Vnd han wir vor vns vnd vnsere erben den vorgenant elichen luden Gerharde vnd Alheide vnd ire zweier libeserben, die sie mit ein gewynnen mogent zu einr rechten zugaben in hinlichs wife gegeben zwey tusend, vnd darzu zwey hundert punde heller Meintzer werunge zu solicher forme vnd masse als hernach geschriben steet. Mit namen so han wir yn gegeben. und sie bewiset ein vierteil an der burge und vesten Nauelden mit wassern, weiden, welden, visscherigen, jegerien, vnd mit brucken, grabn, wegen vnd stegen, visgenomen vnsers teils der gerichte vnd armen lute die zu der egenanten vesten gehorig sint. die wir vns behalten han, daz selbe virtel der vorgen, vesten wir yn ingegeben han, vor funff hundert phunde heller der vorgen, werunge zu einze rechten abelofunge vnd mogent die vorgen, eliche lude vnd is zweier libeserben die sie mit ein gewynnen mogent, vnd die iren sich behelffen viser der vorgenanten vestin vnd widder darin, widder aller mengelich nach irme willen, vnd funderlich der genießen glich vns. Ouch wer ez daz die vorgen, vestin Nauelden gebrant, gebrochen, geschediget, odir gewonnen wurde, durch welche geschichte daz gescheen mochte da Got fur sy. Darvmb sollin wir noch vnsere erben sie noch ire libeserben noch die iren nieman angesprechen, noch an sie ansprache darymb gehaben ane alle geuerde. Dann sie hetdn ire fünff hundert phunde heller verlorn vnd wir vnser hus. Wer ez aber daz wir oder sie daz selbe hus vnd vesten mit deheinen sachen odir funden sementlich odir besunder widder an vns gewunnen, so solten wir vnd ouch sie vnsere jegeliche parthie ires teiles vnd rechten daselbes geniessen, vnd gemeinlich haben in aller der massen als vor. Ouch sollin wir mit yn vnd mit den andern gemeynern itzunt vnd hernach alle zyd gemeine thornknehte portener vnd wehtere gewynnen vnd fetzin vnd einen ge-Bbb a mey-

meynen burgfriden dalelbes haben globn vnd fwerin vnd den verbriefen als gewonlich vnd recht ist, ane geuerde. wisen wir sie die vorgenanten elichen lude, hundert vnd siebentzig phunde heller geltis Meintzer werunge ierlicher gulte vff dife nachgeschriben vnser lant und luten mit namen vff vnsere dru ampte, Konken, Peffelnbach, vnd Cappeln Flursberg die genant fint Sant Remigslant vnd vff alle vnsere armen lude geborn vnd vngeborn vnd vff alle vnfere dorffere grofs vnd cleyne die in diefelben dru ampte gehorig sint, also daz vnser amptman zu Lichtemberg vnd ouch die dry schultheiss der vorgeschriben druer ampte die itzunt da sint, odir hernach zu zyden darzu gesatzet werdent, denselben Gerharde und Alheide elichen lude und iren zweier libeserben, alle jar die vorgeschriben hundert vnd siebentzig phunde heller geltis hantreichen vnd geben follint, halb zu Meige vnd halb zu Herbste ane alle hindernisse vnd verzog. Wer ez aber sache daz sie deheines jares odir zyde von vns odir vnfern amptluten gehindert vnd in die vorgeschriben hundert vnd fiebentzig punde heller geltis nit bezalit wurden, so mogent sie odir ir dienere vnd knehte, in den vorgenanten vnsern drien ampte vnsere armen lute vnd gutere angriffen vnd phenden vnd ir gelt davon machen als vil in des zu ie der zyd brost were als dicke des noit geschiht, sunder alle vnser vnd der vnsern widderrede vnd beschutnisse ane alle geuerde, vnd sollint ouch die vorgen. GRRHART und Alheit eliche lude und ire libeserben ob sie die mit ein gewynnent mit diesem vorgeschriben hinlichs-gelte vnd bewifunge von vnfere grauescheffte vestin landen vnd luten vssgewiset sin, also daz sie sich nun odir hernach deheines rechten zu vnsere graueschefte nit verniesen, an nemen noch haben follint, ez en were dann daz vnsere graueschaftt andere erben nit enhetde, da Got für sy. Ouch ist bereddit wann wir Hein-RICH vnd FRIEDERICH grauen vorgen. odir vnsere erben ob wir nit en werin komen mit funf hundert phunden hellern, vnd in die funf hundert punde mit enander an guter Meintzer werunge

zu Meintze oder zu Crutzenach, war sie daz heisschent, gewert vnd bezalt han. So follint sie vns dann darvmb die vorgen, vesten Nauelden mit aller ir zugehorunge ledig und lois widder geben funder allen verzog widderstant vnd hindernisse ane geuerde. Vnd zu welcher zyd wir odir vnser erben die abelosunge der vorgen, vestin tun wollin, daz sollin wir yn ein halb jar beuor verkunden fagen vnd wissen lassin ane geuerde. Vnd so wir vn die bezalunge der vorgeschriben funf hundert phunde heller also gentzlichen getan han so sollent sie von der vorgen, vestin Nawelden willeclichen visgeen vnd verzihen, vif burgfriden eide vnd hulde allermenclichs die in da von gescehen werin. Ouch ist beret daz wir odir vnser erben die vorgeschriben hundert vnd svbentzig punde heller geltis jerlicher gulte eins ieglichen jares wann wir wollin für fant Georigen tage, oder für fant Remiges tage mit sibentzehn hundert punden hellern, der vorgeschriben werunge abelosen vnd widder kousen mogen, vnd vn die ouch entwurten vnd bezalin follin zu Meintze odir zu Crutzen. war sie daz heischent, vnd mogen diese vorgeschriben zwo widderlosunge beide an vestin als vorgeschriben steet und an pennig gulte sementlich oder besunder tun wie vns daz allerbast fuget. Vnd wie wir die losunge tun werden ez sy sementlichen odir befunder dazselbe gelt sollint die vorgeschriben elichen lude dann legen in eine gemeine hant vns vnd in daz zu behalten als lange biss daz sie dazselbe gelt mit vnserme vnd vnsere erben wissen vnd rade belegent vff sicher gutere vnd gulte odir gulte vnd gutere darymb gekouffent dar an ez wol belaht sy ane geuerde. Vnd follint dann die egenanten elichen lude Gerhart vnd Alheit ir zweier lebetage, vnd nach in ir zweier libeserben ob sie die mit ein gewynnent derfelben gutere vnd gulte alle zyd geniessin vnd gebruchen, als daz ouch billich gewonlich vnd recht ist. Wer ez aber fache daz sie libeserben nit mit ein gewunnen, da Got fur fy, so sie dann von todes wegen beide abegangen werin, so solten dann dieselben gutere vnd gulte die fur dazselbe gelt belaht odir

odir gekoufft werin widder erben vnd fallin an vns vnd vnsere erben grauen zu Veldenze, funder alle widdersprache des vorgenanten Gerhardes erben vnd aller menlichs ane geuerde. Vnd wer es daz wir oder vnsere erben in daz vorgenante teil an der vestin Nauelden und ierliche gulte abelosen wurden mit der vorgenanten summe geltis war an sie dann dieselbe summe geltis belegent vnd verwenden wurden, fo folten sie vns die verschriben vnd ire versiegelte briefe daruber geben ob sie ane libeserben abegiengen, daz dieselben gutere und gulte an uns und vnsere erben grauen zu Veldenze nach ir beider tode fallin vnd erben solten als vorgeschriben steet. Dise vor vnd nach geschriben artickele alle vnd befunder globen wir Heinrich vnd Friederich gebrudere graueu zu Veldentze, für vns vnd alle vnserere erben mit guten truwen vnd rechter warheide den egenanten luten Gerharde vnd Alheide vnd iren libeserben stete veste vnd vnuerbrochenlich zu halten noch her widder niemer zu tune in deheine wisse visgenommen alle geuerde. Des vnd aller andere vorgeschriben sachen zu vrkunde han wir fur vns vnd vnsere erben vnsere ingefigel an diesen brieff gehangen. Vnd zu merrer stedekeide aller vorgeschriben sachen, han wir sementlichen gebetden Heinrich von Veldentze myn graue Heinrichs vorgenanten son daz er sin ingefigel by die vnfern ouch an diefen brief wolle hencken, wand alle dise vorgeschriben sachen mit sinem guten willen vnd gantzen verhengnisse gescheen sint. Vnd ich Heinrich von Veldenze vorgenant bekennen mich ouch an disem brife daz alle dise vorgeschriben sachen mit myme wissen guten willen vnd verhengnisse gescheen sint vnd globen ouch fur mich vnd myn erben mit guten truwen vnd rechter warheide den vorgenanten elichen luden Ger-HARDE vnd ALHEIDE vnd iren zweier libeserben diese vorgeschriben sachen alle vnd besunder stete veste und vnuerbrochenlich zu halten waz von mir in disem briefe geschriben steet. Vssgescheiden alle argeliste vnd geuerde. Des han ich fur mich vnd myn erben durch irer bede willen myn ingesigel by die iren zu gezugnise

nisse an diesen briffe gehangen. Datum anno Domini millesimo trecent. LXXX sexta feria post festum Mathie apostoli.

#### XXIII

Inhalt der brudertheilung zwischen grafen Heinrich III und Friedrich
II von Veldentz, den 23 April 1387.

# Grafen HEINRICHS theil.

Lichtenberg, die burg mit allen burgmannen und zugehörde, neml. St. Remigius-land mit einander, mit allen amtern, schlösfern, städten, landen und leuten; St. Michelsburg; Petersheim die burg, Cussil die stadt, mit allen dörfern und gerichten; das burglehen zu Schauenburg, bestehend in 200 fl. auff dem geleite zu Gemünd, vnd 20 malter haber gelds zu Schauenburg, wovon jedoch alljährl. 5 fl. geld und 8 mltr. habern graff FRIEDRICHEN abgegeben werden sollen.

Item Lauterecken, burg, Radt und leute, dazu Heintzenhansen, Nyrthaussen, der wald Ingenhelden, die fischerey den Glan oben herab bifs an die alte mühl vor Ingehelden und eine wieße in Meddarter gemarken. It. Welthers Busch, und Albenhelden den busch und Tryppelswiese zu Dieffenbach, und Reichenbacher amt, mit zugehörde. It. Dullingen die pfandschaft mit aller versesse-It. folgende kirchensatze, Dieffenbach, ner schuld und gült. Brambach, Scheringsfeld, Wymesheim. It. alles was er von der Lauter und Lauterecken und von der Swenzebach an bis an die Saar mit seinem bruder bissher in gemein beseisen - Doch soll graf Friederich behalten ein 4tel an den vesten Lichtenberg. Michelsberg, Petersheim und Lauterecken, um sich daraus zu behelfen. It. soll graf Friedrich von der beede in St. Remigiusland alljährl, bekommen 4 malt, korn gelts, 4 malt, haber gelds und 20 hüner gelds.

Vel. IV Hift.

Ccc

Graf

# Grafen FRIEDERICHS theil.

Landsberg die burg mit zugehörde, Moscheln die stadt und das amt. Item Grehweiler, das amt. It. Honhelden das amt. It. Odenbach das amt, nebst den armen leuten zu Meddart, so bisher nach Lauterekken gehört, dass die künftig zu der Odenbacher mühle gebannet syn sollen. It. der hof zu Wintzberg. It. die dörfer um Meisenheim, so bissher ins amt Meisenheim gehörig gewesen. It. zu Reborn alle eigenschafft und pfandschaft. Odernheim die stadt und burg, und die ausleuthe um Odernheim, und die leuthe zu Meddersheim, die wildgraf Otto von Kyrberg sein lebtag haben soll. It. Niederhaussen auff der Nahe. It. Armsheim burg und stadt. It. alle zu der grafschafft gehörige armeleuthe auff dem Gau. It. die arme leuthe, die Anshelm beedet. It. den zehenden und hoff zu Bechtheim. It. das gut zu Agersheim, das Johann von Wartenberg inne hat. Doch foll graf HEINRICH von den gütern zu Bechtheim und Agersheim alljährlich 6 malt, korn bekommen. It. die vogtei zu Winzenheim und was: darzu gehöret. It. die vogtei, gerichte, renten zu Esenheim. It, die pfandschafft, vogtey und alle renten zu Abenheim und Milmesheim. It. das theil zu Stolzenberg lehen, eigen und pfandschaft. It. alle lehen-eigen-und pfandschaft auf der Alsentzen. It. die pfandschaft, wein-und korngülte zu Creuzenach von dem Rheingrafen. It. die pfandschaft zu Niederhaussen vff der Appellan. It. die pfandschaft von herrn Rost Marschalk. It. 130 pf. jährl. gulte zu Wymesheim, seiner mutter heyrathsgeld. It. das theil des brühls der wießen auff der Lauter. It. die gült von der mühlen zu Hene auf der Lautern. It. das halb fuder weingelds: zu Honhelden. It. folgende kirchensaze, Moscheln, Offhofen, Süttersen. It. die fischerey in dem Glan von der alten mühlen an vor Ingehelden bis so weit die Veldenzische gerechtigkeit gehet. In Meisenheimer gemarken soll die sischerey beeden herrn gemein. feyn. It., alles was er von der Lautern und der Schwenzebach an bis.

bis an den Rhein bisshero mit seinem bruder in gemeinschafft befessen. Doch soll graf Heinrich ein 4tel an den vesten Landsburg und Stolzenberg haben, sich daraus zu behelssen, dessel. soll graf Heinrich aus grafen Friedrichs theil zu empfangen haben 15 suder wein jahrl. gulte, neml. 5 suder von Moscheln, 2 suder zu Unkenbach, 4 suder zu Odernheim, und 4 suder von dem zehenden zu Meisenheim.

# Gemein Toll bleiben

Die theile und pfandschafft an der veste Homburg. It. die pfandschaft zu Mohr mit zugehörde. It. Casteln das schloss mit zugehörde. It. Mynnenbach und Weybenauen die pfandschaft. It. Rückerswog zu Würzebach bey Casteln mit der mühlen. It. das theil zu Nohfelden und Wolfersweiler. It. der schirm des dorffs Baumholder und der davon fallende haber. Aber die arme leuthe daselbst und zu Breunchenborn gehören grafen Heinrichen. It. die pfandschafft zum Oberflein. It. die pfandschafft zu Hoenbrücke. It. Veldentz burg und thal und was dazu gehörig und jenseit des Iders gelegen ist, und dazu die zehenden zu Brambach und Ellenbach. It. das lehen zu Lützelburg neml. 100 fl. von Florenzie, und 30 kleine muttuns gelds. It. Meisenheim burg und stadt mit ihrer gemarken, und dazu die wälde, neml. die Hube, der wald zu Hene, und der wald auff Eych. It. das burglehen zu Kestenburg. It. die burglehen zu Kaysserslautern und Wolfsteyn. It. 200 pf. gelds die von dem amt Conchen grafen EBERHARDEN zu Zweybrücken gereicht werden, wann solche zurückfallen. It. 170 pf. gelds, die wildgraf GERHARD zu Kurberg empfängt, wann sie zurückfallen. (z)

Ccc 2

XXIV

<sup>(2)</sup> Dieses ist das von grafen Heinrich ausgestellte exemplar mit 7 uten siegeln, und datirt vff St. Georgentag 1387.

#### XXIV

Heinrich III graf von Veldenz weiset seinen jungern sohn Friedrich III, damherrn zu Trier mit 60 fl. jährlichen deputats zu Liechtenberg, von der herrschaft zu Veldenz aus, behält ihm aber die erbschaft von Veldenz auf seinen und des ältern sohns Heinrich unbeerbten abgang, den 30 Aug. 1387.

ir Heinrich graue zu Veldentze erkennen uffenlichen an diesem brieff vor vns vnd vnser erben, als Friederich vnser lieber fon yns geret ynd mit gyden truwen ynd rechter wahrheide mit siner hant in die vnser gelobt hait daz er sich by dem stiffte zu Triere vnd by andern geistlichen gaben die er ytzunt hait oder yn künfkigen zyden gewinnen muchte, fol behalden vnd da by verliben, daz wir yme dar vmbe hain gemecht vnd gegeben, machen vnd geben mit crafft diz gegenwertigen brieffes sessig gulden geltzjerkichergulde, die wir oder vnser erben oder vnser amptlude zu Lychtenberg, von vnsern wegen yme alle jare sullen hantreichen und geben von unserer graffeschafft und berschafft Veldent. zes, halp zu visgandem meige vnd halb uff sent Mirtins dag als lange als er gelebet, vnd wanne daz er von dodes wegen abe gangen ift, da vor got lange im wulle, so sullent die vorgenante sessig gulden geltz die wir yme von vnser herschesste jerlichen geben als vorgeschr. steit da er auch mit von vnser herschafft vis gewist ist, an vns vnd vnsere erben grauen zu Veldentze ledig vnd loss widder verfallen sin, weriz aber sache, daz yme die vorgeschr. gulte niten wurde uff ye die zyt als vorgeschr. steit vnd dar ane wurde gehindert io mag der egnt. Friederich vnser son gryffen oder dun gryffen an alle vnser armen lude pendere vnd guttere mit gerichte oder ane gerichte vnd moge die dryfften vnd dryben in vnsere schlosse oder anders war, swar yme fuget sunder vnser vnd der vnsern widderrede vnd beschütnis vnd sol auch mit den penderen pentlichen gebaren und fin gelt dar vis machen ane geuerde

uerde als viel man yme dan zu der zyt schuldig were, vnd mag daz dun als dicke vme daz not beschee, vnd liede et dez pendens einichen kuntlichen vnd mugelichen schaden den sulten wir yme auch richten gelich der vorg, rechtlichen gulde ane geuerde, Her ymbe so hait er verziegen mit sime usfin brieffe uff alle sine erbschafft vnd recht daz er hait oder gewynnen möchte zu vnser graueschafft zu Veldentze das er nu noch numerme keine ansprache noch vorderunge darzu han fol noch fich keiner rechten me darzu vermessen in keine wise, visgenommen der vorgeschr. fessig gulden geltz sin jerlicher gulde, da mit er vis gewiset ist in der masin als vorgeschr. steit, es enwere dan das wir vnd Hein-RICH vnfer fon ane libeserben abegingen, dauor got fy, vnd vnfer graueschasst vnd herschasst von rechtem doit geselle vnd erbeschafft uff vn verfillen vnd ersturben, so sulte er sins rechten ...erbeschefft dan darzu genisen vnd gebruchen, vnd ensulte vn daz verzigkenisse noch viswissunge daran nit hindern noch irren visgescheiden alle argelist vnd geuerde.

Des zu vrkunde so han wir Heinrich graue zu Veldentzen vorgen, vnser ingesiegel an diesin brieff gehangen vnd han geheisen Heinrichen vnsern sone das er sin ingesiegele by daz vnser an disin brieff hait gehangen. Wann auch diese vorgeschr. sachen . . . . vnsern guden willen vnd verhenckenisse bescheen sint vnd ich Heinrich von geheise mins vaders egenant myn ingesiegel zu gezugkenisse vnd gantzer stedickeit by daz sin an diesin brieff gehangen. Datum anno Dni M CCC LXXX septimo in crastino decollationis beati Johannis baptiste. (a)

Çcc 3

XXV

<sup>(</sup>s) Von den anhangenden siegela siehe oben f. 346.

# XXV

Graf Eberhard der lezte von Zweybrücken und seine gemahlin Lisa von Veldenz beweisen grafen Friedrich II von Veldenz ihrem schwager und bruder, und Heinrichen III grafen zu Veldenz ihrem nessen die auf ihr hinlichs-geld von grafen Heinrich II ihrem schwäher und vatter schon bezahlte 3000 pfund heller auf ihre theile der burg und stadt Naustul &c.

den 3 May 1389.

Wir EBERHARD graue zu Zweinbrucken und Lise von Veldentzen, graffynne daselbis vnser elichusfrauwe erkennen offenlichen an diesem briffe vor vns vnd vnsere erben vnd dun kund allen luden, die yn ansehend oder horend lesen, als der edell graue HEINRICH graue zu Veldentzen selige dem God barmhertzich vnd gnedig sin wolle, vnsers Eberharts lieber sweher, vnd vnser Lyfen lieber ratter, vns fünff dusent ponde heller zu hinlichis-gelde geben solde, oder solte vns darvor funffe hondert ponde heller geltis bewysen wo er die hain mochte, der graueschaffte von Zweinbrucken allerneste gelegen, das vorgeschriben gelt, oder gulte auch wiederfallen solte, an die graueschafft von Veldentzen, also wer is das wir vorgenante eelude abegingen vnd nit libeserben mit eine gewonnen, als die hinlichis-briffe besagent die daruber geben worden, des erkennen wir sementlichen das der egenante graue Heinrich graue zu Veldentzen selige vor langer zyt in sinen lebetagen vns drudusent ponde heller gutlichen geben vnd woil gewert hait von den vorbeschribenen funffe dusent ponden hinlichis-geldes, dieselben druhe dousend ponde wir dem edeln Friederich grauen zu Veldentzen vnferm lieben swager vnd bruder, vnd Heinrich grauen zu Veldenzen vnserm lieben neffen vnd vettern, vnd iren erben wieder belegen vnd bewysen follen, vnd des woil ficher machen, also wer es das wir bede verfuren, vnd nit libeserben mit ein gewonnen noch enhetten,

das dann dieselben drudosent ponde an sie vnd ire graueschafft verfallen vnd wiederkommen mochte als das recht vnd in dem hinlich beredet vnd begriffen ist, des bewysen wir sie vnd ire erben vor vns vnd vnsere erben vnd belegen mit crafft dieses gegenwertigen brieffes dieselben drudusent ponde vff vnser teile des schlosses burge vnd stede Nanstull mit landen vnd luden vnd mit allem finem zugehore, eigen oder pfantschafft, wie wir des bissher genossen vnd ingehabet hain, ersucht vnd vnersucht nustnit visgenommen, also das sie das nach vnser beiden lebentagen. abe wir also versuren vnd nit libeserben mit ein gewonnen, als vorgeschriben stet, inhaben besizen vnd des geruclich genießen vnd gebruchen follen glicher wyse als wir bissher gethain hain, ane alle hindernisse oder wiederstand vnser erben oder vemants won vnsern wegen ane alle geuerde. Doch weris das vnser grauen Eberharts erben gwemen mit den vorgeschriben drudusent ponden hellern vnd wollten die vorgeschr. sloiss burg vnd stait Nanfull mit sime zugehore als vorgeschr. stet., wieder von yn losen, das gelt solten sie von yn nemen vnd wanne sie das gelt hetten. vnd des woil gewert weren,, so sollent sie yne das sloiss vnd stait Nanstull mit sime zugehöre wiedergeben, ane vertzog vnd ane allerleie hindernisse ane geuerde. Ouch ist beredet weris sach das fich noit geburte, davor got fy, das wir das egenant floifs Nanstull mit sime zugehore, in vnsern zweier lebetagen wolten. versetzen, verkeuffen oder verpenden oder das ils der edel graue Friederich graue zu Lymingen von dem wir iss pandes hein oder fine erben wieder von vns wolten losen, des solten vns die egnt. Friederich vnd Henrich grauen zu Veldentzen oder ire erben verhengen, doch mit folichem vnderscheide das wir zu stond von dem gelde das vns dann worde, druhedusent ponde wieder bewisen vnd belegen solten mit irem wissen vnd rade an gelte oder: guttere, wa wir die hain mochten, der graueschafft von Veldentzen aller neste gelegen, also wanne wir bede versaren weren: und nit libeserben mit ein gewonnen hetten oder ließen, als vorgeschrigeschriben stet, das sie dann der drudusent ponde oder gulte dar vor wie wir sie dann bewiset oder belacht hetten, aber sicher weren, das die dang wieder an sie vnd ire graueschafft komen vnd verfallen mochten als die von rechts wegen follen. vnd als vorgeschriben stet, in allen diesen vorgeschrieben sachen puncten vnd artikeln sementlichen vnd besonder sin visgescheiden alle argeliste bose sunde vnd geuerde. Zu orkunde hain wir bede sementlichen vnsere ingesiegele vor vns vnsere erben vnd die vnsern an diesen brieff gehangen, vnd hain auch darzu gebetten den edeln graue Johan grauen zu Spanheim vnsern lieben nessen der auch vnser gemeyner ist, an dem vorgenant, slois Naustull, mit sime zugehore vnd in dem andern halben teile, gegen vns sitzet, das dise vorgeschr. bewysunge mit sime guten willen vnd verhengniss fin wille. vad das er oder sine erben abe es nit were die vorgeschr. Friederich vnd Heinrich oder ir erben grauen zu Veldentzen by sich in gemeynschafft und burgfrieden des vorgeschriben flois burge vnd stait Nanstull mit sime zugehore setzen wolle, glicher wyse wir itzund by ime darin sitzen, abe is also gesellet das wir ane sementlichen libeserben abe geen als vorgeschr. steet, vnd das er des auch zu gezugnisse sin ingesiegele, by die vnsern an diesen briff hait gehangen. Vnd wir Johann graue von Spankein erkennen das diese vorgeschr. bewyfunge mit vnserm guten willen vnd verhengnisse bescheen ist, vnd reden vnd wollen wir oder vnsere erben, abe wir nit weren, die egnt, vnsere liebe nessen vnd enkeln Friedrich vnd Heinrich oder ire erben grauen zu Veldentzen, by vas in gemeinschafft und burgfrieden des vorgeschr. floisses burge vnd stait Nanstull mit sime zugehore setzen glicher wyfs, als die edela vnser liebe nysstell. Lise grassynne daselbis fine elichusfrauwe by vns darin sitzent abe is also komment, das sie ane sementlichen libeserben abegend, in der massen als vorgeschriben stet, vnd hain des zu gezugmsse wand diese vorgeschr. fachen mit vnserm willen vad verhengnisse gescheen sint vnser ingesiegel vor vas vad vaser erben die sachen also stete zu halten. als verer die vns vnd vnsere erben antressent vnd auch vmb bede willen, der edeln Eberhardes vnd Lysen vnser lieben nesen vnd nyssem egnt. an diesen briss by die ire gehangen. Datum ipfa die invencionis sancte crucis anno Domini millessmo CCC LXXX nono.

#### **XXVI**

Verdunischer verwilligungsbrief für die grafen Friedrich II und Heinzich III von Veldenz, dass der letzte seine gemahlin Lisa von Katzenelnbogen, auf die zum hof S. Medart gehörige burg Lautereck mit ihrer zugehör bewidmen nöge, den 24 May 1389.

JEOBALDUS de Cusancia Dei & fancte sedis apostolice gratia Virdunensis episcopus nobilibus viris & dominis Friderico & Henrico comitibus Veldentzie dilectis nobis in Christo & fidelibus, salutem in Domino perpetuam, cum nobis pro parte vestra humiliter fuerit supplicatum, quatenus nostrum cousensum & voluntatem adhibere velimus, vt nobilem dominam, dominam Lisam filiam nobilis viri domini Dietheri, comitis in Katzenelbogen, vxo- 🗸 rem legitimam domini Heinrici prefati Veldentie comitis cum castello Luterecke cum suis pertinentiis, prout ad curiam ad sanstum Medardum spectare dignoscitur, quam curiam a nobis & nostra, Virdunensi ecclesia predicta in feodo possident, prout etiam comite s Veldencie eorum progenitores a nobis & nostris predecessoribus huc usque possederunt, nos igitur precibus inclinati ratum & gratum habentes, & fauorabiliter annuentes quatenus eis liceat prefatam dominam Lisam comitissam Veldentzie cum dicto castello Luterecken cum suis pertinentiis in feodo a nobis & nostra ecclesia dependentibus dotare valeant, vt prefertur, super quibus omnibus & fingulis noftrum confenfum adhibuimus & liberam 🗀 , voluntatem. Et quod dicta domina Lisa presatum castellum Luterecke, cum suis attinentiis ad tempora vite sue iure dotis, ut Vol. IV Hift. Ddd

premittitur & prout dotis jus & ordo requirit pacifice & quiete, valeat possidere. Datum sub sigillo nostro anno Domini millesimo CCC LXXXIX die xxIIII mensis Maii.

### XXVII

Eheberedung zwischen grafen Friedrich III dem jungen zu Veldenz, und grafen Philipps von Nassau - Saarbrücken schwester Margreth, den 25 März 1393.

Lis ist geredt, dass der edellherre graue Philips graue zu Nassauwe vnd zu Sarbrücken junffrauwe Margreten fine swester zu eim elichen wibe geben hait dem edeln junghern FRIEDERICHEN grauen zn Veldentzen dem jongen vnd solle ime darzu zugelt geben funff dusent gulden, das ist zu wissen, zwei tusent mit sand Michelstage nehist kompt vnd foll daz byslassen geschen vsf den Sondag nach sand Lucastage dez heiligen ewangelisten nehist kompt vnd von sand Martinstage darnach nehist vber eine jare tusend gulden vnd für die lesten druhe tusend solle er yme zu burgen sezen die edeln hern graue Symond graue zu Spanheim vnd zu Vyunden graue Heinrich von Spanheim graue Friederich vnd graue Emichen zu Lyningen graue Eberhard von Zweinbrücken vnd graue Heinrichen grauen zu Sarwerden. Also wer is daz die dru dusend gulden dem vorgenanten jungher Friederich nit enworden vffdie vorgeschribene zyt wanne dan die obgenante burgen gemant werden, so solle ir iglicher einen edelknecht der zum schilde geborn ist mit zween perden vnd eim knecht schicken gein Meisenheim in eins offen wirtzhuss vnd darin leisten vnd nit viser leistunge kommen, der vorgenante jungher Friederich sy dan bezalt so vil gelt die burgen daruor gemant sint. Vnd ginge eine burge oder mee abe, do Got für sy, so solle der obgenante graue Philips einen andern also guden an des abegangen stait wieder fetzin bynnen eime maynde so er dez ermant wird. ein edelknecht oder svst eine knecht oder ein perd oder mee in lei-

leistunge abe welchis daz were der solle einen andern knecht oder perd an dez abegangen stait wieder stellen vnd daz dun als dicke dez noit geschicht. Item so soll der vorgenante jungher FRIEDE-RICH von Veldentzen der obgenanten jungsfrauwen MARGRETEN wiedervmb zugelt geben fünff dusent gulden zu den fünff dusent gulden die yme zugelt werdent das were zusammen zehen tusent gulden. Für die zehen tusent gulden solle er sie bewiddumen vnd bewysen, dusent gulden geltes vff sinen sloissen landen vnd luden, daran sie woil bewyst sy. Vnd wer is das der obgenante jungher Friederich von dodes wegen ee abeginge dan junffrauwe Margreta, so solle siè denselben iren wiedum besitzen vnd dez genielsen vnd gebruchen ire lebetage als wiedumes recht ist ane hinderniss des vorgenanten jungher Friederichis erben oder aller menlichis von iren wegen. Wer is daz jungher Friederich oder junffrauwe Margrete ir eins welchis daz were ee abegingen dan daz andere vnd me libeserben mit ein hetten, da Got lange uor fy, fo folle daz andere, daz dan noch lebet, die gude inhaben vnd der genießen, als lange is lebet vnd wanne dazselbe von dodes wegen auch abegangen ist, so solle dan yedis gut wieder dahin fallen, an die rechte erben do is hin kommen ist. Item fo folle die vorgenante junffrauwe Margrete vnd auch jungher Friederich von iren wegen verziegen off alle erben das sie angefallen were oder angefallen mocht von irm vetterlichen oder muderlichen erbe vnd vff allez daz sie von irm bruder Philips vorgenanten ane gefallen mocht, es en were dan, das der vorgenante graue Philips von Nassauwe abeginge ane libeserben, das Got niten wolle, wozu sie dan recht hait daz mag sie fordern. Item vmb die morgengabe die foll sten an jungher Friederichen von Veldentzen dem jongen. Alle diese vorgeschriben stucke globen vnd bekennen wir Philips graue zu Nassauwe vnd zu Sarbrucken vnd wir Friederich graue zu Veldenz der jonge fest vnd stede zu halten vnd zu follenforen vnd zu verbriffen in der besten formen tussen hie vnd sand Johanstag Baptiste nehist kompt. Dez zu Ddd 2 ororkunde so hain wir vnsere ingesiegele beide an diesen brist vnd beredunge gedruckt, vnd zu merer sicherheid so hain wir gebetden die edeln vnsere lieben swehern vnd vetdere graue Heinrich von Spanheim vnd graue Friederich von Veldentzen den alten, daz sie ire ingesiegele an diese beredunge by die vnsern haint gedruckt vns zu ubersagen disser vorgeschriben dinge, dez wir graue Heinrich von Spanheim vnd wir graue Friederich von Veldentzen der alt vns bekennen daz wir vmb bede willen der vorgenanten vnsers sones Philips vnd vnsers nesen vnd vnsers vettern Friederichis von Veldentzen, dez jongen vnsere ingesiegele by die iren an diese beredunge hain dun drucken. Geben zu Lutern vst vnser frauwen Klebel tag anno Domini millesimo CCC LXXXX tercio.

### XXVIII

Friedrichs III des jungen grafen zu Veldenz bewithmungs-brief für seine gemahlin Margreth von Nassau auf Lauterecken &c. 1303.

ir FRIEDERICH, graue zu Veldentzen der jonge, erkennen offelichen in diesem briffe vnd tun kund allen luden die yn sehent, horent oder lesent, daz wir bewiedumet hain und bewiedumen mit crafit dieses briffs die edeln MARGRETE von Nassauce vnfer elich husfrauwe vff soliche sloifs güter land vnd lude als hernach geschriben stet. Das ist zu wissen mit namen vff voser burg und stait Luterecken mit gerichten, luden molen wingarten eckern wysen walden felden buschen garten wingarten wassern weiden flicheryen wiltfang vnd was zu der vorgeschriben burge vnd stait mit her gehort hat und wir gehabet hain nust nit mee daran visgenomen, dan eine vierteil an dem vorgeschriben sloifs vnd stait ane guide, daz wir vnsern erben so wir nit enweren behalten hain vnd auch vnser vetter Friederich vnd sine erben itzund mit vns in gemeinschafft daran hant nach viswysunge vnser mutschar. da us sie sich zu allen iren noden behelffen mogent als us andern.

dern yren sloifsen herbergen dazu nemen vff iren kosten ane der egenanten Margreten vnser elichen husfrauwen hindernisse vnd. wiederredde vnd yn auch alle gesworn knecht tornknecht portener vnd wechter allezyd als dicke dez noit beschicht huldenungen dun follen, als in gemeinen sloifs gewonlichen ist vnd recht ift, vnd follen auch dan einen gemeynen burgfrieden da machen vnd halten, obe ess darzu qweme als auch gewonlichen vnd recht ist ane alle geuerde. Vort mee so hain wir ir darzu bewyst vnd! bewiedumet diese hernach geschriben dorssere vnd guttere, mit namen Heintzenhusen, Nirthusen, vnfer arme lude über Lutern, vnser arme lude zu Berswilr, vnser arme lude zu Winswilr. Item des Swyndez gut huss hoff wiesen acker wingarten mit irenzugehorden. Item der Stagen lude vnd die guttere zehenden zinss korn habern cappen hünre vnd waz darzu gehorich ist. Nertzwile ampt mit sinen zugehorden, mit namen Nerzwilre, nieder Aspach, ober Aspach, Huntzwilre, Oberwilre, Esewilre, Hargesbach, Hachenbach und andere arme lude die in andern dorffern darumb gesessen sint vnd doch in daz ampt gehorent. Item die dorffere in Richenbecher und Deinssberger ampt, zum ersten Matzenback und die mule daselbis, Gymsback, Bottenhusen, Deinsberg, Rutzwilre, Molenbach, Friedelnhusen vnser teil waz wir da hain, Fockelnberg, ober Stauffenbach und nieder Stauffenbach. Einode, Nunkirchen, Antzwilr, Limpach, Fockenberg, Richenbach, Niederstegen und Oberstegen, Alsbach, Kolwilr, Gossenberg, ober Gittenbach vnd nieder Gittenbach, Ruhwilr, Swanden, vnd auch viel lude die in andern dorffern gesessen sint, vnd auch in die ampt gehorig fint, vnd darzu arme lude, vnd daz ampt das man nennet Basenbecher ampt mit allem sime zugehorden nust nit daran-visgenomen. Also wer is sache, das wir versoren und von dodes wegen abegingen, ee die vorgeschriben Margrete vnser elich husfrauwe, da Got lange vor fy, so solle sie diss vorgeschriben wiedumes burg vnd stait guttere lande vnd lude als vorbenant ist vnd beschrieben sint mit iren rechten vnd gewonheiden. Ddd 3. vnd.

vnd mit allen iren zugehorden, wie wir der mit her genossen vnd ingehabet hain, ersucht vnd vnersucht nust nit daran visgenomen ane alleine daz virteil an burge vnd stait Luterecke, als daz vor vnterschieden ist, geruglichen geniesen vnd gebruchen, vnd daz besitzen vnd inhaben ire lebetage als wiedumes-recht ist vnd gewonheid ane alle hinderniss vnd wiederredde vnser erben vnd der vnsern ane alle geuerde. Vnd sollen ir auch diese vorgeschriben wiedumes als verre der lehen ist weg machen vnd briff begahen von den herrn von den wir daz zu lehn hain, daz difs wiedume mit iren guden willen, wissen vnd verhengniss sy, als auch daz gewonlich ist. Vort me ist beredt obe wir bede verforen vnd von dodes wegen abegingen vnd nit libeserben mit eingewonnen oder ließen, daruor Godt sy, so sollen solich funff dusend gulden als vns mit ir zu hinlich-gelde werdent wieder verfallen da sie herkoment vnd sollent ire erben die daz dan zuschaffen haint diese vorgeschriben wiedume an slois stede land vnd lude vnd in aller der maßen als vorgeschriben ist halben in hain vnd dez genießen vnd gebruchen vnd mit vnsern erben daz in gemeinschafft sitzen als lange mit daz yn daz abgelest wirt mit den vorgeschriben funff dusend gulden. Auch mogent vnfer erben daz vorgeschriben halb teil dez wiedums halbes mit dem halben teill der somen des hinlich-gelts nemlich drittehalb dusend gulden wann sie gelanget, vnd daz ander teill auch abelossen mit dem andern halben teille der somen drittehalb tusent gulden. Auch wanne sie gelanget vnd welche zyd vnser erben der losunge gefynnent mit der somen zu male oder mit dem halben teille wie fich daz dan gebürt als vorgeschriben stet, so solle man yn das zu losen geben ane alle wiederrede vnd hindernis vnd ane alle geuerde. In allen diesen vorgeschriben sachen stuck puncte vnd artickelle sementlichen vnd ir iglichen besonder sin ussgeschieden alle arglist vnd geuerde. Zu orkunde hain wir vnser ingesiegele vor vns vnd vnser erben an diesen briff gehangen, vnd zu meret stedekeid so han wir gebetten den edeln vnsern lieben vettern FRIE-

FRIEDERICH grauen zu Veldentzen der auch dieses vorgeschriben wiedums mit vns in gemeinschafft sitzet nach usswysunge vnser mutschar, daz derselbe wiedum vnd bewysunge mit sim gutten willen wissen vnd verhengniss sy, vnd die vorgeschriben MAR-GRETE vnser elich husfrauwe an diesem vorgeschriben wiedum nit hindern noch irren enwolle ob is darzu gwem, vnd daz zu gezugnis sin ingesiegele by daz vnser gehangen an diesen briff. Vnd wir Friederich graue zu Veldenz obgenante erkennen, daz differ vorgenante wiedum vnd bewylunge mit vnserm gutten willen wissen vnd verhengniss beschen ist, vnd wollen vnd sollen wir vnsere erben die vorgeschriben Margrete vnsere liebe swegern, dez geruglichen laisen genießen obe is noit beschee, vnd fie vnd ir erben daran nit hindern noch irren als lange is vngelost ist in vorgeschriben maessen und hain auch dez zu gezugniss vnser ingestegel vor vns vnd vnsere erben vmb bede willen dez egenanten vnsers lieben vettern Friederich grauen zu Veldentzen dez jongen by daz fine an diesen briff gehangen, der geben wart &c.

#### XXIX.

Bischof Leobald zu Verdun belehnet die beiden grafen Friedrich II und Friedrich III zu Veldenz mit dem hofe zu St. Medart den 4 Dec. 1394.

LEOBALDUS de Cusancia Dei & sancte sedis apostolice gratia Virdunensis episcopus dilectis nostris & sidelibus dominis Friderico & Frederico comitibus Veldentzie nobilibus salutem in Domino, attendentes grata seruitia, que vos & progenitores vestri nobis & ecclesie nostre Virdunensi temporibus retroactis impendistis & impendere parati estis omnia & singula bona, nobilitates redditus & jura, que quondam dominus Eberhardus comes Geminipentis sororius vester in parochia & villa curie sancti Medehardi tenebat

nebat dum ageret in humanis, quam quidem villam & curiam cum omnibus suis juribus & pertinentiis a nobis & eccletia nostra Virdunensi possidetis in seodum, vobis tenore presentium intuitu premissorum, tenenda possidenda & gubernanda conserimus sidelitate & seruicio occasione premissorum nobis & ecclesie nostre predicte debitis & jure alieno semper saluis. Datum sub sigillo nostro anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto quarta die mensis Decembris.

## XXX

Lehenbrief des bischofs von Worms, über die Wormsische lehen, welche auf grafen Friedrich III von seinem vatter Heinrich
und seinem vetter Friedrich II erstorben waren,
den 23 Sept. 1396.

W ir Echard von gots gnaden bischoff zu Worms erkennen vns uffentlichen mit diesem briefe das wir geluhen han vnd lihen auch in craft dieses briefs dem edeln jungher Friederich grauen zu Veldentz vnserm lieben getruwen vnd besundern juncher soliche lehen die hernach geschrieben stent die off yme ersterben sin von fime vatter and auch fins vettern juncher Friederichs seligen dodes wegen, den got gnedig wolle sin, mit namen Landsburg die burg, Moshel die stat darvnden mit seinen zugeholden. Monfard die burg, Vnkenbach das dorff mit sinem zugehorde. It. was er hat zu Alsentzen in dem dorff von Conen von Sotters sel It, was er hat zu Wenden in dem dorffe mit beheltnis vnser vnfers stiffts manne vnd eins iglichen andern das wir altzyt visnemen auch sal vns der vorgnt, jungher Friederich sinen versiegelten brieffgeben das er die vorgenante lehen von vns vnd vnserm stifte habe vnd ob er yd me herfüre want wir yme es geluchen han das sal er von vns entphaen vnd vermannen als ein recht ist usgescheiden alle geuerde vnd argelist, zu orkunde so han wir vnser ingesiegel an diesen brief dun hencken. Datum Laudenburg
anno Domini millesimo CCC nonagesimo sexto sabbato proximo
post beatorum Mauricii & sociorum eius martirum.

#### XXXI

Herzog Steffans von Zweybrücken burgfriedensbrief von wegen der pfandschaft zu Oberstein, die nach dem kürzlichen absterben seines schwähers, grafen Friedrichs des letzten von Veldenz, auf ihn und seine erben gefallen war; den 29 Ott. 1444.

W ir Stephan &c. &c. erkennen vnd tun kunt offenbar mit diesem brieffe, als die pfandschaft zum Oberstein nemlich ein viertel an der alten burge daselbs darvnter gelegen wie die der wolgeborne Friederich graue zu Veldentz und zn Spanheim unser lieber sweher selige dem got gnade von der graueschafft von Veldentz wegen nach lute der pantbrieffe daruber sagende gehabt hait an vns vnd vnser erben komen vnd gefallen ist das wir von derselben pantschafft vnd teyls wegen zum Oberstein, vor vns vnd alle die vnfern in guten truwen einen steden vesten burgfrieden mit dem edeln Wirich von Dunen herrn zum Oberstein vnd allen den sinen globt haben vnd globen in crafft dieses br. zu halten in den termineyen vnd gezircken mit allen vnd iglichen puncten worten vnd ar-, tikeln, in dem burgfriedenbrieffe begriffen wie da derselbe burgfriede-brieff das clare besaget vnd uswyfet geuerde vnd argeliste gentzlich ussgescheiden. Des zu orkunde haben wir vnser inges. an diesen brieff tun hencken. Der geben ist am dornstag vor aller heyligen tag anno M CCCC XLIIIL

# GESCHLECHT

der herren von Heinzenberg.

beschrieben

von

JOHANN ADAM GRÜSNER

S. I.

Beweis des Das mit ausgang des vierzehenten jahrhunderts erloschene geherrnstandes. schlecht der herren von Heintzenberg verdienet allerdings der vergessenheit entrissen zu werden, da es durch seine urkunden einen eben nicht unbeträchtlichen stoff zur geschichte des mittlern zeitalters, und ein merckliches zu näherer kenntnis des hohen adels im ehemahligen Nahgau beiträgt. Der selige herr hosrath Kremer war meines wissens der erste, welcher einige kurze in solgenden bestehende nachricht von diesem geschlechte mitgetheilt hat: (b), Eine andere familie waren die herren von Heintzen, berg bei Dhaun, welche erst zu end des XIVten jahrhunderts, ausgestorben sind, und ebenfals zu dem hohen adel gehört haben.

Dieser meinung beizupflichten fand ich zwar anfänglich einiges bedencken; nachdem ich aber die mir nach und nach zu handen gekommene (c) urkunden dieses geschlechts eingesehen.

lo

<sup>(</sup>b) Diplomatische beitrüge zum behuf der deutschen geschichts-kunde, I St. pag. 11 und 94.

<sup>(</sup>c) Wenn ich das glück gehabt hätte, aus einem sichern freiherrlichen brief-gewölbe einige der daselbst verwahrten urkunden zu erhalten, so würde meine Heinzenbergische stammtasel und gegenwärtige abhandlung vollständiger geworden seyn. Es scheinet aber, die schüchternheit in diesem punkte hat sich in unserm vatterlande noch nicht gänzlich verlohren.

so nehme ich keinen weitern anstand, dasselbe mit dem herrn hofrath Kremer zwar zu dem hohen adel des Nahgaues, jedoch unter die dynasten inferioris conditionis, zwischen den wahren dynasten und dem untern adel, mit dem herrn professor Crollius (d) zu stellen. Denn I) heisst es in allen mir vorgekommenen und hieranten gröftentheils angedruckten urkunden: dominus, domini de Heintzenberg, welcher ausdruck schon fast allein zureichend wäre, vorerwehnte Kremerische meinung zu bestättigen. II) Als erzbischof Heinrich von Trier im jahre 1263 mit dem wildgrafen Conrad und Emich frieden machte, vereinbarten sich beide theile unter andern dahin, dass Wilhelm von Heintzenberg einer der beiden zu abschätzung des einander im kriege zugefügten schadens ausersehenen schieds-richtern seyn solle : ein untrügliches zeichen , das unsere Heintzenberger nicht zu dem niedern adel gehört haben. III) Wird vorbemelter Wilhelm in der untunde des vorangezogenen friedensichlusses (e) Vir nobilis und dominus dann Johann II in der hierunten angedruckten urkunde vom Jahre 1285 ebenfals nobilis vir benamset, welches ein offenbarer beweiß ist, das das Heintzenbergische geschlecht damais wi delli hohen adel gezählt worden sey. IV) hatte Rheingraf Offrid, der in gewissem betracht als der einzige. fortpflanzer seines uralten gräflichen geschlechts zu betrachten ist, dessen mutter eine gräfin von Spanheim war, und dessen sohn sich hiernächst mit einer Wildgräfin vermählte, eine Heintzenbergische tochter zur gemahlin : ein abermahliger erweiss der hoheit des Heintzenbergischen adels. V) Waren die herren von Heintzenberg schuz-und schirm - vogte des zu seiner zeit sehr berühmten klosters Ravengiersburg, (f) wozu nicht leicht einer : 13 9 18 1 Eee 2

(d) Siehe oben pag. 350.

(e) Hontheim. hist. Trevir. tom. I, pag. 755.

<sup>(</sup>f) Schon vor etlichen jahren war ich entschlossen, eine kurse gesehichte dieses klosters zu schreiben, und derselben gegenwärtige Heinzenbeigische

aus dem niedern adel gelangen konnte. Mehrere gründe will ich um der beliebten kürze willen nicht berühren.

C. II.

gische nachrichten anzusügen; ich hatte auch beseits eine recht artige urkunden-sammlung beisammen: allein der herr dechant Würdtwein ist mir zuvorgekommen, da er in seinen subsid. diplomat. tom. V, sqq. den grösten theil solcher urkunden, die er aus dem nämlichen kopeibuch bekommen, woraus ich meine abschristen gemacht hatte, hat abdrucken lassen. Ich bemerke also dahier nur so viel, dass zu Ravengiersburg auch ein nonnenkloster gestanden habe. Denn in vorgedachtem kopeibuche habe ich eine urkunde vom jahre 1308 vorgefunden, worin graf Simon von Spanheim und seine gemahlin Elyzabeth den vom zitter Gerhard von Metzenhausen herkommenden hos, so die jungsrauen in der clusen bei Reuengersburg inne haben, vom bannwein und nachtselden bestreien. In einer andern urkunde vom jahre 1319 sagt der Ravengiersburger probst Otto solgendes: Conuentui Monialium apud nos siti &c. dessen vorsahren und nachsolger, so viel ich deren vorgesunden habe, will ich dahier namhast machen.

# Praeposită

Tyzelinus 1075 - 1081. Wezelinus 1135. Richardus 1186., Geuino 1196. 1197. Henricus 1234 - 1239: Theodoricus 1271 - 1287. Hermannus † 1290. Rudewinus 1290 - 1293. Gotfridus 1296. Stephanus 1312 - 1319. Otto 1319 - 1330. Wernerus 1331. Emmerich vom Spanheim 1335 - 1350. Philipp von Koppenstein † 1363. Herdan von Burge 1371 - 1385. Philipp von Koppenstein 1388 - 1398. Johan Hundsrucke 1406 - 1411. Conrad Rheingraf 1412 - 1430. Henrich Bacharach von Spanheim 1442 - 1445. Emmerich von Lewenstein 1449 - 1471.

#### Priores.

Thilman von Grunberg 1468. ‡ 1485. Johan von Grunenburg 1487-1495. Caspar von Grunenburg 1510-1516. Sebastian von Engers 1519. Fridericus de Ortenburg. Henricus de Noverico. Johannes Sartorius 1560-

Hieraus ist ersichtlich, dass Emmerich von Lewenstein der lezte probst zu Ravengiersburg gewesen, und dieses kloster hernach lediglich durch Priores regieret worden seye. Die desfalsige besondere und andere umkände übergehe ich mit killschweigen, und bemerke dahier nur noch

#### S. H.

Das wappen des Heintzenbergischen geschlechts bestehet in ei- Wappen und ner einfachen wolffsangel, dergleichen auch die wild-und rheingräfliche vasallen, die freyherren von Schmidburg, doch mit einer kleinen abänderung, führen. Bei untersuchung der an den urkunden hangenden sigillen habe ich wahrgenommen, dass die nachgebohrne brüder sich zwar des nemlichen wappens, aber zum unterschied mit einem beizeichen und auch ohne helm bebedient haben. (g) Dieser unterschied muste aber auch in anse-Eee 3 hung

feniorat.

dieses, dass am ende obberührten alten kopeibuchs folgendes aufgezeichnet stehe: "Anno 1532 den 12ten Junii confirmirte kaiser Karl V "alle privilegia &c. des klosters Ravengirsburg und nahm selbiges in "seinen besondern schutz; er gabe dem prior und convent auch zwei "schutzherren, aber nur auf 10 jahr lang, nämlich den erzbischof und "kurfürsten von Mainz, und die herren Rhein- und Wildgrafen.

Nach zeugniss des Ravengiersburger fliftungs - briefs vom jahre 1074. (Gudenus cod. dipl. tom. I, pag. 377.) war gedachte advocatia vom anfange nicht erblich, sondern das kloster hatte die freiheit fich einen vogt zu wählen; es scheint jedoch, dass sie bei den anverwandten und nachkömmlingen des stifters grafen Berthold geblieben, und endlich, da die häuser Stromburg und Dill frühzeitig ausgestorben, an die pfalzgrafen bei Rhein gediehen seye, weil im jahre 1190 pfalzgraf Conrad I, welcher damalen die herrschaft Staleck und die stadt Bacharach im Trachgau besessen, dieses kloster in seinen schutz genommen hat. (Tolner. hift. Palat. cod. probat. pag. 58.) und man diesemnach annehmen kann, dass erwehnter pfalzgraf Conrad oder aber sein schwiegerfohn, pfalzgraf Heinrich, diese vogtei erblich gemacht, und selbige nachhin den Wildgrafen zu lehen gegeben worden, von denen sie die herren von Heizenberg wieder zu affter-lehen trugen, nach deren erlöschung mehrermeldte vogtei an das Wildgräfliche haus, und endlich im jahre 1408, da Wildgraf Gerhard III ohne männliche erben verstorben, an das hohe haus Pfalz zurückgefallen ist. Siehe die desfalsige prkunde in alt. acad. Theod. Palat. tom III, pag. 103 wie auch Kremer. diplomat. beitr. pag. 11 und die hierunten angedruckte mehrmalen davon sprechende urkunden.

(g) Siehe oben tab, sigillor. ad pag. 346, die beiden Heinzenbergische wappen a und b

hung derselben statt haben, denn diese wurden in jüngeren zeiten nicht Herren genennt, als welches eigentlich nur dem ältesten bruder zukame; wie denn in der hierunten angebogenen urkunde vom jahre 1373, worin die rede von empfangung der wildgräslichen lehen ist, ausdrücklich bedungen wird, dass derjenige wilcher ein herre zu gezyden zu Heintzenberg ist, dieselbe empfangen und vermannen solle, welches offenbar ein seniorat anzeiget, dem noch mehrere vorzügliche gerechtsame angeklebet haben mögen. Wenigstens erweiset die urkunde vom jahre 1393, dass Thilman II herr zu Heinzenberg, welcher älter als Georg III war, das jus patronatus zu Rhaunen allein und mit ausschliesfung dieses seines bruders auszuüben berechtigt gewesen seye.

# S. III.

Stammhaus.

Das stammhaus unserer herren von Heinzenberg lag an der Simmerbach, welche unterhalb dem alten wildgräflichen schloss Dhaun sich in die Nahe ergieset, auf einem ziemlich erhabenen hügel in einer kleinen entfernung von ermeldtem schlosse Dhaun. So viel man aus den noch da stehenden überbleibseln und mauerwerck schliesen kan, mus selbiges zu seiner zeit nicht nur ein vestes, sondern auch ganz artig gebautes schloss gewesen seyn: aber die zeit seiner erbauung dörste eben so wenig, als der ursprung des Heinzenbergischen geschlechts, welches ich gleichwol von den ehemaligen Trachgauischen grafen von Stromberg abzuleiten fast lust hätte, zu entdecken möglich seye. Inzwischen lässt sich aus den vorhandenen urkunden zuverläsig schliessen, dass felbiges schon im zwölften jahrhunderte gestanden habe und ein freies eigenthum der herren von Heinzenberg gewesen seyn müs-Denn erst im jahre 1278 wurde es unter dem erzbischof Heinrich zu Trier ein feudum ligium & aperibile dieses erzstifts. (h) Sei-

ńe

<sup>(</sup>h) Peter Mayers manuscript, part. V von Heinzenberg.

ne zerstörung erfolgte unter der regierung des Trierischen erzbi. schofs Baldewin, (i) mit welchem die damalige herren von Heinzenberg in fehde verfallen waren, wie denn bekanntlich dieser kriegerische erzbischof eine beträchtliche anzahl sester adelicher schlösser auf dem Hundsruck und dessen angränzenden gegenden hat zerstören und niederreissen lassen. Es scheint aber dennoch. dass es entweder damals nicht völlig in einen steinhaufen verwandelt, oder doch wenigstens nachhero wieder einigermaßen wohnbar gemacht worden sein müsse, indem noch im jahre 1464 den 7 Jun. die schloss-kapelle zu Heinzenberg der kapelle auf dem jezo Warsbergischen schlosse Wartenstein (k) vom erzbischof Adolff zu Mainz einverleibt (1) worden ist.

So viel nun das Heinzenbergische geschlecht selbst betrift, so Grundsize habe ich bereits hieroben angemerckt, dass delsen ursprung wohl dieser genicht mit zuverläßigkeit dörfte entdeckt werden können. Immitelst ist zum beweis seines alterthums genug, das es schon zu anfang des dreizehenden jahrhunderts im flor gestanden hat. Aber eben dieses, und der mangel hinreichender zu erläuterung des geschlechtregisters dienlicher urkunden hat mir bei verfertigung desselben ungemeine mühe verursacht. Ich würde es wohl auch

<sup>(</sup>i) Der hügel, worauf das schloss Heinzenberg gestanden, und das an dessen fus liegende dörfgen Heinzenberg, nebst verschiedenen andern diesem geschlechte zugehörig gewesenen hösen, zehenden, und sonstigen gefällen, wie auch das jus patronatus zu Rhaunen besitzet dermalen die freiherrliche familie von Warsberg, wesfalls das nähere am schlusse dieser abhandlung nachgesehen werden kann.

<sup>(</sup>k) Dieses wird dermalen abusive Wartelstein genannt.

<sup>(1)</sup> Joannis rer. Mogunt. tom. I, pag. 780. Die desfalsige auch in anderer ruckficht merkwürdige urkunde stehet in Gudenus cod. dipl. tom. IV, pag. 472.

nicht zu stand gebracht haben wenn ich nicht gewisse aus den Heinzenbergischen besizungen, besonders der von andern zu lehen getragenen stücken, und aus einigen in den urkunden vorkommenden nachrichten gezogene fäze zum grund gelegt und darauf gebaut hätte. Die von dem uhralten Wildgräflichen haufs den herren von Heinzenberg zu mannlehen gegebene advocatia des klosters zu Ravengiersburg — die von den grafen von Veldenz lehenrührige vogrei zu Hennweiler - und der umstand, dafs Thilman I von Heinzenberg den Friedrich von Heinzenberg in einer hierunten vorkommenden urkunde vom jahre 1294 feinen cognatum dennet. haben mir hauptlächlich zum leitfaden gedienet, auch den anlass gegeben, zwei durch die söhne (m) Wilhelms I gestistete ismen aufzustellen. Dass ich aber auch in der ältern abermals zwei äste behauptete, rechtsertiget sich schon allein dadurch. dass der mit Irmgard von ippelbrun vermählt gewesene Johan VI als ein vetter der drei bruder Thilman H. Wilhelm IV and Georg' III durch mehrere urkunden erwielen wird. Dieses alles füllre ich dahier in der absicht vorläusig an; damit ich nicht nöthig habe', in der folge gegenwertiger abhandlung davon zu reden, auch in unangenehme wiederholungen zu verfallen. Und nun wende ich mich zu meinem vorhaben.

### **S**. V.

Wilhelm I als Wilhelmus de Heinzanberg ist der erste dieses geschlechts, welstammherr. chen ich bis nun habe entdecken können. Eine wildgrässiche

- 1 th in 200, 119.

<sup>(</sup>m) Unter der erprobten voraussezung, dass im jahre 1283 ein Johannes junior, folglich auch ein Johannes senier gelebt habe, kann man ohnbedenklich annehmen, dass sie keine brüder, sondern bruders-kinder gewesen sind, folglich auch, dass Wilhelm I wenigstens zwei sinne gehabt habe, die ihr geschiecht fortgepslanzet haben, obgleich eine ast schon gegen die mitte des vierzehenden jahrhunderts wieder erloschen ist.

urkunde vom jahre 1215 (\*) stelkt ihn uns als einen zeug dar, 'als wildgraf Conrad II einen sichern Cuno mit der bis dahin strittig gewesenen vogtei zu Simmern unter Dhaun belehnte, streit hatte die eigenschaft dieser lehnbaren vogtei betroffen; denn der wildgraf stunde in den gedanken, dass es ein sess-oder burglehen seye; ermelter Cuno nebst andern wildgräflichen vasallen und burgmännern aber behauptete, dass es ein ordentliches mannlehen sey: und als hierauf die pares curiæ den wildgrafen Conrad seines irrthums überzeuget, gab dieser die vorbemelte vogtei dem Cuno als ein mannlehen. Unter diesen paribus curiæ stehet unser Wilhelmus de Heintzenberg oben an, woraus ich die meines ermessens untrügliche folge ziehe, dass er damals mehr als das mannliche alter gehabt habe, und also jener Wilhelmus miles de Henzimberch nicht seyn könne, welcher in einer jüngeren urkunde vom jahre 1232 (0) mit Wilhelm de Nigromonte oder Schwartzenberg, welches geschlecht nicht gar weit von dem schlosse Heinzenberg seinen wohnsiz hatte, und in solgenden zeiten den beträchtlichsten theil der Heinzenbergischen besizungen durch heurath an fich gebracht hat, als zeug vorkommt.

#### N. VI.

Aus so eben angeführter ursache habe ich vorbemelte zwei Das ge-Wilhelme als vatter und sohn aufgestellt, worin mich der in der schlecht theilt urkunde vom jahre 1232 vorkommende ausdruck, miles, bestärket, ich auch sonst den zween Johansen, welche zugleich im jahre 1283 gelebt, keine vätter würde haben anweisen, noch sie gehörig einschalten können. Ich habe diesemnach dem Wil-Vol. IV Hist.

F f helm

<sup>(</sup>n) Siehe documentirte geschichts - erzehlung &c. in sachen des stifts St. Maximin contra die Wild - und Rheingrasen zu Dhaun &c. pag. 45.

<sup>(</sup>o) Gudenus syllog. pag. 180 & 182.

helm I zwei söhne hingeschrieben, nämlich Wilhelm II vnd einen ungenanten, (p) den ich so fort als den muthmaslichen stifter der jüngern und mit dem dritten glied wieder erloschenen linie ausstelle, auch demselben zween söhne hingebe, nämlich Johann H und Isinbart I. Jenen glaube ich in einer urkunde vom jahre 1283 (q) angetrossen zu haben; denn darin erscheinet ein Fohannes junior de Heintzenberg, welcher kein anderer seyn kan, als ein vetter der beiden brüder Wilhelm III und Johanns des ältern, mithin ein sohn unseres ungenanten herrn von Heinzenberg. Das sichere unterscheidungs-wort junior, lässt gar keinen zweisel übrig, dass.

<sup>(</sup>p) So fern ich meiner ehehin gesasten und im Isten St. meiner diplomatischen beiträge pag. 45 geäuserten meinung nachgeben könnte und wollte, würde ich dahier jenen Theodoricum de Heinesberch als stifter der jüngern oder vielleicht gar der ältern Heinzbergischen linie ausstellen, welcher loc. cit. pag. 117 in einer urkunde vom jahre 1225 mit seiner gemahlin, der Wildgräfin Beatrix, tochter des Wildgrafen Gerhards I, und wittib Philipps II herrn von Bolanden, erscheinet. Ich glaubte damals weit wahrscheinlicher zu seyn, dass gedachte Wildgräfin Beatrix sich mit einem herrn von Heinzenberg aus der gegend der Wildgrafichaft Dhaun, als aus den entfernten gegenden des herzogthums Gülch vermählt habe, in mehrerem betracht unsere herren von Heinzenberg nicht nur in verschiedenen urkunden des XIIIten und XIVten jahrhunderts von den herren Wildgrafen mehrmalen unsere lieben neuen genennt werden, sondern auch die advocatiam des klosters Ravengiersburg von besagten herren Wildgrafen zu lehen getragen, und wie ich immer geglaubt, eben aus veranlassung solcher vermählung erlangthaben mögen. Auch die nicht zu bezweifelnde vermählung des Rheingrafen Sifrids mit Margreth von Heinzenberg bestärkte mich in fothaner meinung, die ich aber nunmehro fahren lasse, da ich überzeugt worden bin, dass obgemeldter Theodoricus de Heinesberch zwar nicht, wie herr Kremer sel. in seinen diplomat. beiträgen zum behuf der deutschen geschichts-kunde. I. B. I. St. pag. 95 behauptet, aus den Sponheim - Heinsbergischen, jedoch offenbar aus dem vorhergehenden ältern geschlechte der herren von Heinsberg, und ein bruder jener-Agnes gewesen seye, durch welche die herrschaft Heinsberg an Sponheim gekommen ift. Siehe Kremers, academ, beitr, I.B. pag. 7. (q). Würdtwein subsid. dipl. tom. V, pag. 423..

dass in besagtem jahre noch ein Johann gelebt habe, der semior genannt worden. Wo könnte ich diesen aber besser suchen und sicherer finden, als in der person des jüngern sohns Wilhelms IL zumalen der inhalt obbemelter urkunde, und das jahr, worin sie ausgesertigt worden, gar nicht muthmassen lässt, dass darin die rede von Johan I seye, dessen vatters-bruder gleichen namen geführet — im jahre 1283 annoch gelebt — und also jener Johannes senior gewesen, welcher nach vorbemelter urkunde annoch im leben gewesen wäre. Den zweiten sohn unsers ungenannten herrn von Heinzenberg nenne ich Isinbart I, der in zweien urkunden vom jahre 1271 (r) und 1277 (s) als domherr zu Mainz und als pastor zu Rhaunen, vorgefunden wird. Er führet zwar darin nicht den Heinzenbergischen geschlechts-namen, fondern es heisst nur : Isenbardus de Rune canonicus majoris ecclehe Mogunt. & pastor ecclesie Rune. Dem ungeachtet halte ich ihn für einen Heinzenberger, weil dieses geschlecht das jus patronatus in Rune oder Rhaunen (t) von altern zeiten her belessen. und diese pfarrei als ein patrimenial pastorat (#) behandelt hat, auch keine adeliche familie de Rune in der dasigen gegend bekannt ist.

Fff 2

S. VII.

<sup>(</sup>r) Würdtwein l. c. tom. V, pag. 415.

<sup>(</sup>s) Loc. cit. pag. 420.

<sup>(</sup>t) Dieses ist der hauptort des von Kurpfalz lehenrührigen sogenanten hochgerichts Rhaunen, woran dermalen noch das erzstist Trier ein 4tel und das hochsürstliche haus Salm drei 4tel besitzet. Es liegt auf dem Hundsruck, und ist drei stunden von Kirn entsernet.

<sup>(</sup>s) Dergleichen pfarreien waren sehr einträglich, und dahero geschahe es, dass die familien, deren vorelteren selbige gestistet, und das jus patronatus sich vorbehalten hatten, gemeiniglich einen ex samilia als pastorem ernannten, der denn hernach die pfarrei durch einen vicarium versehen liese. Eben ein solches pastorat war auch die dermalen noch bekannte pastorei Hausen auf dem Hundsruck.

#### S. VII.

みん かおおり つけいし 心臭 サブ So wenig ich vermögend gewesen "einen blindigen beweis Tangere linie erlüscht. darzulegen das vorhemelte Johann und Isinbart leibliche brüder, und föhne des ungenannten herrn, von Heinzenberg gewesen sind. eben so wenig kan ich erproben, dass ersterer eine gemahlingehabt und kinder mit derselben gezeugt habe, ohnerachtet die umstände besonders dass gegen ende des dreizehenden jahrhunderts zwei afte dieses geschlechts ganz ohnsehlbar und unwiedersprechlich vorhanden gewesen at die sache äußerst wahrscheinlich machen. Ich nehme also keinen anstand, unserm Johann einen sohn, namens Fridrich, aus nachstehenden gründen anzuweisen. einer urkunde vom jahre 1293 (x) lese ich : cum sigillis nobilium virorum F. & Th. dominorum de Henzenberch militum &c. &c. Diese abgekürzte namen können nun wohl meines ermessens keine andre fevn, als Fridrich und Thilman, zumal eine weitere urkund vom jahre 1294. ausdrücklich enthält: Ego Thilmannus dominus de Heyntzenberg &c. una cum sigillo domini Friderici coanati mei de Heintzenberg &c. &c. Sie waren demnach keine brüder, fondern vettern, folglich waren zwei linien vorhanden und gehört einer in die ältere, der andere in die jungere. Nurfragt es sich, zu welcher der Fridrich zu zählen sey? Ich habe ihn ohne allen anstand in die jungere gesezt, und als einen sohn lohanns II angenommen, weil, wie sogleich dargethan werden wird, fein sohn Johan IV ohne kinder verstorben und mit ihm feine linie im mannsflamme erloschen ist. Ich glaube, meine meino meining werde beifall finden.

> Noremelter unser Fridrich war ein vasalt der grässich Spanhesmischen brüder Simons III von Kastellaun und Johansen II von Creuznach, in welcher eigenschaft er noch im jahre 1301 (y)

> > 11.3 . .

<sup>(</sup>x) Hontheim. hift. Trever. tom. I, pag. 827.

<sup>(</sup>y) Kremer dipl, beitr. page 336.

vorkommt, aber nicht gar lang hemach mit tod abgegangen zu feyn scheint. Denn seine gemahlin, namens Renata, erscheint im monate October des jahrs 1303 (2) als wittib, mit welcher er nach folcher urkunde einen folm, Johan IV, und eine tochter Margreth genannt, gezeugt hat , die an den theingrafen Sifrid vermälilt worden. (a) Ob nun zwar voterwelmte arkunde vom jahre 1303 hur von einem sohne unsers Friedrichs meldung thur. fo vermuthe ich gleichwohl, dals er hoelt einen indmens Fitdrich gehabt habe, welcher im jahre 1333 zum abte des klofters St. Mathias bei Trier erwehlt worden, und im jahre 1344 gestorben ist. (b) Die gleichheit des namens sax mich verleitet, diesen als einen sohn unsers Fridrichs aufzustellen, zumafen gar nicht bezweifelt werden kan, dals er aus dem geschlechte der herren von Hemzenberg gewesen sey dessen jungere sinie mit obgedachtem Johann IV erloschen ist. Ob aber diefer unvernight: oder ohne kinder zu hinterfallen mit tod abgegangen. Ran ich nicht bestimmen. Doch kömt mir ersteres am wahrscheinsichsten vor, und ich vermuthe, dass eben in rücksicht der angeschiehenen allodial erbschaft der rheingraf Bifrid den ente schlußegefalst haben möge, die schwester unsers Johatin sich als gemahlin beizulegen. Und nun wende ich mich zu der altern Binley State of the Books and ed welcher were

Fff 3 S. VIII.

ed and the contraction

<sup>(2)</sup> Kurzgesaste geschichte des Wild- und Rheingrässichen Runses pag. 34in verbis: "Ego Siepratous Rhingravius notum esse volus quod sumper sidejusiores meos, videlicet dominum Thirdunganam de Hencen"berc de pecunia mibi promissa a domino Friderico pie memorie de
"Hencenberc, Renata uxore ejus legitima ac Johannis silio corum
"propter matrimonium per nos contractum legitime, que mibi est ple"narie persoluta, renuncio &c.

<sup>(</sup>a) Loc. cit. pag. 33 und 34 not. 11.

<sup>(</sup>b) Bruschius chronolog. monasterior. German. pag. 446.

#### S. VIII.

Aeltere linie

N. L.

Hieroben ist bereits angemerckt worden, dass der im jahre Wilhelms II. 1232 vorkommende Wilhelm der nemliche nicht wohl seyn könne, der im jahre 1215 erscheinet, sondern dass lezterer der vatter des erstern gewesen seyn müsse, den ich demnach Wilhelm II nennen, und als den stifter der älteren linie darstelle, ob ich gleich nicht erproben kan, dass er der erstgebohrne sohn gewefen ist, sondern solches lediglich um deswillen vermuthe, weil er nach dem damaligen gebrauch, dem erstgebohrnen sohn den vätterlichen namen beizulegen, Wilhelm genennt worden ist. Befondere nachrichten von ihm mitzutheilen bin ich aus mangel der urkunden gänzlich außer stand, kan also auch nicht den namen feiner gemahlin angeben, noch weniger aber erweisen, dass er mit der schutz-und schirm-gerechtigkeit über das kloster Ravengiersburg von den herren wildgrafen belehnt gewesen seye, ohnerachtet sein sohn, Johann I, selbige ausgeübet hat, wie es sogleich näher dargethan werden wird.

> Zwei föhne, Wilhelm und Johan, habe ich unserm Wilhelm II, jedoch ohne förmlichen beweis und lediglich aus der §. VII angeführten ursache hingeschrieben. Ich zweiselte sogar anfänglich, ob ich sie für briider ansehen dörfte, denn in der hieroben S. II schon angezogenen urkunde vom jahre 1263, wie auch in einer andern vom jahre 1274 (c) kommt Wilhelm, so wie Johann in der hierunten ersichtlichen urkunde vom jahre 1285 allein vor, und in der vom jahre 1265 (d) erscheint er zwar mit einem Johann, doch wird dabei nicht gemeldet, dass sie brüder seyen, fondern es heisst lediglich: intersuerunt Wylhelmus & Johannes domini de Hentzenberg. Die hierunten angedruckte vom original genom-

<sup>(</sup>c) Rechtliche abhandlung von dem vorzug der näher gesippten &c. p. 134.

<sup>(</sup>d) Würdtwein jubsid. dipl. tom. V, pag. 414.

genommene und zum erstenmal im druck erscheinende urkunde vom jahre 1267 stellt sie ebenfalls nicht als brüder dar, enthält auch nur die anfangsbuchstaben ihrer namen; ja so gar in einer weitern vom jahre 1270 (e) erscheinen V. & Ja. fratres de Heinzenberg, welche beide abkürzungen einen neuen zweisel erregen könnten, wenn nicht zwo schon abgedruckte urkunden vom jahre 1278 (f) und 1283 (g) die sache ins klare sezten, gestalten leztere also ansängt: Nos Wilhelmus & Johannes fratres domini de Henzenberg &c. und in der andern gesagt wird: quod—cassum de Heynzemberch a viris nobilibus domino Wilhelmo & Johanne fratre suo dominis ibidem &c. &c. mithin aller anstand, sie für brüder anzunehmen, völlig verschwindet.

Unter jeztbemelten zween brüdernwar also Wilhelm der erstgebohrne. Ich nenne ihn Wilhelm III, und merke zugleich an, dass er mir nur noch einmal in einer urkunde vom jahre 1281, die ich im nachfolgenden § bei seinem bruder anziehen werde, vorgekommen, auch wo nicht unvermählt, doch ohne kinder zu hinterlassen gestorben seye, welches sich mit zuverlässigkeit daraus schließen lässt, dass nach zeugniss der vorhandenen urkunden, besonders von den jahren 1281 und 1285 nicht er, sondern sein brüder Johann die kasten-vogtei zu Ravengiersburg ausgeübt hat, nicht minder daraus, dass mehr gedachter sein bruder Johann vom grafen Heinrich von Veldenz schon im jahre 1278 die zusicherung erlangt hat, unserm Wilhelm in den Veldenzischen lehen nachzusolgen (h) ein sicheres kennzeichen, dass Wilhelm

N. I.

<sup>(</sup>e) Ast. acad. Theod. Palat. tom. II, pag. 300.

<sup>(</sup>f) Hontheim hist. Trevir. p. 808.

<sup>(</sup>g) Rechtliche abhandlung von dem vorzug der näher gesippten pag. 95:

<sup>(</sup>h) Herzoglich Pfalz-zweybrückische druckschrift von 1772 gegen den freiherrn von Warsberg, betreffend die gravam. religionis in Hennweiler, wo ein schema successionis in seudo Hennweiler, jedoch sehr unvollständig und zum theil sehlerhaft, besindlich ist.

helm damals keine leibserben gehabt, und Johann vorher nicht in der mitbelehnung gestanden habe.

#### S. IX.

Johann I und Leine föhne.

N. III.

Johann I war allem ansehen nach schon vor dem jahre 1265, in welchem, wie oben angeführet worden, er zum erstenmal vorkommt, mit einer gemahlin versehen; sie nannte sich Antonica, wie solches eine urkunde vom jahre 1285 (i) erprobet: ihren geschlechts-namen aber habe ich nicht aussindig machen können. Allen vorliegenden urkunden und umständen nach, hat er mit seinem ältern bruder Wilhelm gemeinschaftlich regieret, die schutz- und schirmgerechtigkeit über das kloster Ravengiersburg hingegen, wo nicht allein von den Wildgrafen zu lehen getragen, doch mit ausschließung seines bruders ausgeübt. hierunten angefügte ebenwohl zum erstenmal im drucke erscheinende, und in mancherlei rucksicht, hauptsächlich aber wegen bestimmung der zwischen dem kloster Ravengiersburg und unserem Johann als schirms-herrn strittig gewesenen rechte ungemein merkwürdige urkunde vom jahre 1281 machet darüber den vollständigen beweis, welcher durch die jüngere vom jahre 1285 den höchsten grad der gewisheit erhält. Ich würde bei einer genealogischen abhandlung mich vom zweck allzuweit entsernen, wenn ich vom dem inhalte dieser und der übrigen urkunden weitläufiger handlen wollte; ich kehre also zu unserm Johann zurück, den ich für den vatter der gegen das ende des dreizehenden jahrhunderts vorkommenden beiden herren von Heinzenberg, Thilman und Johann, mit der bemerkung erkläre, dass derselbe nach dem jahre 1288, in welchem er zum leztenmal in den urkunden erscheinet, (k) das zeitliche mit dem ewigen verwechselt habe.

Vor-

<sup>(</sup>i) Würdtwein subsid. diplom. tom. V, p. 425.

<sup>(2)</sup> Eben daselbst pag. 427.

Vorewehnter Thilmann, welcher, wie ich oben bereits angezeigt habe, zum erstenmal im jahre 1203 mit seinem vettern Friedrich von Heinzenberg vorkömmt, (1) verfiele mit dem Wildgrafen Gottfried genannt Raup wegen zween leibeignen frauen N. IV. zu Kirn in irrung, die aber im jahre 1204 nach zeugniss der unten ersichtlichen urkunde in der güte, und mit einwilligung seines kurzbemeldten vetters Friedrich beigeleget wurde. In einer andern und jüngern urkunde des grafen Georgs von Veldenz vom jahre 1302, (m) finde ich unter den zeugen einen Theodoricum dominum de Hencenberch: ich vermuthe aber, dass allda ein schreibfehler begangen worden, oder aber, da vielleicht der namen nur mit den buchstaben Th. wie solches auch in der obangezogenen urkunde vom jahre 1203 geschehen, in dem original angezeigt gewesen, statt des an sich wirkcklich wenig bekannten namens Thilmann, der mehr übliche namen Theodoricus unter sothaner abkürzung Th. sev gelesen und in die abschrift gesezet worden. Da annebst auch sothane urkunde zu Rune oder Rhaunen, allwo die herren von Heinzenberg schon erzehlter masen den kirchenfatz auch sonstige gefälle hatten, ausgesertiget worden, so wird wohl weiters kein zweifel obwalten, mehrgenannten Theodoricum für unsern Thilmann zu halten, zumal dieser namen in der urkunde vom jahre 1302 ganz deutlich ausgedruckt ist, derselbe auch in einer andern des folgenden jahres 1303 (n) Thilemannus benamst wird, Sein bruder Johann erscheint in einer urkunde vom jahre 1300 (o) als canonicus regularis monasterii in Revengyrsburg, dessen unser Thilmann bekanntlich advocatus war; Vol. IV Hift. und

(A Hontheim hift. Trev. tom I, pag. 827.

<sup>(</sup>m) Gudenus cod. dipl. tom. II, pag. 982.

<sup>(</sup>n) Kurzgefaste geschichte des Wild - und Rheingrästichen hauses p. 34-

<sup>(</sup>o) Würdtwein. Jubsid. dipl. tom. V, pag. 445.

und eben deswegen glaube ich, dass Johann sein bruder gewesen. Die gemahlin unsers Thilmanns ist mir ihrem namen nach unbekannt: inzwischen habe ich kein bedenken, die weiters vorkommende Georg und Isinbart von Heinzenberg ihm-als söhne hinzugeben, wovon ersterer, so wie lezterer, abermals einen besondern ast stiftete.

#### g. x.

Georg I und Georg I und ältester sohn Thilmanns I erscheint zum erstenseine sohne, mal in einer urkunde des grafen Ludwigs von Loss 1334, so N. VII. hierunten angedruckt ist. Er muss vor dem jahre 1341 mit tod abgegangen seyn, weil seine gemahlin Margreth in diesem jahre als wittib vorkommt, und mit einwilligung ihrer kinder, auch unter der zeugenschaft Georgs II von Heinzenberg ihre gerichte zu Mengersrod, Gemünden und Steinsberg dem kloster zu Ravengiersburg verkaufte, welchen handel Friedrich von Stein und und seine gemahlin Elisabeth, die ich eben deswegen für eine tochter unsers Georgs I halte, durch eine eigne urkunde begnehmigten, wie ich denn folches alles aus dem eingangs erwehnten alten kopein - und sogenanten Ravengiersburger lagerbuche, jedoch ohne die urkunden selbst abzuschreiben, zur nachricht aufgezeichnet habe. Da übrigens die nachkommenschaft unsers Georgs ehender als die Thilmannische im mannesstamme erloschen ist, so will ich auch von jener das nöthige nach einander anführen, obschon ich durch diese einrichtung behindert werde. die hierunten angedruckte urkunden in ihrer zeit ordnung anzuführen.

Die kinder unsers Georgs I waren Johann V, Isinbart III, und Elisabeth. Diese wurde mit vorermeldtem herrn Friedrich von Stein vermählt, und soll schon im jahre 1333 dessen gemablin gewesen seyn. (p) Isinbart hingegen erscheinet erst im jahre 1352,

<sup>(</sup>p) Humbracht höchste zierde Deutschlands, tabul. 91.

1352, allwo er von Georgs II Nebe (q) genannt wird. Ihr bruder Johann V. welcher nach dem, was hieroben angeführet worden, im jahre 1341 schon grosjährig war, und 1342 zum erstenmal namentlich vorkommt, hatte eine mühle zu Kirn, auf welche der Kirburgische wildgraf Friedrich ein auge geworfen hatte, gleichwohl aber befürchtete, dass sie in fremde hände gerathen möchte. Unser Johann nun, der vermuthlich seinem lehenherrn eine gefälligkeit erzeigen wollte, machte sich in obangeregter urkunde verbindlich, sothane mühle, so fern keiner seiner nächsten erben selbige haben wollte, an niemand anders als an befagten wildgrafen Friedrich und dessen erben zu verkaufen oder zu verpfänden. Der wildgraf erreichte auch seine absicht; jedoch erst im jahre 1373. (r) Eine andere urkunde vom jahre 1358, stellt unsern Johann und seinen vetter Georg II als schiedsrichter dar, um die zwischen dem Wildgrafen Friedrich von Kirburg und dem Rheingrafen Johann II entstandene irrungen nieder zu legen. Uebrigens muss unser Johann vor dem jahre 1363 dieses zeitliche verlassen haben. Seine gemahlin nannte sich Elisabeth; es ist mir aber der desfalls aufgezeichnete beweis, ohne zu wissen, wie, ab handen gekommen.

N. X.

N. VIII.

N. XI.

## S. XI.

Vorerwehnter Johann hinterlies zwei kinder, Johann VI und Johann VI und Johann VI und Johann VI und eine tochter, namens Elisabeth, welche an Heinrich Bube von Geine gemahlin.

Ulme vermählet war. Dieser verkauste im jahre 1363 seinen lehnmann Dyele von Dirckisheim und das dominium direstum über die zu Stausenberg und Obersberg gelegene güter und gülten, so derselbe lehenweise besasse, an den wildgraßen Friedrich von Ggg 2 Kir-

<sup>(</sup>q) Dass Nebe nicht allemal einen bruders - oder schwestersohn andeute, ist bekannt.

<sup>(</sup>r) Ex notit. archivali.

Kirburg, wobei unser Johann von Heinzenberg als zeuge erschiene. Schon hieraus muthmaste ich, dass eine nahere verwandtschaft zwischen dem verkäuser und dem zeugen obgewaltet haben müsse. Da ich nun von ungefähr die nachricht fand, (s) dass Heinrich Bube von Ulme, ritter, und seine hausfrau Elisabeth von Heinzenberg die dörfer Hohenschied und Obercleynich im jahre 1375 an den grafen Johann von Spanheim den blinden verkauft haben, so wurde ich in meiner muthmasung bestärkt, dass erwehnter Heinrich Bube von Ulme mit unsers Johannsen schwester vermählt gewesen sev.

Irmgard von Ippelbrun (t) war die gemahlin unsers Johanns. Schon im jahre 1363 erhielte er vom erzbischose Cuno zu Trier die erlaubnis, diese seine gemahlin auf die helfte des vom erzstifte lehenrührigen schlosses Heinzenberg wegen ihres wittums zu versichern: (u) aber erst im jahre 1377, nachdem er vier jahr zuvor seine mühle zu Kirn an den wildgrafen. Otto von Kirburg verkaufet hatte, (x) bewidmete er diese seine gemahlin mit einwilligung des lehenherrn, des kurz erwehnten wildgrafen Otto. auf seine Ravengiersburger vogteigefälle. (y) Es war aber diese ehe unfruchtbar, und Johann hinterlies seine gemahlin als wittib; in welchem jahre, weis ich nicht eigentlich zu bestimmen; N. XXII. nur so viel ist gewis, dass sie im jahre 1390 schon wittib gewefen, als in welchem sie mit einwilligung ihres bruders Eberhard.

<sup>(</sup>s) Zilles. manuscriptum. Sponhemic.

<sup>(</sup>t) Ihr vatter hiess Friedrich, und scheinet der lezte seines geschlechts: gewesen zu seyn, ihre mutter hingegen nannte sich Adelheid Bayer: von Boppart. Siehe Humbracht loc. cit. tabul. 32.

<sup>(</sup>u) Senckenberg meditat. pag. 460.

<sup>(</sup>x) Ex notit. archiv.

<sup>(</sup>y) Senckenberg loc, cit. pag. 467...

domdechanten zu Mainz, (z) zweihundert gulden von dem wildgrafen Otto von Kirburg entlehnte, dem sie dagegen ihre von der Ravengiersburger vogtei jährlich fallende hinlichs- und wittumsgefälle verpfändete, zu ihrer beiderseitigen sicherheit annebst ihre eheberedung und wittums- verschreibung bei dem ritter Johann von Stein, ihrem vetter, hinterlegte. Sie begab sich N. XXIII. nachher mit Friederich Greisenklau von Vollraths in die zwote ehe, und brachte demselben die herrschaft Ippelbrun erblich zu. (a)

#### S. XII.

Vorgedachte urkunde XXIII, wie auch die XV, XVIII, und Diplomatische XIX nebst einigen andern, so dahier anzusugen überslüssig gewe-bemerkung. sen wäre, sind ganz besonders merkwürdig. Denn in selbigen glaube ich eine diplomatische seltenheit und wahrhaft nette entdeckung gemacht zu haben, welche in folgenden bestehet. damalige herren von Heizenberg hatten allem ansehen nach schlechte schreiber oder doch solche, auf die sie sich bei aussertigung der nrkunden nicht verlassen konnten. Bald liesen sie ein wort aus - bald versezten sie die worte - bald schrieben sie selbige falsch. Um nun eine neue abschrift und zweitere ausfertigung zu ersparen, wurden die schreibsehler in dem original selbst geändert. Damit aber hierdurch die urkunde nicht mit der zeit in den verdacht gebracht werden möge, dass sie untergeschoben, verfalscht oder nachgemacht seye, so wurden die geschehene abänderungen am ende der urkunde mit den worten bemerkt: dislocationes in causti (dieses wort habe ich nicht recht lesen, auch Ggg 3 nicht

<sup>(</sup>z) Er kömmt schon im jahre 1385 als domdechant von in Würdtweindioec. Mog. tom. I, pag. 61.

<sup>(</sup>a) Siehe Humbracht 1. c.

nicht errathen können) approbamus — superscriptiones Schaden (b) in secunda linea descendendo nec non wir in vicesima prima linea similiter descendendo sirmiter approbamus — superscriptionem vns in septima linea descendendo approbamus — superscriptionem briess in vndecima linea descendendo approbamus — superscriptionem briess in der that zu bewunderen ist, aber gleichwohl meines erachtens bei beurtheilung anderer urkunden, worin dislocationes oder superscriptiones vorgesunden werden, nicht zur allgemeinen regul dienen kann.

#### S. XIII.

Isenbart II. Nachdem nun oberzehlter massen Johann VI ohne leibeserund sein sohn ben zu hinterlassen gestorben war, so solgten ihm in den erb- und
lehen-gütern seine vetteren aus der von Isenbart II gestisteten
jüngsten Heinzenbergischen linie. Dieser Isenbart erscheinet in
einer urkunde vom jahre 1323 als zeuge einer Rheingrässichen

N. VI. handlung, allwo er Ritter genannt wird: sodann in zwo andern vom jahre 1324, (c) und endlich in einer urkunde von 1334. (d)

Der zeitrechnung nach kann ich ihn für nichts anders, als einen sohn Thilmanns I, und bruder Georgs I, somit für den stifter des jüngsten und am längsten im flor gestandenen Heinzenbergischen astes ansehen, zumalen aus allen urkunden sich veroffenbaret, dass in der mitte des xivten jahrhunderts zwei linien vorhanden gewesen sind, und sämmtliche damals im leben gewesene personen

zu

<sup>(</sup>b) Dieses wort finde ich nicht in der urkunde: vielleicht war Schaden statt Schynende geschrieben. Aus mangel der original-urkunden. deren samtliche abschriften in einem alten durch Hugel von Stein, und Johannes Kemmerer erzpriester zu Kirn vidimirten kopeibuch stehen, kann ich diese sache nicht vollkommen ins klare sezen.

<sup>(</sup>c) Ex notit. archiv.

<sup>(</sup>d) Senckenberg flor. spars. pag. 125.

zu der Thilmannischen linie gehöret haben. Was er für eine gemahlin gehabt, ist eben so unbekannt, als in welchem jahre er verstorben ist. Es muss aber wohl sein todt vor dem jahre 1342 N. VIII. erfolgt fevn, weil in diesem sein sohn Georg II schon vorkommt, (e) dessen schwester Irmgard mit einem herrn von Stein (f) vermählt war, wie solches aus der unten vorkommenden urkunde N. X. deutlich erhellet.

Der so eben bemelte Georg II ist vermuthlich derjenige herr von Heinzenberg, welcher in dem Hennweiler weisthum vom jahre 1346 als vogt daselbst vorkommt. (g) Er wird hiernechst namentlich in einer urkunde vom jahre 1351 als bürge Dietrichs von Eych, domhern zu Teier, angetroffen, und im jahre 1352 erscheinet er mit seiner gemahlin Johanneta, deren geschlechtsnamen ebenwohl noch zur zeit unbekannt ist. Der wildgraf Fridrich von Kirburg gab demselben zweihundert pfund heller, und nahm ihn zu einem ledigen burgmann des schlosses Wildenburg an. wogegen derselbe verschiedene eigenthümliche zehenden dem wildgrafen verlegte. Im jahre 1358 war er nebst seinem vettern Jo- N. XL. han IV schiedsrichter des wildgrafen Fridrichs und des rheingrafen Johanns, welche wegen der vogtei des klosters zu Flonheim in

<sup>(</sup>e) Siehe unten N. VIII, und von Hontheim hist. diplom. Trevir. tom. II. p. 149.

<sup>(</sup>f) Der herr verfasser des hier oben angezogenen schematis successionis in feudo Hennweiler nennt ihn Ulrich: ob er aber recht habe, oder ob der gemahl unserer Irmengard nicht vielmehr mit einem im J. 1352 vorkommenden Thilmann von Stein vermählt gewesen sey, ist aus mangel einer glaubhaften Steinischen stammtasel (denn die Humbrachtische ist auch unrichtig) nicht wohl zu bestimmen; darin aber hat er offenbar geirret, da er die Irmengard als eine schwester der drei brüder. Thilmanns, Wilhelms und Georgs angiebt.

<sup>(</sup>g) Herzogl, pfalz Zweybrück impress, contra Warsberg, ibiq. schema suecess, in feudo Hennweiler.

strittigkeiten verfallen waren. Ob er zur verschwendung geneigt gewesen, oder durch besondere zusälle gemüsigt worden, verschiedenes von dem seinigen zu verpfänden, will ich nicht bestimmen: genug, dass er im jahre 1301 die von Veldenz lehenrührige vogtei zu Hennweiler seinem schwestersohne, Thilmann von Stein und dessen gemahlin, Johanneta von Rodemachern, auch im jahre 1366 alle seine gülten und zinsen daselbst an diese beide eheleute, jedoch auf wiederlosung versezte. (h) Einige jahre hernach, und zwar ums jahr 1369 soll unser Georg das zeitliche verlassen haben. (i) Die sache ist wahrscheinlich, weil, wie sogleich umständlicher angesührt werden wird, dessen söhne Thilmann, Wilhelm und Georg die vätterliche güter im jahre 1370 besessen.

#### S. XIV.

Der so eben erwehnte Thilmann II, erstgebohrner sohn Georgs II, Thilmann II und seine brü- war der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg. Die ihn und der. feine beide brüder betreffende urkunden lassen desfalls keinen zweifel übrig, denn er allein wird darin ein herr zu Heinzenberg, Wilhelm und Georg hingegen nur gerade aus dessen brüder oder von Heinzenberg benamset; noch deutlicher aber läst sich solches aus N. XV, XVI. der urkunde vom jahre 1373, und der vom jahre 1375, wie nicht weniger aus dem unterschied der brüderlichen sigillen schliessen; auch selbst der inhalt der von diesen drei brüdern ausgesertigten urkunden bestärket dieses von mir angegebene seniorat, deren erstere im jahre 1370, folglich kurz nach ihres vaters ableben, zu stande gekommen ist. Gedachte drei brüder verpfänden darin die dörfer Hennweiler, Oberhausen, Guntzelberg, das thal Heintzenberg und mehrere andere stücke an Thilmann von Stein und seine gemahlin Johaneta von Rodemachern umb 600 pfund heller, welche

<sup>(</sup>h) Erst angeführte pfalzgräfliche Zweybrückische druckschrift,

<sup>(</sup>i) Eben daselbst,

che bereits auf eben diese unterpfänder schon einige jahre vorher eine gleiche summe an Georg II gelehnt hatten. Graf Heinrich von Veldenz gab als lehnherr hierzu seine abermalige einwilligung, und Thilmaun von Stein reversittesich, dass er nach sechs N. XIII. jahren die wiederlosung auch so gar dem grafen von Veldenz gestatten wolle (k), doch also, dass das geld. auf dem schlosse Wartenstein, (l) allwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt werde.

#### S. XV.

Fast sollte man glauben, vorerwehnte drei Heinzenbergische Verkausen gebrüder hätten die erlöschung ihres geschlechts in absicht gehabt, ihre güter. oder doch wenigstens vorausgesehen, indem sie schulden über schulden machten, und ein stück nach dem andern veräusserten. Aus dem zehenden zu Oberhausen, welcher ein wildgrässiches mannlehen war, hatten sie eine jährliche korngülte von acht malter an Peter von Schuren, so in der herrschaft Wildenburg wohnte, (m) um 80 pfund heller versezt; diesen versprachen sie zwar im jahre 1373 binnen den solgenden sechs jahren wieder frei zu Vol. IV Hist.

Hhh ma-

<sup>(</sup>k) Diese und die vorhergehende urkunde sind in dem mehr angezogenem herzoglich pfalz-zweybrückischen impresso puncto gravam. relig. in Hennweiler abdedruckt: weil aber dieses impressum in wenigen händen seyn dörste, habe ich solche abschriftlich hier beyzusügen, für dienlich erachtet.

<sup>(1)</sup> Das dem ehemaligen festen und fast künstlich erbaut gewesenen schlosse Steincallensels gegenüber, und fast im gesichte des schlosses Kirburg
stehende schloss Wartenstein (Wartelsstein) gehört der freiherrlichen
samilie von Warsberg. Wie dieses dem uralten herrn von Stein oder de
Lapide zuständig gewesene schloss auf Warsberg gekommen sey, belehret uns obgedachte Pfalz-Zweybr. schrift.

<sup>(</sup>m) Im jezigen amte Wildenburg, fo dem fürst-rheingrässichen hause gehört, liegt ein dorf Schauren genannt: vielleicht war es Peters von Schuren eigenthum.

nicht errathen können) approbamus — superscriptiones Schaden (b) in secunda linea descendendo nec non wir in vicesima prima linea similiter descendendo sirmiter approbamus — superscriptionem vns in septima linea descendendo approbamus — superscriptionem briess in undecima linea descendendo approbamus — superscriptionem briess in der that zu bewunderen ist, aber gleichwohl meines erachtens bei beurtheilung anderer urkunden, worin dislocationes oder superscriptiones vorgesunden werden, nicht zur allgemeinen regul dienen kann.

#### S. XIII.

Isenbart II. Nachdem nun oberzehlter massen Johann VI ohne leibeserand sein sohn
Georg II.

ben zu hinterlassen gestorben war, so solgten ihm in den erb- und
lehen-gütern seine vetteren aus der von Isenbart II gestisteten
jüngsten Heinzenbergischen linie. Dieser Isenbart erscheinet in
einer urkunde vom jahre 1323 als zeuge einer Rheingrässichen

N. VI. handlung, allwo er Ritter genannt wird: sodann in zwo andern vom jahre 1324, (c) und endlich in einer urkunde von 1334. (d) Der zeitrechnung nach kann ich ihn für nichts anders, als einen sohn Thilmanns I, und bruder Georgs I, somit für den stifter des jüngsten und am längsten im flor gestandenen Heinzenbergischen astes ansehen, zumalen aus allen urkunden sich veroffenbaret, dass in der mitte des xivten jahrhunderts zwei linien vorhanden gewesen sind, und sämmtliche damals im leben gewesene personen

ZU

<sup>(</sup>b) Dieses wort finde ich nicht in der urkunde: vielleicht war Schaden statt Schynende geschrieben. Aus mangel der original-urkunden. deren samtliche abschriften in einem alten durch Hugel von Stein, und Johannes Kemmerer erzpriester zu Kirn vidimirten kopeibuch stehen, kann ich diese sache nicht vollkommen ins klare sezen.

<sup>(</sup>c) Ex notit, archiv.

<sup>(</sup>d) Senckenberg flor. spars. pag. 125.

zu der Thilmannischen linie gehöret haben. Was er für eine gemahlin gehabt, ist eben so unbekannt, als in welchem jahre er verstorben ist. Es muss aber wohl sein todt vor dem jahre 1342 N. VIII. erfolgt feyn, weil in diesem sein sohn Georg II schon vorkommt, (e) dessen schwester Irmgard mit einem herrn von Stein (f) vermählt war, wie solches aus der unten vorkommenden urkunde N. X. deutlich erhellet.

Der so eben bemelte Georg II ist vermuthlich derjenige herr von Heinzenberg, welcher in dem Hennweiler weisthum vom jahre 1346 als vogt daselbst vorkommt. (g) Er wird hiernechst namentlich in einer urkunde vom jahre 1351 als bürge Dietrichs von Eych, domhern zu Teier, angetroffen, und im jahre 1352 erscheinet er mit seiner gemahlin Johanneta, deren geschlechtsnamen ebenwohl noch zur zeit unbekannt ist. Der wildgraf Fridrich von Kirburg gab demselben zweihundert pfund heller, und nahm ihn zu einem ledigen burgmann des schlosses Wildenburg an. wogegen derselbe verschiedene eigenthümliche zehenden dem wildgrafen verlegte. Im jahre 1358 war er nebst seinem vettern Jo- N. XL. han IV schiedsrichter des wildgrafen Fridrichs und des rheingrafen Johanns, welche wegen der vogtei des klosters zu Flonheim in

(e) Siehe unten N. VIII, und von Hontheim hist. diplom. Trevir. tom. II, p. 149.

<sup>(</sup>f) Der herr verfasser des hier oben angezogenen schomatis successionis in feudo Hennweiler nennt ihn Ulrich: ob er aber recht habe, oder ob der gemahl unserer Irmengard nicht vielmehr mit einem im J. 1352 vorkommenden Thilmann von Stein vermählt gewesen sey, ist aus mangel einer glaubhaften Steinischen stammtafel (denn die Humbrachtische ist auch unrichtig) nicht wohl zu bestimmen; darin aber hat er offenbar geirret, da er die Irmengard als eine schwester der drei brüder. Thilmanns, Wilhelms und Georgs angiebt.

<sup>(</sup>g) Herzogl, pfalz Zweybrück, impress, contra Warsberg, ibiq. schema suecess, in feudo Hennweiler.

strittigkeiten versallen waren. Ob er zur verschwendung geneigt gewesen, oder durch besondere zusälle gemüsigt worden, verschiedenes von dem seinigen zu verpfänden, will ich nicht bestimmen: genug, dass er im jahre 1301 die von Veldenz lehenrührige vogtei zu Hennweiler seinem schwestersohne, Thilmann von Stein und dessen gemahlin, Johanneta von Rodemachern, auch im jahre 1366 alle seine gülten und zinsen daselbst an diese beide eheleute, jedoch auf wiederlosung versezte. (h) Einige jahre hernach, und zwar ums jahr 1369 soll unser Georg das zeitliche verlassen haben. (i) Die sache ist wahrscheinlich, weil, wie sogleich umständlicher angesührt werden wird, dessen söhne Thilmann, Wilhelm und Georg die vätterliche güter im jahre 1370 besessen.

#### S. XIV.

Der so eben erwehnte Thilmann II, erstgebohrner sohn Georgs II, Thilmann II und seine brü-war der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg. Die ihn und der. seine beide bruder betreffende urkunden lassen desfalls keinen zweifel übrig, denn er allein wird darin ein herr zu Heinzenberg, Wilhelm und Georg hingegen nur gerade aus dessen brüder oder von Heinzenberg benamset; noch deutlicher aber lässt sich solches aus N. XV, XVI. der urkunde vom jahre 1373, und der vom jahre 1375, wie nicht weniger aus dem unterschied der briderlichen sigillen schliessen; auch selbst der inhalt der von diesen drei brüdern ausgesertigten urkunden bestärket dieses von mir angegebene seniorat, deren erstere im jahre 1370, folglich kurz nach ihres vaters ableben, zu stande gekommen ist. Gedachte drei brüder verpfänden darin die N. XII. dörfer Hennweiler, Oberhausen, Guntzelberg, das thal Heintzenberg und mehrere andere stücke an Thilmann von Stein und seine gemahlin Johaneta von Rodemachern umb 600 pfund heller, welche

<sup>(</sup>h) Erst angeführte pfalzgräfliche Zweybrückische druckschrift,

<sup>(</sup>i) Eben daselbst.

che bereits auf eben diese unterpfänder schon einige jahre vorher eine gleiche summe an Georg II gelehnt hatten. Graf Heinrich von Veldenz gab als lehnherr hierzu seine abermalige einwilligung, und Thilmaun von Stein reversirte sich, dass er nach sechs n. XIII. jahren die wiederlosung auch so gar dem grafen von Veldenz gestatten wolle (k), doch also, dass das geld. auf dem schlosse Wartenstein, (l) allwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt werde.

#### S. XV.

Fast sollte man glauben, vorerwehnte drei Heinzenbergische Verkausen gebrüder hätten die erlöschung ihres geschlechts in absicht gehabt, ihre güter. oder doch wenigstens vorausgesehen, indem sie schulden über schulden machten, und ein stück nach dem andern veräusserten. Aus dem zehenden zu Oberhausen, welcher ein wildgräsliches mannlehen war, hatten sie eine jährliche korngülte von acht malter an Peter von Schuren, so in der herrschaft Wildenburg wohnte, (m) um 80 pfund heller versezt; diesen versprachen sie zwar im jahre 1373 binnen den solgenden sechs jahren wieder frei zu Vol. IV Hist.

Hhh ma-

<sup>(</sup>k) Diese und die vorhergehende urkunde sind in dem mehr angezogenen herzoglich pfalz-zweybrückischen impresso puncto gravam. relig in Hennweiler abdedruckt: weil aber dieses impressum in wenigen händen seyn dörste, habe ich solche abschriftlich hier beyzusügen, sür dienlich erachtet.

<sup>(1)</sup> Das dem ehemaligen festen und fast künstlich erbaut gewesenen schlosse Steincallensels gegenüber, und fast im gesichte des schlosses Kirburg stehende schloss Wartenstein (Wartelsstein) gehört der freiherrlichen familie von Warsberg. Wie dieses dem uralten herrn von Stein oder de Lapide zuständig gewesene schloss auf Warsberg gekommen sey, belehret uns obgedachte Pfalz-Zweybr. schrift.

<sup>(</sup>m) Im jezigen amte Wildenburg, fo dem fürst-rheingräslichen hause gehört, liegt ein dorf Schauren genannt: vielleicht war es Peters von Schuren eigenthum.

machen, wiedrigenfalls dem wildgrafen Otto von Kirburg und feinen erben gestattet seyn solle, solche korngülte für sich einzu-

- N. XV. lösen und zu behalten, bis dahin sie gebrüdnr oder ihre erben das hauptgeld und zinsen erlegen würden. An dessen erfolg ist aber um so mehr zu zweiseln, als unser Thilmann mit einwilli-
- N. XVI. gung seiner beiden brüder im jahre 1375 zwei abermahlige veräusserungen vornahm, da er die zu der herrschaft Heinzenberg gehörige leibeigene zu Limpach, zu Beerweiler, zu Lölbach, zu Schweinschied, zu Selbach, zu Sien, zu Becherbach, zu nieder Meckenbach, (n) zu Meddersheim, zu Meckenbach, zu Oberhundsbach, zu Fromulen, (o) zu Krebsweiler und zu Heymherch (p) und hernach auf Jakobstag die leibeigenen zu Werresbach, zu Hottenbach, zu Schauren, und überhaupt alle in das amt Hellertshausen gehörige leibeigene an den wildgrafen Otto von Kirburg auf wiederlosung verkauste. (q) Dieser einer verschwendung sehr ähnlichen Heinzenbergischen versassung ungeachtet stunde unser Thilmann gleichwohl noch in ansehen, wie er denn im jahre 1376 nebst Thilmann von Stein und Fridrich von Schmiedburg alsschiedsrichter der wildgrässichen gebrüder Fridrich und Gerhard. ausersehen wurde. (r),

Unser-

<sup>(</sup>n) Dieses dorf ist eingegangen, und dessen bann gehört nunmehro zu der gemarckung der stadt Kirn.

<sup>(</sup>e) Wo dieses dorf gestanden, weiss ich nicht anzugeben. Es scheintaber, dass es zu dem an der rechten seite des Nahslusses gelegenen amt: Naumburg gehört habe.

<sup>(</sup>p) Hemerich zum gedachten amt Naumburg gehörig..

<sup>(</sup>q) Diese urkunden dienen zur bestärkung der ohnehin bekannten verfassung unsers deutschlands im mittlern zeitalter, dass nemlich die grafen, dynasten und herren, leibeigene in dörsern wohnen hatten, die ihnen nicht eigen waren, von welchen sie zinsen, besthaupt, leibbed und andere gefälle erhielten.

<sup>(</sup>h) Kurzgefaste geschichte des wild-und rheingräslichen hauses pag. 48.

Unser Thilmann und seine brüder fuhren noch immer fort, ihre besizungen stückweis zu veräusseren. Im jahre 1378 versezten sie eine wiess zu Elchenthal an den strengen ritter herrn Lambrecht von Strumburg für 70 Mainzer gulden, und im jahre 1379 verkauften fie ihren weinzehenden zu Kirn " als wit die marcke "vnd daz kirspil daselbs zu Kieren begriffen hait iss sy zum Stey-"ne (s) zu Hanenbach vnd in allen andern enden waz in daz vor-"genant Kyrspil gehorich ist große und clein, besucht und unbe-"fucht " an mehrbemelten wildgrafen Otto von Kirburg umb 880 N. XVIII. pfund heller, jedoch auf wiederlofung; da ihm aber hiernächst unser Thilman 116 malter korn schuldig wurde, so verziehe derselbe für sich, seine erben und nachkommen auf solche wiederlosung des weinzehendens zu Kirn, als wit die parre vnd "daz kirspil daselbs zu Keren geit " (t) und versprache annebst gedachte 116 malter korn jährlich mit zehen (u) malter zu verzinsen. (x) Ferners verkauften sie im jahre 1380 und auch sub pacto de retrovendendo, ihre leibeigene zu Bruchweiler (y) und dasiger gegend an Rudolff von der Mühlen, welche hiernächst die herren wildgrafen an fich gebracht haben. Nicht weniger erwarb wildgraf Otto von unsern drei brüdern abermals im jahre Hhh 2

<sup>(</sup>s) Ein dörfgen jezo Kallenfels genannt.

<sup>(</sup>t) Diese und die vorhergehende urkunde erprobet, dass schon damahlen mehrere dörfer als filialorte zur mutterkirch in Kirn gehört haben, wie denn noch bis auf den heutigen tag obgemeltes dorf Hanenbach, wie auch Sultzbach an der Nahe in die kirche zu Kirn eingepfart sind; auf was art hingegen und zu welcher zeit das dorf Callenfels sich von dieser verbindung losgerissen, ist mir unbekannt,

<sup>(</sup>u) Zu unseren zeiten würde ein solcher zins als wucherisch angesehen werden.

<sup>(</sup>x) Sieh auch kurzgefaste geschichte des wild-und rheingräflichen hauses

<sup>(</sup>y) Ein dorf zum rheingräflichen amt Wildenburg gehörig.

1381 einige leibeigene, (z) so dann eine korngülte auf den zehenden zu Rhaunen. (a)

Noch hörten unsere Heinzenberger nicht auf, schulden auf schulden zu häussen und das ihrige zu veräussern. Im jahre 1386 erkauste wildgraf Otto von denselben das dorf Oberhundtsback mit allen gesällen vor 240 guter Mainzergulden, und in dem solgenden jahre einige leibeigene zu Heichelheim, (b) welchem allen im jahre 1388 der versatz der zehenden zu Rhaunen, Sultzbach, Heichelheim und der orten; (c) sodann zu Stibshausen, Schmerlebach und Weitersbach an mehr ernanten wildgrafen so zusagen auf dem fuse nachsolgte.

Es würde eckelhaft werden, wenn ich alle Heinzenbergische veräußerungen dahier erzählen wollte. Ich beschliesse also die reihe mit solgenden. Thilman, welchen ich im jahre 1392 als einen gesellen der damaligen sogenanten suchsgesellchast antresse, (d) versezte einige leibeigene zu Heichelheim und Sultzbach an den wildgrafen Gerhard von Kirburg, und im solgenden jahre verkiese sogar dessen bruder Wilhelm, pastor zu Rhaunen, seinen kirchenzehenden an oftgedachten wildgrafen Otto, jedoch auf wiederlosung, vor 10 guter Mainzer gulden. Unser XXVI. Thilmann hingegen wurde in bemeldtem jahre nach der urkunde besagtem wildgrafen sechs malter korn schuldig, für welche Eber-

S. XVI.

hard von Stein sich verbürgte.



<sup>(</sup>z) Kurzgefaste geschichte &c. f. 58.

<sup>(</sup>a) Eben daselbst s. 59.

<sup>(</sup>b) Dieses dorf ist ausgegangen, doch werdenauf dem platze, wo es gestanden, und nahe an der kirche, deren rudera noch vor wenig jahren zu sehen waren, jahrmarkte gehalten.

<sup>(</sup>c) Kurzgefasste geschichte f. 59.

<sup>(</sup>d) Joannis seript. rer. Mogunt. tom. I, pag. 706.

RERE

N. N.

JOHANN II, 1283. Ifinbart I, 1277, domherr zu Mainz.

RIEDERICH I, 1293 fq. 1301. Gemahlin Renata.

N IV, Margreth 1303-1327. Friedrich II, abbt 332. Gem. Sifrid Rheingraf, zu S. Mathias bei Trier 1333, 7 1344.

JOHAN 1358. Gem. E

JOHAN 1377. -Gem. I



. . . . e de la companya de l e same est. . . ٠. . • . . • , , • -• .

berg

#### S. XVI.

So weit reichen nun die von mir nach und nach gesammelte urkunden und die daraus gezogene nachrichten des Heinzenbergischen geschlechts. Weder das jahr seiner erlöschung, noch welcher von obgenannten drei brüdern zu lezt gestorben, weiss ich bestimmt anzugeben. Denn sie erscheinen noch alle drei in der urkunde vom jahre 1393, folglich muss ich es an seinen ort gestellt seyn lassen, welcher der leztlebende gewesen seyn möge. Dem sey nun wie ihm wolle, so hat doch dieses seine gute richtigkeit, dass oftermelte drei brüder ohne leibserben verstorben und die Heinzenbergische allodial-verlassenschaft an die nachkomlinge ihrer mit einem herrn von Stein vermählt gewesenen baase Irmgard von Heinzenberg gekommen sey, welche auch kraft eines mit dem grafen von Veldenz im jahre 1417 in anschung der Veldenzischen lehen getroffenen vergleichs drei theile, Veldenz hingegen einen theil (e) davon getragen haben. Diese leztere nachrichtkommtaus dem herzoglichen Pfalz-Zweybrückischen archiv(f) und wird also wohl nicht bezweifelt werden können; wobeidenn noch dieses zu bemerken ist, dass die nachkömmlinge der mit herrn Fridrich von Stein vermählt gewesenen Elisabeth von Heinzen-

(e) Hierunter scheinet auch begrissen gewesen zu seyn jener theil des an der Nahe, dem alten wildgräßlichen schlosse Kirburg gegenüber gelegen gewesenen schlosses Hoenbrucken, welchen die herren von Heinzenberg daran gehabt haben sollen. Denn in dem testament des herzogs Stepsan von Zweybrücken 1444 finde ich folgende stelle: das theil zu Hoenbrucken vff der Nohe; das theil in der gemeinschafft, darza kommende von den von Heintzenberg, in Joannis missell. pag. 26. Von diesem schlosse siehet man noch einige rudera, und ist dermalen unter dem namen, das Hombrücker schlösgen bekannt. Ich werde zu sei-

Hhh 3

Schluss

ner zeit gelegenheit haben, von demselben etwas umständlicher zu handeln.

<sup>(</sup>f) Schema successionis in seudo Hennweiler, in der druckschrist gegen Warsberg.

nicht errathen können) approbamus — superscriptiones Schaden (b) in secunda linea descendendo nec non wir in vicesima prima linea similiter descendendo sirmiter approbamus — superscriptionem vns in septima linea descendendo approbamus — superscriptionem briess in undecima linea descendendo approbamus — superscriptionem briess in der that zu bewunderen ist, aber gleichwohl meines erachtens bei beurtheilung anderer urkunden, worin dislocationes oder superscriptiones vorgesunden werden, nicht zur allgemeinen regul dienen kann.

#### S. XIII.

Isenbart II. Nachdem nun oberzehlter massen Johann VI ohne leibeserund sein sohn ben zu hinterlassen gestorben war, so folgten ihm in den erb- und
lehen-gütern seine vetteren aus der von Isenbart II gestisteten
jüngsten Heinzenbergischen linie. Dieser Isenbart erscheinet in

einer urkunde vom jahre 1323 als zeuge einer Rheingräflichen N. VI. handlung, allwo er Ritter genannt wird: fodann in zwo andern vom jahre 1324, (c) und endlich in einer urkunde von 1334. (d) Der zeitrechnung nach kann ich ihn für nichts anders, als einen fohn Thilmanns I, und bruder Georgs I, fomit für den stifter des jüngsten und am längsten im flor gestandenen Heinzenbergischen astes ansehen, zumalen aus allen urkunden sich veroffenbaret, dass in der mitte des xivten jahrhunderts zwei linien vorhanden gewesen sind, und sämmtliche damals im leben gewesene personen

ZU

<sup>(</sup>b) Dieses wort finde ich nicht in der urkunde: vielleicht war Schaden statt Schynende geschrieben. Aus mangel der original-urkunden, deren samtliche abschriften in einem alten durch Hugel von Stein, und Johannes Kemmerer erzpriester zu Kirn vidimirten kopeibuch stehen, kann ich diese sache nicht vollkommen ins klare sezen.

<sup>(</sup>c) Ex notit. archiv.

<sup>(</sup>d) Senckenberg flor. spars. pag. 125.

zu der Thilmannischen linie gehöret haben. Was er für eine gemahlin gehabt, ist eben so unbekannt, als in welchem jahre er verstorben ist. Es mus aber wohl sein todt vor dem jahre 1342 N. VIII. erfolgt fevn, weil in diesem sein sohn Georg II schon vorkommt, (e) dessen schwester Irmgard mit einem herrn von Stein (f) vermählt war, wie solches aus der unten vorkommenden urkunde N. X. deutlich erhellet.

Der so eben bemelte Georg II ist vermuthlich derjenige herr von Heinzenberg, welcher in dem Hennweiler weisthum vom jahre 1346 als vogt daselbst vorkommt. (g) Er wird hiernechst namentlich in einer urkunde vom jahre 1351 als bürge Dietrichs von Eych, domhern zu Teier, angetroffen, und im jahre 1352 erscheinet er mit seiner gemahlin Johanneta, deren geschlechtsnamen ebenwohl noch zur zeit unbekannt ist. Der wildgraf Fridrich von Kirburg gab demselben zweihundert pfund heller, und nahm ihn zu einem ledigen burgmann des schlosses Wildenburg an, wogegen derselbe verschiedene eigenthümliche zehenden dem wildgrafen verlegte. Im jahre 1358 war er nebst seinem vettern Jo- N. XL. han IV schiedsrichter des wildgrafen Fridrichs und des rheingrafen Johanns, welche wegen der vogtei des klosters zu Flonheim in

<sup>(</sup>e) Siehe unten N. VIII, und von Hontheim hift. diplom. Trevir. tom, II, p. 149.

<sup>(</sup>f) Der herr verfasser des hier oben angezogenen schomatis successionis in feudo Hennweiler nennt ihn Ulrich: ob er aber recht habe, oder ob der gemahl unserer Irmengard nicht vielmehr mit einem im J. 1352 vorkommenden Thilmann von Stein vermählt gewesen sey, ist aus mangel einer glaubhaften Steinischen stammtafel (denn die Humbrachtische ist auch unrichtig) nicht wohl zu bestimmen; darin aber hat er offenbar geirret, da er die Irmengard als eine schwester der drei brüder, Thilmanns, Wilhelms und Georgs angiebt.

<sup>(</sup>g) Herzogl, pfalz Zweybrück impress, contra Warsberg, ibiq. schema suecess. in feudo Hennweiler.

strittigkeiten verfallen waren. Ob er zur verschwendung geneigt gewesen, oder durch besondere zusälle gemüsigt worden, verschiedenes von dem seinigen zu verpfänden, will ich nicht bestimmen: genug, dass er im jahre 1301 die von Veldenz lehenrührige vogtei zu Hennweiler seinem schwestersohne, Thilmann von Stein und dessen gemahlin, Johanneta von Rodemachern, auch im jahre 1366 alle seine gülten und zinsen daselbst an diese beide eheleute, jedoch auf wiederlosung versezte. (h) Einige jahre hernach, und zwar ums jahr 1369 soll unser Georg das zeitliche verlassen haben. (i) Die sache ist wahrscheinlich, weil, wie sogleich umständlicher angesührt werden wird, dessen söhne Thilmann, Wilhelm und Georg die vätterliche güter im jahre 1370 besessen.

#### VIX.

Der so eben erwehnte Thilmann II, erstgebohrner sohn Georgs II, Thilmann II und seine brü- war der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg. Die ihn und seine beide brüder betreffende urkunden lassen desfalls keinen zweifel übrig, denn er allein wird darin ein herr zu Heinzenberg, Wilhelm und Georg hingegen nur gerade aus dessen brüder oder von Heinzenberg benamset; noch deutlicher aber lässt sich solches aus N. XV, XVI. der urkunde vom jahre-1373, und der vom jahre 1375, wie nicht weniger aus dem unterschied der brüderlichen sigillen schliessen; auch felbst der inhalt der von diesen drei brüdern ausgesertigten urkunden bestärket dieses von mir angegebene seniorat, deren erstere im jahre 1370, folglich kurz nach ihres vaters ableben, zu stande gekommen ist. Gedachte drei brüder verpfänden darin die dörfer Hennweiler, Oberhausen, Guntzelberg, das thal Heintzenberg und mehrere andere stücke an Thilmann von Stein und seine gemahlin Johaneta von Rodemachern umb 600 pfund heller, welche

<sup>(</sup>h) Erst angeführte pfalzgräfliche Zweybrückische druckschrift,

<sup>(</sup>i) Eben daselbst.

che bereits auf eben diese unterpfänder schon einige jahre vorher eine gleiche summe an Georg II gelehnt hatten. Graf Heinrich von Veldenz gab als lehnherr hierzu seine abermalige einwilligung, und Thilmaun von Stein reversirte sich, dass er nach sechs N. XIII. jahren die wiederlosung auch so gar dem grafen von Veldenz gestatten wolle (k), doch also, dass das geld auf dem schlosse Wartenstein, (l) allwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt werde.

#### S. XV.

Fast sollte man glauben, vorerwehnte drei Heinzenbergische Verkausen gebrüder hätten die erlöschung ihres geschlechts in absicht gehabt, ihre güter. oder doch wenigstens vorausgesehen, indem sie schulden über schulden machten, und ein stück nach dem andern veräusserten. Aus dem zehenden zu Oberhausen, welcher ein wildgräsliches mannlehen war, hatten sie eine jährliche korngülte von acht malter an Peter von Schuren, so in der herrschaft Wildenburg wohnte, (m) um 80 pfund heller versezt; diesen versprachen sie zwar im jahre 1373 binnen den solgenden sechs jahren wieder frei zu Vol. IV Hist.

Hhh ma-

<sup>(</sup>k) Diese und die vorhergehende urkunde sind in dem mehr angezogenem herzoglich psalz-zweybrückischen impresso puncto gravam. relig. in Hennweiler abdedruckt: weil aber dieses impressum in wenigen händen seyn dörste, habe ich solche abschriftlich hier beyzusügen, für dienlich erachtet.

<sup>(1)</sup> Das dem ehemaligen festen und fast künstlich erbaut gewesenen schlosse Steincallensels gegenüber, und fast im gesichte des schlosse Kirburg
stehende schloss Wartenstein (Wartelsstein) gehört der freiherrlichen
samilie von Warsberg. Wie dieses dem uralten herrn von Stein oder de
Lapide zuständig gewesene schloss auf Warsberg gekommen sey, belehret uns obgedachte Pfalz-Zweybr. schrift.

<sup>(</sup>m) Im jezigen amte Wildenburg, fo dem fürst-rheingräslichen hause gehört, liegt ein dorf Schauren genannt: vielleicht war es Peters von Schuren eigenthum.

strittigkeiten versallen waren. Ob er zur verschwendung geneigt gewesen, oder durch besondere zusälle gemüsigt worden, verschiedenes von dem seinigen zu verpfänden, will ich nicht bestimmen: genug, dass er im jahre 1301 die von Veldenz lehenrührige vogtei zu Hennweiler seinem schwestersohne, Thilmann von Stein und dessen gemahlin, Johanneta von Rodemachern, auch im jahre 1366 alle seine gülten und zinsen daselbst an diese beide eheleute, jedoch auf wiederlosung versezte. (h) Einige jahre hernach, und zwar ums jahr 1369 soll unser Georg das zeitliche verlassen haben. (i) Die sache ist wahrscheinlich, weil, wie sogleich umständlicher angesührt werden wird, dessen sohne Thilmann, Wilhelm und Georg die vätterliche güter im jahre 1370 besessen.

#### S. XIV.

Der so eben erwehnte Thilmann II, erstgebohrner sohn Georgs II, Thilmann II und seine brü- war der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg. Die ihn und der. seine beide bruder betreffende urkunden lassen desfalls keinen zweifel übrig, denn er allein wird darin ein herr zu Heinzenberg, Wilhelm und Georg hingegen nur gerade aus dessen brüder oder von Heinzenberg benamset; noch deutlicher aber lässt sich solches aus N. XV, XVI. der urkunde vom jahre 1373, und der vom jahre 1375, wie nicht weniger aus dem unterschied der briderlichen sigillen schliessen; auch selbst der inhalt der von diesen drei brudern ausgesertigten urkunden bestärket dieses von mir angegebene seniorat, deren erstere im jahre 1370, folglich kurz nach ihres vaters ableben, zu stande gekommen ist. Gedachte drei brüder verpfänden darin die dörfer Hennweiler, Oberhausen, Guntzelberg, das thal Heintzenberg und mehrere andere stücke an Thilmann von Stein und seine gemahlin Johaneta von Rodemachern umb 600 pfund heller, welche

<sup>(</sup>h) Erst angeführte pfalzgräfliche Zweybrückische druckschrift,

<sup>(</sup>i) Eben daselbst,

che bereits auf eben diese unterpfänder schon einige jahre vorher eine gleiche summe an Georg II gelehnt hatten. Graf Heinrich von Veldenz gab als lehnherr hierzu seine abermalige einwilligung, und Thilmaun von Stein reversirte sich, dass er nach sechs N. XIII. jahren die wiederlosung auch so gar dem grafen von Veldenz gestatten wolle (k), doch also, dass das geld. auf dem schlosse Wartenstein, (l) allwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt werde.

#### S. XV.

Fast sollte man glauben, vorerwehnte drei Heinzenbergische Verkausen gebrüder hätten die erlöschung ihres geschlechts in absicht gehabt, ihre güter. oder doch wenigstens vorausgesehen, indem sie schulden über schulden machten, und ein stück nach dem andern veräusserten. Aus dem zehenden zu Oberhausen, welcher ein wildgräsliches mannlehen war, hatten sie eine jährliche korngülte von acht malter an Peter von Schuren, so in der herrschaft Wildenburg wohnte, (m) um 80 pfund heller versezt; diesen versprachen sie zwar im jahre 1373 binnen den solgenden sechs jahren wieder frei zu Vol. IV Hist.

Hhh ma-

<sup>(\*)</sup> Diese und die vorhergehende urkunde sind in dem mehr angezogenen herzoglich psalz-zweybrückischen impresso puncto gravam. relig. in Hennweiler abdedruckt: weil aber dieses impressum in wenigen händen seyn dörste, habe ich solche abschriftlich hier beyzusügen, für dienlich erachtet.

<sup>(1)</sup> Das dem ehemaligen festen und fast künstlich erbaut gewesenen schlosse Steincallensels gegenüber, und fast im gesichte des schlosses Kirburg
stehende schloss Wartenstein (Wartelsstein) gehört der freiherrlichen
samilie von Warsberg. Wie dieses dem uralten herrn von Stein oder de
Lapide zuständig gewesene schloss auf Warsberg gekommen sey, belehret uns obgedachte Pfalz-Zweybr. schrift.

<sup>(</sup>m) Im jezigen amte Wildenburg, fo dem fürst-rheingräslichen hause gehört, liegt ein dorf Schauren genannt: vielleicht war es Peters von Schuren eigenthum.

# V

Contractus super ama vini Franci vendita per Thilmannum Bentz de Mannebach Johanni de Heinzenberg canonico regulari monasterii in Ravengiersburg, die 18 Febr. 1300.

Ne ea que in proborum tractantur presencia temporis vetustate a memoria dilabantur discretorum industria ipsa consueuit litteris sigillorumque muniminibus roborare. Hinc est quod ego Georgius filius Tvlmanni dicti Benze de Mannebach vna cum vxore mea legittima ad omnem controuersie materiam amputandam vniuersis presens scriptum intuentibus seu legi audientibus constare volumus in hiis scriptis lucide profitentes quod ob legittimam causam vendidimus viro religioso & discreto domino Johanni de Heuntzinbergk canonico regulari monasterii in Reuengir sburg amam Franci vini melioris nostri crementi singulis annis in autumno dicto Johanni vel cuicunque persone ipso uiuente vel post mortem eius presentari assignauerit nostris laboribus expensis & periculis in curiam honorabilium virorum dominorum de Revengir sburg Thusfindorphin sitam perpetue presentandum, ita tamen quod si dicta ama a prefato Johanne nemini nominatim deputata fuerit, nihilominus a nobis & a nostris in dictam curtem Thussidorphin cenobio in Revengirsburg profutura in autumno annis fingulis dedu-In cuius presentacionis vt premissum est securitatem & cautelam firmiorem affignauimus & obligauimus iusta warandia prenominato Johanni de Heyntzinberg nomine pignoris seu vpotece vineam sub Furenacke sitam an der Habeckeldin & vineam zu Wibbeheldin. Quam quidem vineam ego Tylmannus Bentze prescriptus de meo consensu & voluntate sateor obligatam yt si defectum in premissa presentacione pacto prehabito quod non speramus per nos aut nostros inueniri contigerit, sepedictus Johannes, in iam dictis vineis recuperandi defectum talem & damnum quod ex eo

habuerit contradictione aliqua non obstante liberam habeat facultatem.

In premissorum omnium robur & euidens testimonium sygilla honorandorum virorum domini Wilhelmi plebani in Diebach & domini Ulrici de Lapide nostris precibus presenti littere appendi procurauimus. Sub quibus sigillis quia propriis caremus nos Crasto scabinus, Dietherus de Maninbach, Wernherus Blumen, Conradus Thorse & Henricus dictus Spech presatum contractum sub forma premissa coram nobis sactum satemur presentibus aliis quam pluribus side dignis. Nos quoque Wilhelmus plebanus in Diepach & Ulricus de Lapide ad instanciam Georgii & Cecilie sue collateralis nostra sigilla appendi huic littere concessimus in testimonium omnium premissorum. Actum & datum anno Domini M CCC sabbato proximo ante dominicam Inuocauit me.

### VI

Isenbart von Heinzenberg, ritter, ist zeug in der urkunde, worin Rheingraf Johann I und seine gemahlin Hedwig sich anheischig machen, sichere von ihren eltern gemachte schulden zu bezahlen, den 12 Jünner 1323.

Ich Johan der Ringraue vnd Hedewig min eliche husfrauwe Ex orig. veriehen vns offenliche an disem brief — bit insigel der edeln hern Johan der Wildegraue von Dunen, grauen Simons van Spanheim — hern Isinbarts von Heintzinberg ritter — geben do man zalt — dryzehen hundert jar vnd darnach in dem dry vnd zwentzigesten jar, an dem achtzehen tag vnsers Hern.

#### VII

Georg herr von Heinzenberg ist zeug, als graf Ludwig von Los das schloss und herrschaft Sien dem wildgrafen Johann von Dhaun, nebst andern stücken schenkte, den 5 April 1334.

Ex orig. V niversis presentes litteras inspecturis, Ludouicus comes de Los & de Chingui salutem & cognoscere veritatem. Nouerint vniuersi & singuli, quod nos — irreuocabili donacione inter viuos donauimus nobili viro & potenti consanguineo nostro dilecto, domino Johanni comiti Siluestri de Duna — castrum seu municionem de Sinde cum omnibus suis pertinenciis & — presentibus interfuerunt nobiles viri ac honesti domini, Georgius dominus de Heynsenberck, Wilhelmus de Vrbe — Datum in Hasselt anno natiuitatis Domini millesimo CCC trecesimo quarto quinto die mensis Aprilis.

# VIII

Johann herr zu Heinzenberg verspricht eidlich, seine mühle zu Kyrn vor allen dem wildgrafen Friedrich von Kyrburg zu verkausen, oder zu versezen, es seye dann, dass einer seiner nächsten erben dieselbe haben wollte, den 14 Febr. 1342.

Ex apogr. Ich Johan herre zu Heyntzenberg dun kund allen luden die dissen brieff ansehent odir horent lesen daz ich mit rechter sichereide gesichert vnd mit truwen gelobt han in des eidesstädt wurde ils sache daz ich myne mulen die ich zu Kyrn han verkeussen virssitzin virpenden odir in de keynerleye wysse viruseren wurde daz ich daz an dekeynen mentschen don ensail nach minen nehesten erben den ich sie von erste bieden sal dan an den edeln hern hern Friederichen wildegrauen von Kirburg vnd an synen erben vmmer nach yme vnd sal ym odir yn die geben also bescheidelichen

chen als die zwene erbern ritter herre Friederich von dem Steue vnd herre Elais von Smedeburg sprechent daz zytlich sy ane geuerde were is aber sache daz die keyner disser zweyer ritter virfure ee disser kauff odir versatzunge geschege so sollen wir von beiden syten eyn andern in des staidt kyesen der veruaren were der eyn bescheiden man were vnd solde der gekorn wurde diefelbe macht han der veruaren hatte als dicke des noit geschege. Me were is auch daz ich diesen kauff virsetzonge odir usserunge donde worde an die keyne myne erben die darby wolden des enfal ich aber niht dun dieselbe erben inhaben dan von irste gelobt vnd stedekeit gedan vnd geben als ich hie vor wurden sie die mulen furbass virkeuffen, virsetzen odir veruzern in dekevnerley wysse daz sie daz an die keynen mentschen dun ensolden dan an mynen herrn den wildegrauen vorgenant odir an synen erben ane alle schalkeit odir geuerde vnd des zu orkunde so han ich Johan vorgeschriben vor mich vnd alle myn erben myn ingesigel an dissen brieff gehangen, vnd han zu merer stedekeide darzu gebeden hern Georgen here zu Heyntzenberg, here Wilhelm Flachen von Schwartzenberg vnd hern Classen von Smedeburg ritter daz sie durch myne bede ire ingesigel an diessen briess by daz myne hant gehangen, der gegeben ward des ersten Donnerstags in der fasten, da man zalte von Godes gebort drutzehen hondert iar darnach in dem zwey vnd virtzigestem jare.

#### IX

Georg herr von Heinzenberg verbürgt sich für Diederich von Eich, domherrn zu Trier, welcher dem herrn Emmerich von Nussbaum 85 fl. für einen ihm abgekauften hengst schuldig war, den 9 Ott. 1351.

Ich Dyederich von Eych konnych in deme dome zu Triere, doen Ex orig.

kunt allen luden vnd bekennen mich vffenclichen an duseme brei
be.

be, das ich schuldech bin deme strenghen ritter hern Emmeriche von me Nuspome vnde sinen erben, vonsse vnd achzig cleyne gulden, odir payement dar vor alz ze Keren genge vnd gebe ist, alz von eyme suarzen hengest den ich weder in kosst haen langhe ee duser breib gemacht worde. Dy egenante summe geldis geloben ich Dyederich egenant deme vurbeschriben herrn Emmeriche vnd sinen erben in guden truwen wol zu bezalen nu zu alde Vassenacht dye nevst comen sal, ane alre leve hyndernisse vnd verzuch. Zu eynre merre sicherheide vnde vestunghe so han ich yme zu burgen gesat ekelichen vor al edil lude dy hernagescriben steint, hern Georgen von Heynzenberg ritter, Nychelais von Hunoltstein, vnde mynen broder Rycharde van Euch, in alz schulgen vorworden were id fagghe odir ich fumich were in der bezalunghe der egenanten summe geldis vsf dy zyt vnd zil alz vurgescriben steit dys neit sin insal vnd God verbede, do weilche zehyt das myne egenante burghen . . . . worden, van deme egenanten hern Emmeriche odir von sinen erben na alde Vassenacht .... fo fal eyrre ekelicher mit eyme perde vnd mit eyme knehte zu des wildegreben Dune in eyne herberghe riden, so war si der egenante herr Emmerich odir sine erben si wisent vnd sulent da ley-'sten als id gewenlich ist da zu Dune vnd sulen vysser der leystunghe neyt komen keynre hande wys deme egenanten hern Emmeriche vnd synen erben s... ich gescheit von heubtgelde van kostunghe. Vnde geloben Dyederiche egenant schulder myne vurbescriben burgen von alme schaden zu done. Vnd wir Geor-GE van Henzenberg, Nychelais van Hunoltstein, vnde Rychart van Eych egenant burgen neman duse vurzucht in vns vnser ekelicher vor al in geloben si in guden truwen ze halden vnde zü valvuren in alle der wys alz he vor gescriben steit vnde neyt her weder ekeine vonde zu suchen da mode wir onz behelfin moichten salkeit vnd argelist vys gescheiden an duseme breibe. zu orkunde han wir dry burgen vorgenant vor vns vnd oich van Dyederichs beden wegen vor sich vnse ingesigel an dusen breib gehangehangen... der gegebin do man zalte von Cristus geburde druzeheyn hundert... vnde eyn vnd vonsszig jair, vsf sancte Dyonisis dage.

X

Georgs von Heinzenberg und seiner lehens - erben revers, dass er des wildgrafen Friederichs von Kyrburg burgmann zu Wildenburg geworden sey, 1352,

Ich George kerre zu Heyntzenberg und Johannete myn eliche Ex apogr. frauwe dun kont allen luden die diessen brieff ansehent odir horent lesen vor vns vnd vnse lenes erben daz die zwev hondert pont heller die vns der edel herre Friederich wildegraue von Kurberg geben hait darvmb wir vnd vnse lenes erben sin ledig burgman worden sin zu Wildenburg off syne hus, dieselbe zwey hondert phont heller han wir yme belacht vnd belegen mit dissem gehenwertigen brieff off vnser teil des zenden zu Obernhusen vnd off vnser deil des wyntzenden an Adenberg. Der vorgenante zenden geit an Zumesteine an der porten waz ginsit der Roderfils lit nach Kerer zenden mit in die Santgrube vnd den rechten weg uss zu Obernhusen in daz dorff vnd neben der kirchen hynder.... dorffs den weg uss vnd lan die kirch zu der lyncken hant vnd fort mit an die eych die da heisset die Wantstrut vnd den wech furt mit an Dunerstrasse und Dunerstrasse us mit an Estzbecher zenden vnd Duner zenden vnd fort weder mit in die vorgenant Santgrube, by dirre felber bewyfunge ist gewest die edel lude herre Johann herre zu Eltz, herre Eberhardt, herre Wynat, herre Dielman, herre zum Steine, und herre Ysenbart von Heyntzenberg myn nebe vnd Johann den man nennet den alden scholdessen zu Henewilre Frederich Buse der scholtesse zu Henwilr, Peder Metzen son, Peder Kausman, Niclaus Bingen, Johann der Smedt, Hirman von Obernhusen, und Frederich von Guntzelberg, alle schessen zu Hemvilre, und wir dieselben schessen sprechen off den Vol. IV Hift.

eit den wir vnsen hern vnd dem lande gedan han, daz der vorgeschriben herre der Wildegraue von Kyrburg zwevnzeg pont heller gelts wol bewyst ist off demselben vorgeschriben zenden, auch sprechen wir off den eidt daz wir daby sin gewest, daz ynser herre von Heyntzenberg vorgeschrieben denselben zenden von syner fuster frauwen IRMEGART von me Steine gedeilt hatte, und von den Cononichin von Henwilr vnd auch syn eigen ist, vnd ich George vorgeschr, sprechen auch aff mynen eit daz er eigen ist. Auch hat vns der vorgefagte vnfer herre eyn hufs gen vnd vnfer lehens-erben zu Wildenburg, daz da heisset daz Paffenhus, viser demselben husfe follen wir und unfer lehens-erben die daz vortlehen nach mir besitzent vns midde behelffen zu allen vnser noden, wess wir zu recht wolden stan vor vnser vorgeschriben herrn odir synen erben ob er nit en were. Auch follen wir daz vorgeschriben huls in guden gewonlichen buwe halden ane argelist, auch wanne odir zu wilchir zyt die vorgeschribene burg Wildenburg besessen noit hette, so sal ich George vorgeschriben odir myn lehens-erben der dazselbe burgsesse besesse myt vns selbs libe off die burg riden, vnd wer ez sache daz wir nit daroffen mochten kommen ane argeliste, so solden wir eynen erbern knecht daroff wol gewapent schicken off vnse kost helssen behuden und beschirmen, nach alle dem daz da nutzlich vnd gut ist. Alle dirre vorgeschrieben stucke zu eyner stedekeit, fo han ich George herre zu Heyntzenberg vnd Johannete myn eliche hussfrau vorgeschriben, vnser ingesigel an dissen brieff gehangen, vnd han darzu gebeden die edel lude herrn Eberhard. herrn Wynant, vnd herrn Thilmann herrn zume Steine, daz sie ir ingesigel an dissen brieff wollen hencken by daz vnser. Vnd ich Eberhard, Wynant vnd Thilmann bekennen vns, daz wir durch bede willen des vorgeschribenen herrn Georgen vnd lohannete vnser ingesigel ane dissen brieff han gehangen by daz ire. Auch bekennen wir vns, daz wir by der vorgeschriben bewysunge gewest sin, der gegeben wart da man zalte die jare nach Christus geburde dusent druhondert in dem zwev vnd funffzigestem jare.  $\mathbf{X}\mathbf{I}$ 

# ΧI

Georg und Johann von Heintzenberg sind schieds-richter zwischen wildgrafen Friederich von Kyrburg und rheingrafen Johann, den 4 Sept. 1358.

Wir George here zu Heinzinberg — vnd Johann von Hein. Ex offg. zinberg ratlude gekoren — von dem edeln — hern Friederiche wildegreuen von Kierberg off eine site, vnd hern Johanne syngreuen wildegreuen zu Dune off die ander site — Der brieff wart gegeben off den dinstag nehest vor vnser Vrauwen dage als sie geborn wart, in dem jare do man zalte von Cristes geburte druzehen hundert jare vnd acht vnd vonszig jare.

# XII

Johann von Heinzenberg ist zeug, als Heinrich Bube von Ulm seinen lehnmann und das dominium directum über dessen lehengüter an den wildgrafen Friedrich von Kirburg verkaufte, den 17 Apr. 1363.

ch Heynrich Bube van Vlme eyn edelknecht bekennen mich uffelich an diesen brieue vnd duen kunt allen luden dye yn sehint oder horent lesen, datz ich recht vnd redelich verkaust han vnd verkeusen auch in diesem selben brieue vor mich vnd alle myne erben dem edlen myme lieben hern herrn Friederiche wildegreuen von Kirberg vnd sinen erben alsoliche manschafft, als ich han vnd bither gehabt han an Dyelen von Dirckisheym eyn edilknecht, der myn man was, bit alle dem gude, vnd gulde die er von mir zu manlehen hait, vnd gelegen ist zu Stausenberg, vnd zu Vbirsberg besucht vnd vnbesucht, nus nit dar an vssgenommen, also, daz der eegenant Dyele er vnd sine rechte lehensirben, sus vorbass des vorgenanten myns heren des wildegreuen, vnd siner irben manne sin sulle von dem eegenanten gude, Kkk 2

Ex-orig.

vnd gulde zu Staufenberg vnd zu Vbirsberg gelegen, vnd dan von yme, vnd finen irben virbunden follen fin eydes vnd hulde. vnd bit dienste, als solchen manlehens recht vnd gewohnheit ist vnd als derfelbe vorgenant Dyele mir bit her virbunden ist gewest. ane ellerley argelist vnd geuerde. Auch sprechen ich Heynrich Bube vorgenant uff mynen eyt, daz diese vorgenant gude vnd gulde, dye der vorgenant Dyele von mir zu lehen hait gehabt. bither myn richtlich eygen fint gewest, vnd keynen herren weiss von dem sie zu lehen ruren mugen, ane alle argeliste und geuerden. Des vnd aller dinge zu eyme orkunde, vnd gantzer stedicheit so han ich Heynrich Bube vorgenant myn ingesiegil an diesen brieff gehangen, vnd zu merer stedicheit han ich gebeden herrn Wynan-DE vom Steyne vnd Johannen von Heynzenberg, daz sie auch yre ingesiegelle by daz myne an diesen brief hant gehangen, des selben. WIR WYNANT vom Steyne, vnd Johann von Heinzenberg vorgenant an diesem selben brieue vns bekennen, der geben wart nach Cristus geburte druzenhundert vnd dru vnd seszig iair des netsten. mandages vor fente Georgen dage des hevigen martelers.

# **HIX**

Ein brief, als Thielmann, herr zu Heinzenberg, samt seinen brüdern, Withelm und Georg, ihr lehen Hennweiler an Thielmann uon Steinen auf wiederlosen versezet haben, den 14 Jänner 1370. (m)

Ich Thielmann herr zu Hentzenberg, Wilhelm und Georg gebrüder, wir bekennen offentlich in diesem brief, vor vns und alle unsere erben, das wir recht und redlich verkaufft hann, und auch verkauffen mit diesem selben briue herr Thielmann vom

<sup>(</sup>m) Ex impresso Bipontino contra Warsberg wegen Hennweiler 1772. beil, n, I,

vom Staine, vnserm neuen, und frauen Johanneten von Rodemach seiner ehelichen frauen und iren erbene und ein iglichen der diesenn brieff von iren wegen inne hat, alle unsere gut und gülde. die wir hann, vnd gehörig findt in die vogtey und pfarre zu Henweiler, bit nammen dasselbe dorff Hennweiler, Obernhausen, Guntzelnberg der tale zu Hentzenberg, und den hoff den man nent Eigenn, darzu alle die lüde, die in diesen vorgenanten dorffernn. und hoffe setzendt und gehörig seindt unnd noch hernamals darinne kommen möchten, mit gerichte hohe und nieder, walde. wasser, weide, wiesen, felde, korn gült, psennig gült, haber gült, schwyne, fassnacht hüner, besthaupt, herbergen, darzu alle andere rechte gewohnheit unnd gefelle, die in dürre vorgenannten vaygdie und pfarren gelegen, und gehörig seindt, befuchte unnd unbesuchte, nust nit aussgenommen, dann allein folche arme lude die zu Heinzenberg in dem thale gesessen sind. den pacht vonn der molen, die sieben malder korn gülte, die da ligend uff dem hoffe zu Henzenberg den wir gekut hann, umb herrn Thilmann vom Steine unsern neuen, unsern eyin zehenden; pennigd zinse, unud cappen zinse die wir han in dieser vorgenanten vaygdie unnd pfarren zu Hennweiler, die wir uns heran einfeldiglichen behalten hann, und nit mer, vmb folche fechs hundert punt heller guter werung, bitt werung daruor, als zu der zeit das daz datum diess brieves geben wart, zu Kiren geng und gebe was, die sie unns genzlich bezalt unnd woll gewerdt handt, ehe dieser brieff gegeben wurdte bitt gutem ganzen willen unnd gehengnusse des edlen unsers lieben gnedigen herrn, grawe Heinrichs von Veldenze, von dem diese vorgedachte vogtei. dorffere, gerichte und lüde, bitt aller zugehörunge, als vorgeschrieben steet, zu lehen rüret &c. Dess zu vrkund hann wir Thielman herr zu Hentzenberg vorgenant, Wilhelm und Georg gebrueder vnsere ingesigel an diesenn brieff gehangen, vnd zu mehrer stedigkeit so han wir gebeden den edeln vnsern gnedigenn liebennherrn graue Heinrichenn von Veldentz, das er sein ingesigel bek Kkk 3.

die vnsernn an diesen brief hett gehangen, des wir Heinrich graue zu Veldentz, vnns offentlich bekennen, dass dieser vorgeschriebene kauff bitt vnserm guden willen und gehencknusse geschehen ist, vnd han dess zu vrkund vmb bede willen diss vorgeschribenen herrn Tillmans von Heintzenberg vnsers lieben getreuen Wilhelm und Georgen gebruder vnsere ingesigel by die iren an diesenn brieff gehangen, der geben wardt des nechsten mondag nach dem achtzehendesten tag, da man zalt nach Christus geburt tausend dreihundert vnd siebenzig jar.

# XIV

Reversbrief Thilmanns vom Steine, dass wenn die herren zu Heinzenberg das ihm versezte Hennweilerlehen in 6 jahren nicht wiederlösen würden, solches graf Heinrich von Veldenz thun müge, den 14 Jänner 1370. (n)

Ich Thielman vom Staine, und Johannete von Rodenmachernn feine eheliche frau veriehen offentlich an diesem brief vor vnns vnnd alle vnsere erben, vnd vor alle die jene die diesen haubtbrief dieser nachgeschriebenen gültenn von vnsern wegen inhetten als der edel vnser lieber oheim herr Georg herr zu Hentzenberg vnd frau Johannete sin eheliche frauw vnns vnnd vnsern erben, vor etzlichen gezyden verlacht vnd gephandt handt vs ire dorstere vnd gerichte zu Hennweiler, Obernhausen, Guntzelnberg vnd iren zugehorungen, zwantzig pfund heller gelts, zwantzig malder korn gelts, vnd dreissig malter haber gelts, umb sechs hundert pfund je zehen alden groß Tornes vor ein pfund, und denn dreissig pfund gelts vmb drühundert gulden vonn Florentien guden golts vnnd schweren gewichts die wir in daruf gelawen vnd bezalt hann, vnnd nun anderwerb die edlen vnsere lieben neuen

<sup>(\*)</sup> Ex eodem impresso beilagen n. II.

herr Tielmann herr zu Hentzenberg Wilhelm vnd Georg gebrudere ire sone, samentlich vonn vnns mer gelts vf die vorgenannte dorfere, gericht nutze gefelle gülte und lüde entlehendt vnnd empfangen handt, mit namen fechs hundert pfundt heller als zu der zeit datum diss brieffs zu Kiren geng unnd gebe was als wir des ire brieue vor und nach hann mit gehencknusse vnd mit gudem willen, des edlen vnsers lieben herrn graue Heinrichen von Veldentz, von dem die vorgenanten dorffere, gericht nutz gefelle gülte vnd lüde, zu lehen rüret, erkennen und verjehen wir beede samentlichen offentlich an diesem brieff vor vnns vnnd vnnfere erben vnd vor alle die jene die diese haubtbriue dieser vorgeschriebener gültenn, vonn vnns inhetten, wer sach das die egenanten vnsere neuen herr Tielmann Wilhelm vand Georg vonn Heintzenberg obe ire erbenn, dieselben vorgeschriebenn dorfser gericht nutz gefelle, gülte vnnd lüde nit von vns oder von vnfern erben, vnd auch von den jenen als vorgeschriebenn steet. ledegettenn vnnd lesetenn vmb diese vorgeschriebene summen binnen diesen nehsten zu kommende sechs jarenn, an datum diss briefs anzuzelenn, fo mag der vorgeschrieben vnser herr graue Heinrich von Veldentz, oder sine erbenn grauen zu Veldentzen das vorgenant sein lehen, die dorffere gerichte, nutz, gesell gülte vnd lüde affter diesen vorgedachten sechs jaren, von vnns oder vonn vnnsern erbenn oder vonn den die diesen haubtbrief dieser vorgenanten gültenn von vns inhetten ledigen vnd lesen follen in alle der massen als die hauptbrieff haltend, die darüber geben seindt, die auch vnser herr vonn Veldentz zu gezugnusse besiegelt hatt, vnd auch das zu antworten in vnser huss zu Wartenstein ane alle argelist. Der losunge wir vnsere erben oder wer die haubtbrieff dieser vorgenanten gültenn von vnns inhette, im auch sollen gehorsam sein, vnd in keine weiss nit zu uersagenn noch zu beziegen, fo wane sie der losung oder ire erben after dem vorgenanten ziel an vns mutendt vnd gesinnet, aus gescheiden alle argelist vnnd geuerde. Vnnd des zu vrkund so han Charles 437 Three

ich Thiefman von Steine vad Johannete mein eheliche frau vorgenant vor vas vad vasere erben vand vor die jene die diese haubtbriter dieser gülten vorgenannt inne hetten, vasere ingesigle samentichen an diesen brief gehangen, der gegebenn ward auf den stehten mondag nach dem achtzehendsten tag, da man zalt die jare nach Gottes geburt drüzehendundert vad siebenzig jar.

XV

Thilmann herr zu Heintzenberg und seine brüder versprechen ihren von der wildgrafschaft Kirburg zu lehen gehenden aber von ihnen an Peter von Schauern versexten zehenden zu Ober-hausen in sechs jahren wieder einzulösen, und selbigen stets fort zu vermannen, den 21 Jänner 1373.

Ich Thilman herre zu Heyntzenberg und wir Wilhelm und George des vorgeschriebenen herrn Thilmans bruder dun kont allen luden solich acht malder korn gulte als wir alle ierlich versatzt han Peder von Schuren und Thynen syner elicher husfrawen wanende zu Wildenburg vis vnierm zenden zu Obernhusen den wir vnd die vnfer zu rechten manlehen han von dem edeln vuserm lieben herrn graffe Otten wildegreue zu Kirberg vnd von sinen erben bekennen wir sementlichen an dissem brif daz wir gelobt han vnd globen wir vor vns vnd alle vnser erben die vorgeschrieben acht malder korngulde von den vorgeschrieben zwein elichen luden Peder von Schuren vnd Thynen vnd von irn erben abezulosen bynnen dissen nehesten sees iaren nachennander kommende vnd an zu zelen nach data diss briefs vnd wer es sache daz der vorgeschrieben vnser herre der Wildegraue odir sin erben ob er nit enwere die vorbenanten acht malder korngulde abelosen wolden daz mogen vnd sollen sie dun myt achtzig pont heller als der recht houbt brief heldet dar vor sie versatzt sint ane weder sprach vnser vnd alle der

vnser also daz sie vas vnd den vnsen eyner wederlosunge von der vorbenanten acht malder korn gulte gehorsam sin vnd vns die weder geben zu losen wanne wir das an sie gesynnen ane wiederredde yre and alle der yren ane alle argelist und geuerde. Auch han wir sementlichen gelobt daz wir noch vnser erben den vorbenanten zenden zu Obernhusen nummer offgeben sollen vnd den auch alletzyt vermannen vnd entphaen follen von vns eyme wilcher eys herre zu gezyden zu Heyntzenberg ist van dem vorgenanten volsem herrn dem wildegraffen odir van synen erben als lange der vorgeschrieben zenden von vns noch von den vnsen nit abegelost ist. Vnd hervor han wir vns fementlich versigelt als wer es sache daz wir odir vnser erben sumich worden vnd nit endeden noch hilden alle disse vor vnd nachgeschrieben artickel odir vr einen besonder wilche zydt dan wir odir die vnser von dem obgenanten vnsenhern odir von den synen zu huse vnd zu hobe mit boden odir mit brieffen gemanet wurden so sal vnser eyner wilcher dan eyn herre zu gezyden zu Heyntzenberg ist zu stunt bynnen den nehesten acht tagen na derselben manunge mit eyme knecht vnd mit zweyn phenen in gysellschaft ziegen in eynes offen wirts hus zu Kirburg odir Zu-Wildenburg wae wir dan von yn gemant werden vnd dar inne in gifellschafft zu uerlieben vnd nit von dannen zu kommen iss en sy dan mit guden willen vnd gehencknisse des vorgenanten vnsers herrn des wildegrauen vnd siner erben, vnd daz auch wie viel und wie dick un des noit geschee, visgenommen alle argeliste vnd geuerde. Alle disse vor vnd nachgeschrieben artickel vnd ir iglichen besonder globen wir Thylman herre zu Heynzenberg vorgenannt vnd wir Wilhelm vnd Georie vorgenant gebruder vor vns vnd alle vnser erben mit guden truwen an eides staidt vnd mit rechter sicherheide stede vnd feste zu halden ane alle argelist vnd geuerde. Vnd des zu orkunde so han wir vnser ingesigel sementlichen an dissen brieff gehangen vnd zu merer stedekeide so han wir Thilmann herre zu Heyntzenberg vnd wir Wil-HELM vnd George vorgenant gebruder samentlich gebeden vnd Vol. IV Hift.

bidden Wilhelm von Syemeren gemeyner zu dem Stein daz er sin ingesigel vmb vnser bede willen an dissen brieff hait gehangen by die vnsre, desselben ich Wilhelm hievorbenant mich bekennen an dissen selben brieff. Notetur: disslocationes in causti approbamus. Datum crastino beati Sebastiani martiris anno Domini millesimo CCC LXX tertio.

#### XVI

Thilmann herr zu Heinzenberg verkauft mit einwilligung seiner brüder, Wilhelm und Georg, verschiedene leibeigene leute an den wildgrafen Otto von Kirburg, den 14 Febr. 1375.

Ex autogr. Ich THYLMANN herre zu Heyntzenberg don kont allen luden vnd bekennen daz ich recht vnd redelich verkaufft han, vnd verkeuffen bit diesem uffen brieue vor mich vnd alle myn erben dem edeln myme lieben herrn grauen Otten wildgrauen zu Kirberg, vnd frauwe Agnesen siner elicher husfrauwe iren erben oder wer diess brief van yn kontlich inne hette, alle diese nabeschriben myne arme lude vnd waz van yn komen muchte, zu dem ersten Clas van Lympach vnd Else sin elich frauwe. Item Sysrit, Hannes eiden van Lympach. Item Wilhelm van Berwilre. Item Henne Goppel van Leylbach vnd Metze sin eliche frauwe. Item Metze Bentzen suster van Leylbach. Item Clais Bentze, vnd Alheit elude van Leylbach. Item Henne Geboldes son van Swinscheit vnd Getze sin eliche frauwe. Item Henne genant Huch, vnd Cristine sin elich frauwe van Swinscheit. Item Peter, genant Menguss vnd Cristine elude van Schwinscheit. Item Trude van Swinscheit. Item Contzegin van Selbach, vnd Catherine sin elich frauwe. Item Kesseler van Syende vnd Engel sin elich frauwe. we van Syende vnd Getze sin elich frauwe. Item Peter van Becherbach vnd Getze sin elich frauwe. Item Bartholome van Nyedermeckenbach vnd Byel sin elich frauwe. Item Contzegin vnd Grede elude van Nyedermeckenbach. Item Henne Falart van Meders\_

dersheym. Item Henne Kaldenschern van Medersheym. Item Henne Zincken son van Medersheym. Item Wysemans enckeln van Meckenbach, vnd fin elich frauwe. Item Clais genant Gotshelffe vnd Katherin fin fuster van Oberhondesbach bit allen der vorgenanten lude kindere iren zugehorungen vnd nachkomelinge, vnd bit andern allen luden sie sin hie vorbenant oder ynbenant ersucht oder ynersucht, ir sin viel oder wenich, bit gerechtem hoch vnd nyder zu Fromulen zu Krebeswilre vnd zu Heymberch, bit eym ponde zins geldes bit achte vierteyl wingulde bit fasnachts honren bit beste hevbedern allez fallende daselbes in den egenanten dorfferen bit bruchen bussen besserungen walde velt wasser vnd weide, vnd bit allen luden gulden vnd guden rechten vnd gewenden waz ich des uff gene syte der Na ligen han, vnd in datz ampte der vorgenanten dorffern bit iren zugehorungen gehurig ist, wie die hierschaft van Heyntzenberg daz bit hier gehabt vnd besessen hait, vnd allez daz Henne van Partenheum selie vormales van mir zu pande hatte, ez sy gross oder cleyne besucht oder vnbesucht vnd wez notz hait oder notz bringen mach nus nit vssgenomen vmb anderhalb hondernt ponde heller vnd zwentzych malder korns datz mir gentzlich vnd wol gewert vnd bezalt ist ee diss brief gebin worde, also daz sie da myede don vnd lassen brechen vnd bussen mogent vnd fullent hoch vnd nyedern als bit andern iren eigen luden gerechten guden vnd gulden ane allen zorn were vnd wederrede, myn Thylmanns vorgenant myner erben vnd nachkomende hern zu Heyntzenberch noch nymans in vnser wegen vssgenomen alle geuerde. Auch globen ich Thylmann vorgenant vor mich myn erben vnd nachkomende hern zu Heyntzenberg yn ewige werschaff zu done der vorgenanten lude gerechten gude vnd gulde vnd die alle zyt zu vermanen van den hern van den daz zu lehen ruret, als dicke des not geschit ane geuerde, vnd ob des nit geschege vnd der egenanten myn herre der wildegrauen frauwe Agnes sin elich frauwe ire erben oder wer diess brief van yn kontlich inne hette, daran geirret oder gehindert worden, oder LII 2 daz

daz yn daz bit dem rechten angewonne worden, durch welche geschechte datz geschegen muchte, so sollent sie an alle die myne myner erben vnd nakomende hern zu Heintzenberg pender and gude sie sin eygen oder lehen wo wir die hetten farende oder lygende bit gerechte geistlich oder werntlich oder ane gerechte, grifen oder don grifen vnd tasten ane allen zorn were vnd wederrede myn Thylmanns vorgenant myner erben vnd nachkomende hern zu Heintzenberg noch nyemans in vnsern wegen, als lange bit yn ir volgeschit ist als van diess vorbeschrieben luden gerechten guden vnd gulden vnd lieden sie desselben pendens vnd angriffens eynichen kontlichen schaden des wir iren eynseldigen worten gelevben fullen ane eide den schaden globen wir vn auch abe zu legen, vnd dez als dicke vn des noit geschit, ane generde. Auch ist geret, wanne ich Thylmann vorgenant oder myn erben, ob ich nit en were komen binnen den nesten vierzehen dagen vor oder na des heyligen Cristus dage zu Wynachten bit der egenanten sommen geldes anderhalb hondert penden heller. vnd bit den vorgenanten zwentzych malder korns vnd yn dazgelt in guder Kerer werungen vnd dez korn gut vnd durre pit Binger masse zu Keren gewert vnd bezalt han, so sullent sie vns die vorgenante lude gerechte gude vnd gulde vmb daz vorgenante gele vnd korn weder zu kauffe geben, vnd diess unsern brief weder geben ane alle hindernisse vnd wederrede, ire vnd alle der iren ane alle geuerde. Auch wer ez daz diese vorbenante lude gerechte gude vnd gulde van iren wegen oder van ymans anders verbrant geschediget abeturnich verarmet oder lantrümich worden. in welchen weg daz sin muchte, darumb sullen wir sie nümer angesprechen noch yn zu gesordern, visgenomen alle argelist ynd. geuerde. Vnd daz vnd ander alle artickele globen ich Tnylmann. vorgenant vor mich myn erben vnd nakomelinge hern zu Heyntzenberg, mit eide vnd sicherheide stete vnd feste zu halten ane alle geuerde. Des zu orkunde han ich myn ingesegel an diess brief gehangen vor mich vnd alle myn erben, vnd zu merer stedekeide.

dekeide han ich gebeden, vnd bidden Wylhelm und Georien myne gebrüder van Heintzenberg daz sie ire ingesegele by daz myne an diess brief wollen hencken, wand dirre kauf als vorgeschrieben steit, bit irem guden willen vnd verhenckenisse geschegen' ist\_ Des felben wir Wilhelm vnd Georie gebrudere van Heintzen. berg vorgenant vns bekennen an diels felben briefe, vnd han wir beide auch gelobt vud geloben bit eide vnd bit sicherheide vor vns vnser erben vnd nakomende hern zu Heintzenberg allez daz stede und feste zu halden waz uff unsern bruder herrn Thylmann hern zu Heintzenberg geschrieben steit, ob er nit enwere sunder alle geuerde, vnd han des vmb bede willen hern. Thylmanns vnsers bruders vorgenant, vnd auch zu orkunde vor vns vnser erben und nakomende hern zu Heintzenberg uns ingesegele by daz sine Datum die Valentini martiris anno. an diess brief gehangen. Domini M CCC LXX quinto.

#### XVII

Thilmann herr zu Heintzenberg versezt eine wiese an herrn Lamprecht von Stromburg für 70 Mainzer gulden, mit beitritt seiner brüder den 21 März 1378.

ch Thilman herre zu Heyntzenberg, Wilhelm vnd George gebruder wir dun kunt allen luden vnd bekennen viselich an disen brieff vor vns vnd vnser erben, daz wir dem strengen ritter hern Lamprecht von Strumburg vnd synen erben odir icklichen der disen brieff van sinen wegen inhat versatzt han vnd virsetzen auch bit diesen brieff vnser eigen wiesen die wir han vnd gelegen sint in Elthendail bit allen iren zugehorungen die darzu horent, die man zu wiesen machen mag besucht odir vnbesucht nusnit dauon visgenommen vor siebentzig guder vnd geber Mentzer gulden die er vns wol bezallt vnd gewert hat ee diser brieff geben wurde also daz sie die vorgnt, wiesen bit iren zugehorungen mogent bruchen vnd genissen da mide dun vnd lassen brechen vnd bussen in Lil 3.

pandes wise ane geuerde in alle der massen als wir die bissher ingehabt hat besessen vnd genosen han als lange vnd bis uff die zyt daz wir sament odir besunder kommen vor sant Gertruden dag im halben Mertze vnd dem vorgenanten herrn Lamprecht sinen erben ob er nit enwere odir wer diesen brieff von sinetwegen inhat die vorgenante summe gulden siebentzig gude vnd swere Mentzer gulden oder werunge daruor als zu Keren zu zyden genge vnd gebe were bit einander wern vnd betzallen so sullent sy vns die vorgenant wiesen ledig vnd lois wider lassen ane alle hindernisse vnd wiederrede. Vnd wir Thilman Wilhelm und George gebruder alle dreve vorgenant geloben mit guden truwen vnd bit rechter warheit vor vns vnd vnser erben vnd alle die vnsen den vorgenanten hern Lamprecht sin erben ob er nit enwere odir yegelichen der disen brieff von sinentwegen in hat an dise vorg, wiefen vnd pantschafft als lange wir die als vorgeschriben stet nit geloist han nummer zu hindern noch zu irren bit worten oder wercken noch mit einichen gerichten geistlichen odir werentlichen noch anders in kein ander wife daz yns vorderlichen odir in schedelichen moecht gesin ane alle geuerde vnd argelist. Des zu vrkunde han wir Thilman herre zu Hentzenberg Wilhelm und George gebruder vorgenant vnse ingesigel an disen brieff gehangen. Datum dominica qua cantatur oculi mev anno Domini M CCC LXX VIII.

# XVIII

Thilmann herr von Heintzenberg verkauft mit bewilligung seiner brüder den weinzehenden zu Kirn, zum Stein und zu Hahnenbach dem wildgrafen Otto von Kirburg, den 13 Nov. 1379.

Ex apogr.

Ich Thilman herre zu Heyntzenberg dunt kont allen luden vnd bekennen daz ich recht vnd redelich verkaufft han vnd verkeuffen mit distin brieff vor mich vnd alle myn erben dem edeln mym hern graffe

graffe Otten wildegraue zu Kirburg sinen erben-odir wer dissen brieff von yn kontlich inne hette allen mynen wyntzehenden den ich han vnd myr schynende vnd fallende ist zu Kyeren als wit die marcke vnd daz kirspil daselbs zu Kyeren begriffen hait iss sy zum Steyne zu Hanenbach vnd in allen andern enden waz in daz vorgenant kyrspil gehorich ist große und clein besucht und unbesucht nusnit ussgenomen ane eyn ame wyngulde die eyn cappellane wer dan zu zyden eyn cappellan ist der cappellen zu Uberhusen beuor uss sal nemen alle jarlich in dem hirbste viser den wynzehenden zu Hanenbach want dieselbe ame wyngulde dar off bewist ist, diefelbe ame wyngulte vorgenant fal vnd ift alletzyt vssgenomen vnd hort nit in den vorgenanten kauff, vmb acht hondert vnd achtzig phont heller Kerer werunge vnd vmb hondert malter korn Bunger massen die wir gentzlich getzalt vnd betzalt sint worden vor datum diss brieffs. Den vorgenanten wyntzehenden mit aller siner zugehorunge ane daz daz hie vor ussgenomen ist. Ich Thilman vorgenant vor mich myn erben yn offgedragen ynd offgabe gedan han vor scholtessen scheffen gericht vnd hubenern zu Kern zum Stein zu Hanenbach vnd in andern allen gerichten dar in der vorgenante wyntzehende gehorich vnd gelegen ist als recht vnd gewonlich ist, also daz sie vnd die ire damidde dun lassen brechen vnd bussen mogent als mit andern vrn eygen zenden vnd guden ane allen tzorn beschettenisse vnd wederredde vnsir erben noch der vnfen noch nyemans in vnser wegen visgenommen alle geuerde. Auch geloben ich Thilman vorgenant vor mich vnd alle myn erben vn ewige wereschafft des vorgenanten wyntzehendens zu dun vnd des zu orkonde han ich myn ingestegel vor mich vnd myn erben an dissen briess gehangen vnd zu merer stedekeide han ich gebeden vnd bidden Wilhelm vnd Georien myn gebruder von Heuntzenberg daz sie ire ingesiegel by daz myn an dissen brieff wollen hencken vnd dieser kauff als vorgeschrieben steit myt yrm guden willen wyssen vnd gantze verhenckenisse gescheen ist, vnd offgabe des egenanten wynzendens mit mir getan han in alle wys

als hieuor off mich geschrieben steit. Desselben wir Wilhelm vnd Georie gebruder von Heyntzenberg vorgenant vns samentlich bekennen an dissem briest vnd han wir beide gelobte vnd globen mit eyde vnd sicherheide vor vns vnd alle vnser erben allez daz stede vnd seste vnd vnuerbruchlich zu halden waz ust vnser bruder hern Thilman hern vorgenant vnd off vns hieuor vnd nach an dissem brieste geschrieben steit visgenommen alle geuerde vnd han des dorch beden hern Thilmans vnsers bruders vorgenant vnd zu orkunde als vor vns vnd vnser erben alle disse vorgeschrieben sachen zu halten vnser ingesiegel an dissen briest gehangen by daz sin. Superscriptiones schaden in secunda linea descendendo nec non wir in vicesima prima linea similiter descendendo sirmiter approbamus. Datum anno Domini millesimo CCC septuagesimo none in ipse die beati Bricii episcopi & consessor.

### XIX

Thilmann herr von Heinzenberg verspricht dem wildgrafen Otto von Kirburg die ihm schuldige 116 malter korn jährlich mit 10 malter zu verzinsen, auch den ihm verpfändten weinzehenden in der pfarrei Kirn nicht wieder einzulösen, den 13 Dec. 1379.

Ex apogr.

Ich Thilman herre zu Heintzenberg dun kont allen luden, daz ich recht und redelich schuldig bin dem edeln inyme hern, hern grauen Otten wildegrauen zu Kirburg hondert und seischen malter korns dieselben geloben ich vor mich und alle myn erben ym und sinen erben ob er nit were odir wer dissen brieff von yn kontlichen inne hette gut und durre mit Binger massin zu Kirberg odir zu Kern wae sie wollent und uns daz benennent zu betzalen und zu weren off unser koste und verlost bynnen des nehesten jars frist an zu zielen off datum dies brieffs ane allen vertzog und ob wir daran sumich worden so sollen wir sie betzalen und weren ee mit zehen

zehen malder korn als vorgeschrieben steit als lange mit daz wir fie die vorgenante somme korn hondert und sessehen malder gantz vnd zumail gewert vnd bezalt hant als vorgeschrieben steit vnd follent sie dan zu getzyden als viel korn wir sie betzalen vnd weren werden in vorgeschriebener maissen vns des yren bossgelten qwit brieff geben als dicke des noit geschiet ane alle ire wedersprache ynd vertzug visgenommen alle geuerde. Auch versprechen ich Thilman vorgenant mit dissem brieffe daz ich noch myn erben noch nyemans anders in vnser wegen solichen wyntzehenden zu Keren als wit die parre vnd daz kirspil daselbs zu Keren geit den wir yn mit ynsen brieffen verpant han nach inhalde derselben brieffe den vorgenanten wyntzehenden van yn nummer zu losen disse vor vnd nachgeschriebene artickele alle vnd besonder globen ich Thilman vorgenant vor mich vnd alle myn erben mit guden truwen vnd warheide myme hern dem wildegrauen vorgenant synen erben ob er nit were odir wer dissen brieff von yn kontlich inne hette stede feste vnd vnuerbruchelich zu halden ane alle geuerde. Des vnd aller sachen zu orkunde han ich vor mich vnd myn erben myn ingesiegel an dissen brieffgehangen mit ingesiegel Wilhelms vnd Georien myn bruder von Heyntzenberg want sie disse vorgeschrieben sachen alle vnd besonder mit mir geredt vnd gelobt hant zu halden vor sich vnd vor alle ir erben vnd vor alle die yre ane alle geuerde desselben wir Wilhelm und George gebruder von Heintzenberg vorgenant vns fementlich bekennen an diessem brieffe vnd han des zu orkonde vnser ingesiegel by hern Thilmans hern zu Heyntzenberg vnsers vorgenanten bruders ingesiegel an dissenbrieff gehangen. Superscriptionem vas in septima linea descendendo approbamus. Datum die beate Lucie virginis & martyris anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono.

#### XX

Thilmann, herr zu Heinzenberg, verkauft seine leibeigene zu Bruchweiler und dasiger gegend an Rudolph von der Mühlen, den 13 Jul. 1380.

Ex orig.

Ich Thilmann herr zu Heintzenberg irkennen mych uffinlich bit dissen brieff, daz ich recht vnd redelich versastz vnd verpant han Rudolffen von der Mülen vnd Thynen syner elichen husfrauwen vnd vren irben oder wer dissen brieff küntlich bit yrem guden willen yn hette, myne lude zu Bruchwiller vnd da vmb wo sie sytzent bit namen Johann Risskop vnd synen son syne dochter vnd irre kynt Johann Ewilis Cresel syn wip vnd irre kynt vnd meister vnd Tryssche vnd Contze perait vnd Else Hewilis brüder wip vnd ir kynt, vnd alle die lude frauwen vnd man ynd alle ir kynt dye ich da han vnd dar horent vmb hondert gute Mentzer gulden dye fye myr gentzlich vnd wol bezalt hant ee dirre brieff geben wurde, daz der vorgenant Rudolff vnd Thyne dye lude fullent han ynd sie schaffen vnd beden yn alle der massen als ich bit her gedan han bit namen alle jar zehen gulden zu zweyn geziden ym dem jar zu Mey fünff vnd zu Hirbest fünffe oder werunge dar vor als zu Keren genge vnd gebe ist. Vnd wer iz sache daz sy vmman an diessen vorgenanten lüden hindern oder irren welde von rechten wegen, des sal ich yn weg machen also verre als ich billiche vnd moglich fal ane geuerde. Auch welche zyt oder wanne ich Thielmann vorgenant oder myn erben aber ich nyt enwere kummen bit der vorgenanten summe geldis oder werunge darvor als zu Kyern genge vnd gebe ist, vnd Rudolff vnd Thynen vorgenant oder iren irben oder wer diessen brieff ynne hette daz vorgenant gelt biedent, so fullent sie iz nemen ane allen verzog vnd wiederfprache vnd fullent vns dan die vorgenant lude ledich und lois weder geben vnd dissen brieff vmb die vorgenante summe geldes vnd sich dan keins rechten nyt me zü den lüden vermessen noch han. Allez daz vor ynd nachgeschrieben steit, globen ich Thyl-

mann

mann vorgenant bit guden truwen darweder nummer zu dün noch zü fyn yn keyne wyss noch bit gerechten noch ane gerichten iz sy geistlich oder werntliche. Vnd des zü orkünde han ich Thielmann vorgeschrieben myn ingesigel an dissen brieff gehangen, vnd zü merer stedekeid so han ich gebeden Wilhem vnd Georgen myne brüder, daz sie irre ingesigel by daz myne an dissen brieff hant gehangen, allez daz vorgeschrieben steit stede vnd seste zü halden. Vnd ich Wilhem vnd George von Heintzenberg bekennen vns allez daz vorgeschrieben steit stede vnd seste zu halden. Vnd han des zü orkunde vnser ingesigel by Thielmann vnsern bruder an dissen brieff gehangen, ussgescheiden alle argelist vnd geuerde. Datum anno Domini M CCC LXXX ipsa die Margarete virginis. (\*\*)

#### IXX

Wilhelm von Heinzenberg, pastor zu Rhaunen, verkauft alle seine zehenden und gülten zu Stibshausen, Schmerlebach und Weitersbach an den wildgrafen Otto von Kyrburg und dessen gemahlin Agnes &c. den 22 Febr. 1389.

Ich Wilhelm von Heinzenberg pastor der kirigin zu Runen dun Ex origkunt allen luden vnd bekenne vsselichin an diesem brieue vor mich vnd meyne nachkomlinge pastor der vorgedachten kirchin, daz ich recht vnd redlichin verkausst han deme edeln manne hern grauen Otin wildegrauen zu Kirberg vnd frawen Agnes siner elichen hussfrawe ir beyder oder eines besonder lebetage ob ir eines von dodes wegen abegienge vnd nit lenger alle die zehende vnd gülte groß vnd clein die ich han in diesen dreyen nachgeschriebnen dorstern vnd in iren mercken bennen vnd gerichten die gehorig sint in die vorgenante kirche der pastorien zu Runen bit namen Stibeshusen Smerlebach vnd zu Weytersbach iz sie kornzenden hauer-

Mmm 2 zen-

<sup>(</sup>o) Appendent tria sigilla, quorum primum Thilmanni est, fratris senioris, galea insignitum; duo reliqua vero, Wilhelmi nempe & Georgii, stellam in scuto Heinzenbergico habent. Vide supra pag. 405.

zenden hauzenden gensegulte kesegulte lemberzenden gensezenden hanenzenden hunerzenden groß und cleine ersucht vnd vnerfucht, waz notz hait oder notz bringen mag, sie sint genant oder vngenant oder wie man die nennen mag, vnd deselben schienen vnd fallend sin bit alle vnss nit vssgenomen vmb hundert gulden fwerer Mentzer gulden die mir gentzlich vnd wole gewert vnd bezalt fint worden vor datum dieses brieues, vnd han ich Wilhelm vorgenant, vor mich vnd alle myne nachkomelinge myme hern dem wildegrauen, vnd frauwe Agnese siner elichen hussfrawen vorgenant alle die vorgenante zehenden vnd gulte wie die vor in diesem brieue geschrieben stent oder vngeschrieben . . . . offgedragen vor scholtesin scheffen hubnern vnd gerichten darinnen die vorgenante zehenden gehorig fint als daz recht ist. Also daz myn herre der wildegraue vnd frawe Agnese sine eliche hussfrawe vorgenant irer beider lebetage vnd nit lenger die vorgeschriebene zehenden die offheben . . . der gebruchin vnd geniefen geruchlich fullent hoch vnd nyder nach aller irer willen glich andern iren eygen zehenden vnd gulte one alle wiedersprache befchuttenisse wiederstand vnd irrunge myn myner nachkomlinge vnd alle der mynen visgenomen alle generde. Wer ez auch sache daz ich Wilhelm vorgenant von dodeswegen abeginge beuor er myn her der wildgraue vnd frawe Agnese sine eliche srawe vorgenant von dodeswegen abegangen weren, so globin ich THILMANN herre zu Heintzinberg vor mich vnd alle myn erben vnd nachkomende herren zu Heintzinberg daz wir alsdann niemant zur vorgedachter kirchin der pastorien zu Runen presentiren noch darzu lasen komen sullen, er enhabe dan beuor gelobet verbrieuet vnd versiegelt myne hern dem wildegrauen frawen Agnesen siner elichen hussfrawen vorgenant, oder ire eyme befonder ob ire eins von dodeswegen abegangen were, alle die vor vnd nachbeschriebne puncten gentzlich zu halten. Auch me ist geretten wan oder zu welcher zyt min her der wildegraue vnd frawe Angnese sin eliche hussfrawe vorgenant beede von dodes-

wegen

wegen abegangen sint vnd von dieser welt uerfaren sint, da Got lange vor sy, so sullent die vorgenante zehenden vad gulte weder ledeclichin ane alle wederkäufe an mich Wilhelm vorgenant oder an myne nachkomlinge pastoren der vorgenanten kirchin verfallen sin one alle wedersprache hindernisse oder beschuttenisse irer erben vnd aller der iren visgenomen alle geuerde. Vnd des zu vrkund so han ich Wilhelm vorgenant myn insiegel vor mich vnd alle myne nachkomlinge pastoren der vorgenanten kirchin an diesen brieff gehangen, vnd zu merer stedekeide han ich gebeden hern Thilmann hern zu Heintzinberg mynen bruder vorgenant, der ein rechter patrone vnd collator der vorgenanten kirchin zu Runen ist, vnd Georgen von Heintzinberg auch mynen broder daz sie ire ingesiegel by daz myne an diesen brieff wollen hencken, wand dieser kauff in alle wyss als vor vnd nach in diefen brieue gescrieben steit bit guden willen wissen vnd verhencknisse gescheen ist, hern Thilmanns mynes broders vorgenant, der ein rechter patrone des vorgeschriebnen kirchensetzes ist. vnd auch Georgen mynes broders vorgenant. Desselben wir THIL-MANN herre zu Heintzinberg, vnd George von Heintzinberg gebrodere vorgenant vns erkennen an diesem brieue, daz dieser vorgeschriebne kauff in alle wyss als in diesem brieue geschrieben steit bit vnserm guden willen wissen und verhencknisse gescheen ist. Datum ipsa die beati Petri ad cathedram anno Domini M CCC LXXX nono.

#### IIXX

Irmgard von Ippelbrun, Johansen von Heintzenberg wittib, entlehnet von wildgrafen Otto zu Kirburg zwei hundert gulden, und versichert ihn auf ihre hinlichs- und wittums-gefälle aus der von der wildgrafschaft Kirburg zu lehen gehenden vogtei des klosters Ravengiersburg, den 14-Sept. 1390.

Ich Irmegart von Ippelborn Johans von Hentzenberg seligen wit- Ex apogr. we dun kunt vnd bekennen ufslich an diesem brieff vor mich vnd Mmm 3 alle

alle myn erben daz ich recht vnd redelich verkaufft han dem edeln myme lieben hern graue Otten wildegrauen zu Kirburg zwentzig guder Mentzer gulden geltz vmb zwei hundert guder Mentzer gulden die mir gentzlich vnd wol gewert vnd betzallt fint worden vor datum diss brieffs. die vorgenant summe gelts zwentzig gulden globen ich Irmgart vorgenant vor mich vnd alle myn erben dem egenanten mym hern graue Otten wildegrauen vorgenant oder sinen erben ob er nit were oder wer disen brieff von in kuntlichen in hette alle jarlich gutlich zu hantreichen zu weren vnd zu betzalen uff fant Mertins dage des heiligen bischoffs gelegen in dem winter oder binnen den nesten dry wochen oder vieren dar nach ane geuerde von mym hillichs gelde vnd wiedemes gulte daz ich zu myme husswirten seligen bracht han des bit namen dusent gulden sint. die ich han vnd mir alle jarlichs schinende vnd fallende fint in der voidigen des klosters Rebersburg nach inhalde myner hilichs ynd wiedemes brieff ynd auch nach inhalde der rechten brieff die uber die selbe gulte sprechen, vnd sullen wir die alle jerlichs hantreichen und geben wan sie daz heissent uff die vorgenant zyt beuor abe ee wir die gulde iht genissen gebruchen oder uffgeheben in guden golde müntzen bit swerem gewichte oder bit guder Kirner werunge daruor uff vnser kost vnd verlust ane allen vertzog vnd heruor han ich Irmegart vorgenant vor mich vnd alle myn erben dem obgenanten mym hern dem wildegrauen vnd sinen erben ob er nit enwere ader wer disen briest von inne kuntlichen in hette zu rechten underpanden verlacht alle min hielichs vnd wiedemes gulde vnd guder die ich sament vnd sunder han in der voidien des kloisters zu Rebersburg und auch zu lehen rurent von dem obgenanten mym hern dem wildegrauen und von der wildegraueschafft zu Kirburg es sy pennig gulde speltze gulde haber gulde vnd hunre gulte gerichte hoe vnd nieder bit aller zugehorunge groß vnd cleine waz nutz hat oder nutze bringen mag befucht oder vnbesucht nüss nit daran visgenomen in alle dermassen als JOHAN von Hentzenberg myn husswirte selige vnd ich daz bither

genoßen gebruchen vnd besessen han, bit solichem bescheide, wer es fache daz ich Irmgarte vorgenant oder myn erben ob ich nit enwere als fumig wurden daz wir vnserm hern dem wildegrauen vorgenant oder sinen erben ob er nit enwere oder wer disen brieff von in kuntlichen inhette die vorgenante zwentzig gulden geltz alle jarlich nit werten noch bezelten uff die zyt vnd ziel vnd in alle wise als vorgeschriben stet, so moigen vnd sullen sie ire gewisse boden vnd die ire griffen vnd tasten oder dun griffen vnd tasten an die vorgenante gulte vnd gerichte wie die vorbenant sint bit gerichte geistlich ader wernclich oder ane gerichte vnd der genissen vnd gebruchen vnd da mide dun vnd lefsen brechen vnd bufsen hoch vnd nieder nach allem irem willen geliche ander iren eigen gulden vnd gerichten bitz also lange in alle ire vollen vnd auch genüg geschit were von den vorgenanten zwentzig gulden, vnd wes in dauon brest were von welichen fachen daz komen moichte vnd moigent daz auch don ane allen zorn beschuttenisse widerstant oder irrunge vnsser vnser erben und alle der vnse noch nymans in vnsen wegen vnd auch wie dicke vnd viel in des noit geschit visgenomen alle geuerde. Auch wer ez sache daz myn herre der wildegraue obgenant oder sine erben ob er nit were oder wer disen brieff von in kuntlichen inhette gehindert oder geirret wurden an den vorgenanten zwentzig gulden geltz in welichen weg vnd durch weliche fachen oder geschichte daz geschee oder komen moichte also daz in alle jarlichs die obgenant zwentzig gulden nit gerückelich werden moichten in der massen als vorgeschrieben stet da globen ich 1rmgart vorgenant vor mich vnd myn erben in der irrunge vnd hindernisse an stunt weg zu machen vnd in die abetün ane allen iren schaden vnd daz auch dun wie dicke vnd vil in des noit geschit. Wer es aber sache daz wir als sumich wurden des Got nit enwolle daz wir in die irrunge vnd hindernisse ane stunt ane iren schaden nit weg mechten vnd auch nit abe deden also daz in die vorgenante zwentzig gulden jarlichs nit gerucklichen werden moichten uff die zyt ynd zyl als yorgeschriben stet weliche zyt oder wan-

ne vnser herre der wildegraue vorgenant oder sine erben ob er nit were oder wer disen brieff von in kuntlichen inhette, an mich oder an myn erben ob ich nit were fordernt vnd heischent bit boden oder bit brieffen zu huse oder zu hoffe oder munt wider munt daz wir in widergeben vnd gentzlich betzalen die vorgenant summe gulde zwein hundert gulden die sie vns gutlichen geluwen hant vnd darzu die zwentzig gulden die in versessen weren oder wie viel in der versessen weren globen ich Irmgart vorgenant mit guden truwen vor mich vnd alle myn erben daz wir in die vorgenante summe zwein hundert gulden guder Mentzer gulden bit guden golde muntzen vnd bit swerem gewichte vnd auch die obgenante zwentzig gulden die wir in versessen weren oder wie viel wir in der versessen hetten in guden golde oder in guder Kirner werunge als dan zu gezyden zu Keren genge vnd gebe ist binnent den dryn manden darnach, nach irer forderunge als vorgeschrieben stet gutlichen und gentzlichen zu geben und zu betzalen ane allen vertzoig vnd wo wir in dise betzalunge nit deden in alle wiss als vorgeschrieben stet; so moigen sy ir gewisse boden und die ire griffen oder dun griffen an alle myne myner erben ob ich nit were gulde penden vnd guter farende oder ligende wo wir die itzund han oder hernamals gewinnen moigen bit gerichten geistlichen oder werntlichen oder ane gerichte ane allen zorn beschuttenisse widerede irrunge vnd widerstant min Irmgardt vorgenant miner erben ob ich nit were noch alle der vnsse noch nymans von vnserntwegen bitz als lange vnd bitz uff die zyt daz inne alle ir wolle geschit were von der betzallunge der vorgenanten summe gulden wie die vorgeschriben stait, vnd lieden sy des pendens einichen schaden des wir irn einfeldigen worten gleuben sullen ane eide, den schaden globen wir in auch zu betzallen ane geuerde. Auch sprechen ich Irmgarte vorgenant uff myn truwe daz die egenant vnderpender gelegen in der voidigen des cloisters Rebersburg nymans anders verlaicht versatzet noch verpant sint noch auch nymes anders dar uff bewiset ist visgenommen myn herre

der

der wildegraue vorgenant ane geuerde. Wort me wer ez sache daz ich Irmgart vorgenant dodes halp abeginge da Got lange vor sy ee ich dise vorgenant zwentzig gulden gelts abegelost hette von mym hern dem wildegrauen egenant oder von sinen erben ob er nit were oder wer disen brieff von in kuntlichen in hette, vnd die vorgenant vnderpender so wie die in diesen brieff vorgeschriben stent ane myn erben gwemen als sie auch von rechtz wegen ane myne erben fallen vnd komen fullent nach myme dode nach inhalden miner hilichs vnd wiedems brieff die daz clerlichen viswifent, weliche myn rechte erben daz mynen doit erlebert die fullent keine abelossunge der vorgenant gulde vnd gerichte gelegen in der voidigen des cloisters Rebersburg nit nemmen von Johannes von Hentzenberg mins hußwirten seligen erben, myme hern dem wildegrauen vorgenant oder sinen erben ob er nit were oder wer disen brieff von in kuntlichen in hette, sy dann beuor genug geschit vnd gentzlichen betzalten der egenant summe gulden zwey hundert gulden in vorgeschribner massen und auch die versessen gulde davone auch in vorgeschribner massen, vnd wo min erben nach myme dode des nit enhielden, des Got nit enwolle, so moigen sy ane alle ire pender gulde vnd guter die sy itzund hant oder hernach gewinnen moichten griffen vnd dun griffen bit gerichte geistlichen oder werntlichen oder ane gerichte ane allen zorn beschuttenisse widerrede irrunge vnd widerstant myn Irmegart vorgenant erben noch alle der iren noch nymans von irentwegen bis als lange vnd bitz uff die zyt daz in alle ire vollen geschit were von der betzalunge der vorgenanten fumme gulden wie die vorgeschriben stent, vnd liden sy des pendens einichen schaden des sy iren einseldigen. worten gleuben fullent ane eide den schaden sullent sy in auch betzallen ane geuerde, auch ist sunderlich geret wanne oder zu welicher zyt ich Irmegart vorgenant oder min erben ob ich nit were kommen aich tage beuor oder nach fant Georgen dage des heiligen mertelers bit der vorgenant summe gulden zweyn hundert, gulden vnd bit dem versessen ob in des iht versessen were vnd. Vol. IV Hift, die Nnn

die vnsem hern dem wildegrauen vorgenant oder sinen erben ob er nit were oder wer disen brieff von in kuntlichen in hette in gudem golde müntzen vnd bit fwerem gewichte oder in guder Kerer werunge als dan zu Keren genge vnd gebe ist gentzlich gewert vnd betzalt han, so sullent sy vns dan vmb daz selbe gelt wider vmb zu kauffe geben die obgenant zwentzig gulden geltz vnd die egenant vnsse vnderpender ledig zelen vnd dissen vnsen brieff vns wider geben ane alle widersprache ire vnd alle der iren vssgenommen alle geuerde. Alle vor vnd nachgeschribne artickle ynd ir iclichen besunder globen ich Irmgart vorgenant vor mich vnd alle myne erben mym hern graue Otten wildegrauen vorgenant vnd sinen erben ob er nit were oder wer disen brieff von yn kuntlichen in hette bit guden truwen vnd bit rechter warheiden stede veste vnd vnuerbruchlichen zu halden vnd herwider disen kauff bit einicher hande sachen nummer zu dun die mir oder mynen erben nutzelich moichten sin vnd in schedelich weren, noch auch bit einiche handen gerichten nummer herwider getun fullen geistlichen noch bit werntlichen gerichten noch ane gerichte visgenomen vnd abegescheiden in allen disen vor vnd nach befchriebnen artickeln alle argelist vnd geuerde. Des zu vrkunde fo han ich Irmegart vorgenant myn ingefigel vor mich vnd alle myn erben bit ingeligel hern Eberhartz von Ippelborn düm dechands zu Mentz myns lieben bruders den ich dar ymb gebeden han an disen brieff gehangen wand auch disser kauff in vorgeschriebner massen bit sime guden willen vnd verhenckenisse gescheen ist, des selben ich Eberhart dum dechan zu Mentze vorgenant mich an disen brieff vor mich vnd alle myn erben erkennen daz dirre vorgeschrieben kauff wie der in dissen brieft begriffen vnd geschrieben ist bit mym guden willen wissen vnd verhenckniss gescheen ist, vnd globen vor mich vnd alle myn erben mym hern dem wildegrauen vorgenant vnd sinen erben ob er nit were oder wer disen brief von in kuntlichen inne hette bit guden truwen vnd bit rechter warheide stede veste vnd vnuerbruchlichen

zu halden alles daz vor vnd nach uff Irmegarten mine suster vnd uff mich vnd uff alle vnsse erben an disen brieff geschriben stet ane geuerde. Vnd han des zu vrkunde min eigen ingesigel vor mich vnd alle myn erben vnd durch bede willen Irmegarten miner suster vorgenant by daz ire an disen brieff gehangen, vnd zu merer stedicheide so han wir Irmgarte vnd Eberhart dum-dechan zu Mentze gesuster vorgenant sementlichen vnd besunder gebeden vnsen lieben mag Johannen vom Steine ritter daz er sin ingesigel by die vnsen an diesen brieff hat gehangen vmb zu betzugen alle vorgeschrieben sachen, des selben ich Johan vom Stein ritter vorgenant mich an disen brieff durch bede willen Irmegarten vnd hern Eberhartz dum dechands zu Mentze vorgenant erkennen daz ich myn ingesigel by die ire an disen brieff han gehangen. Datum anno Domini MCCC nonagesimo ipsa die exultationis sancte Crucis.

#### IIIXX

Johann vom Stein bekennet, dass die eheberedung und witthums-verschreibung der Irmgard von Ippelbrun, Johansen von Heintzenberg hinterlassenen wittib, bei ihm kinterlegt seyen, den 10 Apr. 1390.

ch Johann vomme Steyn ritter dun kunt allen luden, soliche zwentzig gulden geltz jarlicher gulde als Yrmegart von Tppelborn Johans von Heintzenberg seligen witwe verkausst vnd verphant hat dem edeln hern graue Otten wildegrauen zu Kirberg nach inhalte der brieff die daruber geben sint vnd yn die bewyst hat alle jarlichs zu nemen von yre hinlichs vnd wiedems gulden die ire alle jarlichs schinende vnd fallende sint in der sodyen des cloisters Rabenersberg nach inhalte ire hinlichs vnd wiedems brieff bekennen ich mich Johann vorgenant daz Yrmegart vorgenant die selbe ire hinlichs vnd wiedems brieff der selben brieff zwene sint vnd besagent dusent gulten die sie zu yren husswirt seligen Johan von Nnn 2

Heintzenberg bracht hait als sie die besiegelt in hat von dem egenanten hern graue Otten wildegrauen vnd auch von syme vatter sefigen wildegrauen FRIDERICH hinder mich gelacht hait. Also wer es sache daz dem obgenanten graue Otten oder sinen erben obe er nit were oder wer den brieff uber die zwentzig gulden geltz sprechende von yren wegen kuntlich in hette die vorgenante zwentzig gulden alle jarlichs nit worden in der formen als der brieff inhildet den er daruber inne hait wilche zyt odir wan der obgenante herre graue Otte odir sin erben ob er nit enwere edir wer den brieff von den zwentzig gulden geltz von in kontlichen inne hette heischen und fordern an mich odir an mun erben eb ich nit were daz wir evn abeschrifft der vorgenanten henlichs vnd wedems brieff geben odir die rechten verfiegelten brieff geben daz follen wir an allen vertzog dun als lange die vorgeschrieben zwentzig gulden vngelost von yn sint vnd follen daz dun als dicke vnd als viel sie des an uns gesynnent und un des noit geschieht also daz sie ir gelt myt den brieff in fordern zu allen vren notzen vnd wegesten ane geuerde. Vnd wan sie auch zu veder zyt ir gulte ingefordert hant so sollent sie dan die brieff widder hinder mich odir myn erben legen als dick vnd viel des noit geschiet vssgenommen alle geuerde. Auch ist beredt wan odir zu wilcher zyt die vorgenante zwentzig gulden gelts abe gelost sint von graue Otten vorgenant odir von synen erben ob er nit were fo fal ich odir myn erben ym numme verbuntlich fin die vorgenante wedems vnd heynlichs brieff zu geben. Vnd fal dirre brieff nach der losunge kevne crafft noch macht han mich noch myn erben zu besagen ane geuerde. Des zu orkunde han ich Johan vorgenant myn ingesigel yor mich vnd alle myn erben an dissen brieff gehangen. Superfcriptionem brieff in vndecima linea descendendo approbo. Datum anno Domini M CCC nonagesimo tertia feria proxima post diem beati Dyonisii & sociorum ejus.

# XXIV

Thilmann herr zu Heinzenberg versezet einige leibeigene zu Rhaunen-Sulzbach an wildgrafen Gerhard III von Kirburg, den 5 Jun. 1392.

Ich Thilman her zu Heintzenberg erkennen mich uffenliche mit diesem geinwertigen brief vor mich vnd alle mvne erben daz ich dem edeln Gerhart grauen zu Kirburg myn neuen versatzt ynd verphant han disse nachgeschriebne myne angehorige lude, mit namen Kathrine von Huchelich vnd Wilhelm iren sone vnd Hennen Wuste wonende zu Soltzback vmb zehen gude Mentzer gulden die er mir gutliche daruff geluwen hat vnd woil betzalt vnd gewert hat . ee disser brieff geben worden , vnd sal vnd mag mit den vorgenanten luden dun vnd lassen brechen vnd bussen als bit andern sinen angehorigen luden ane alle argeliste vnd generde als lange vnd bit vff die zyd daz ich sie von yme gelosen vnd yn gutliche betzalt vnd gewert han zehen guder Mentzer gulden oder weronge dar vor als zu Kieren genge vnd gebe ist. Dan sal er mir die vorgenante lude ledig vnd lois wiedergeben ane alle hindernisse vnd wiedersprache. Vnd ich Thilman obgenant globen bit guten truwen, vnd bit rechter warheid vor mich vnd alle myne erben den vorgenanten GERHART myn Neben an den vorgenanten luden vnd iren wiben vnd kinden nummer zu hindern noch zu vrren noch schaffen daz er gehindert werde in kevne wisse als lange als ich oder myne erben sie vngelost von yme oder sinen erben han visgescheiden alle argeliste und generde. Datum anno Domini M CCC LXXXXII in die Bonifacii.

Nnn 3

XXV

#### XXV

Wilhelm von Heintzenberg, pastor zu Rhaunen, verkauft seinen kirchenzehenden wiederkäuslich an den wildgrafen Otto von Kirburg, den 4 März 1393.

Ich Wilhelm von Heintzinberg pastore der kirchen zu Rune dun kunt allen luden vnd bekennen vffencliche an diessem brief vor mich vnd alle myn nahkomelinge pastore der vorgenant kirchen daz ich recht vnd reddeliche verkaufft han dem edeln mym lieben hern graue Otten wildegrauen zu Kirberg alle myne zenden die man nennet der kinde (p) zenden vnd den hobezenden die ich han in dem vorgenanten dorffe Runes in den durffern die zu der vorgenanten kirchen Rune gehorig sint vnd in iren kirspiele wie ferre vnd wyt die gent vnd waz zu den vorgenanten zenden gehorig ist oder gehorig mag werden iss sy korntzenden haberzenden genfegulte große und cleyn ersucht und unhersucht benant oder unbenant waz notz hat oder notze bringen mag nust nit mit alle visgenomen vmb zehen guder Mentzer gulden die mir gentzliche vnd woil gewert vnd betzalt fint worden vor datum dis brieffs. Die vorgeschrieben zenden und waz darzugehorig ist ich Wilhelm vorgenant vor mich vnd alle myn nahkomelinge pastore der vorgenanten kirchen yn vffgetragen han vor scholtisse scheffen ynd hubener in dem geriecht zu Runen dar in die guter gehorig sint als recht ist also daz vnser herre der wildegraue vorgenant sine erben obe er nit were oder wer dissen brieff von yn kuntlichen inhette die vorgenanten zenden dun offheben nemen vnd der geruglichen genyessen vnd gebruchen sollent nach alle vrem willen gliche anderen eigen zenden vnd gulte ane alle wiedersprache oder beschuttenisse myne myner nachkomelinge noch alle der vnseren visgenomen

<sup>(</sup>p) Dies wort war undeutlich geschrieben, und heist vielleicht kirchezehenden.

nomen alle geuerde. Auch wer ess sache daz ich Wilhelm vorgenant dodes halb abeginge da Got vor sy globen ich Thilman her zu Heintzenberg mit guten truwen vor mich vnd myn erben vnd nachkomenden herren zu Heintzenberg, daz wir alsdan nyemand zu der vorgenanten kirchen der pattorien zu Rune presenteren noch darzu lassen komen sollen, er en habe dan beuor gelobt verbriefft vnd verliegelt vnserm hern dem wildegrauen vorgenant sinen erben ob er nit enwere oder wer dissen brieff von yn kuntlichen inhette alle vor und nahbeschrieben puncte vnd artickel vnd ire vglichen besonder gentzliche zu halden vnd die zu follenforen wie die vff mynen bruder Wilhelm vorgenant vnd vff vns an difsen brieff geschrieben stent, vnd daz dun als dicke detz noit geschiet ane generde. Wer ess auch sache daz vnser herre der wildegraue vorgenant sine erben obe er nit en were odir wer dissen brieff von yn kuntlichen inhette gehindert oder geirret wurden an den vorgenanten zenden vnd gulden vnd waz darzu gehorig ist, also daz sie der nit geruckliche genyessen noch gebruchen mochten nach iren willen globen ich Wilhelm vorgenant vor mich vnd alle myn nahkomelinge yn der hindernisse vnd yrronge wegen zu machen vnd yn die abezulegen ane yren schaden vnd daz dun alz dicke vnd viel yn des noit geschiet visgenomen alle geuerde. Auch ist sunderliche geret wanne ich Wilhelm vorgenant oder myn nakomelinge pastore der vorgenanten kirchen obe ich nit wete komen bynnen den nehsten acht tagen beuor oder nach sanct Georgen tage des heiligen mertelers nach diesem nehsten irsten jar notze vnd nit ee mit der vorgenanten sommen zehen gulden vnd mit dem versessen obe yn des icht versessen were vnd die vnserm hern dem wildegrauen vorgenant finen erben obe er nit were oder wer dissen brieff von yn kuntlichen inhette gentzliche gewert vnd betzalt han an gudem golde montzen vnd mit swarem gewiechte so sollent sie vns dan vmb daz selbe gelt die vorgenanten zenden mit yre zugehoronge wiedervmb zu kauffe geben vnd vns die inn den geriechten ledig zelen und diffen unsern brieff uns wie-

dergeben ane alle wiedersprache ire vnd alle der vren visgenomen alle geuerde. Alle vor vnd nachbeschriebene puntte vnd artickel vnd ire yglichen besonder globen ich Wilhelm von Heimtzenberg-pafor zu Rune vor mich vnd alle myne nachkomelinge mit guten truwen an eydes stat vnd mit rechter sichereid vnserm hern dem wildegrauen vorgenant finen erben obe er nit were oder wer dissen brieff von yn kuntlichen inhette stede veste vnd vnuerbruchliche zu halden vnd herwieder nummer zu dun noch zu komen noch schaffen daz getan werde mit worten wercken bit funden noch bit geriechten geistliche noch werncliche noch ane geriechte vssgenomen alle geuerde. Des zu orkund han ich Wilhelm vorgenant myn ingesigel vor mich vnd alle myne nachkomelinge pastore der obgenanten kirchen an dissen brieff gehangen. Vnd zu merer stedekeide han ich gebedden und bidden hern Thilman hern zu Heintrenberg vnd Georgen von Heintzer berg myn bruder daz sie ire ingesigel by daz myne an dissen brieff hant gehangen want auch disfer kauff in vorgenanter massen bit guden willen wissen und verhenckenisse gescheen ist her Thilmans myns bruder vorgenant der eyn rechter patrone des vorgenanten kirchensatzs zu Runen ist vnd auch Georgen myns bruder vorgenant. Des selben wir Thilman herre zu Heintzenberg und George von Heintzenberg gebruder vorgenant vns erkennen an diesem brieff daz diesser kauff in vorgenanter maßen bit vnferm guten willen wißen und verhenckenisse gescheen ist. Vnd globen auch vor vns vnd alle vnser erben vnd nachkomende hern zu Heintzenberg vnserm hern dem wildegrauen vorgenant sinen erben obe er nit were oder wer dissen brieff von yn kuntlichen inhette mit guten truwen vnd mit rechter fichereid alle vor vnd nachgeschriebene puntte vnd artickel vnd yre yglichen besonder wie die vor vnd nach vff vnsern bruder Wilhelm vorgenant vnd vff vns vnser erben vnd nakomende herren zu Heintzenberg geschrieben stent stede veste und vnuerbruchliche zu halten vnd herwieder nummer zu dun noch zu komen bit worten wercken bit funden noch bit geriechten geistliche noch wern-

cli-

cliche noch ane geriechten noch schaffen daz herwieder getan werde in eyncher hande wyse visgescheiden alle argeliste vnd geuerde. Vnd des zu orkund vnd merer stedekeide han wir Thilman horre zu Heintzenberg vnd George von Heintzenberg gebruder vorgenant vnser ingesigel vor vns vnser erben vnd nachkomende hern zu Heintzenberg vnd auch dorch bedde willen Wilhelm von Heintzenberg vnsers bruders vorgenant an dissen brieff gehangen. Datum tertia feria proxima post dominicam qua cantatur Reminiscere anno Domini M CCC nonagesimo tertio.

#### XXVI

Eberhard vom Stein wird bürge für sechs malter korn, so wildgraf Otto von Kirburg dem hern Thilmann herrn zu Heintzenberg geliehen hat, den 14 Jun. 1393.

Ich EBERHART hern EBERNHARTS seligen son vom Stein dun kont allen luden folich ses malder korn als der edel myn lieber herre graue Otte wildegraue zu Kirburg myme hern hern Thilman hern zu Heintzenberg geluwen hait die er ym betzalen fal tuschen den zweyn vnsser frauwen tage assumptio vnd natiuitas zu latine nehest kommende bekennen ich mich offenclich mit dissem brieff vor mich vnd myn erben daz ich dem obgenanten myme hern dem wildegrauen vorgenant ses malder korn gesprochen han vnd sin burge dar vor worden bin, also wer ez sache daz sie ym nit betzalt noch weder geben worden off die vorgenante zyt so mach er dun griffen vnd tasten an alle myn vnd myner erben pender bitz als lange yme alle sin fol geschiet vnd gentzlich betzalt were als von den vorgenanten ses malder korn wegen vnd wes yn da von brest were ane alle geuerde. Dez zu orkunde han ich Eberhart vorgenant myn ingesigel vor mich vnd myn erben an dissen brieff gehangen.' Datum pridie beatorum Vite & Modesti martirum anno Domini millesimo CCC nonagesimo tertio.

# ABHANDLUNG

won den grafen von Werla in Westphalen, und ihrer verwandschaft mit dem Salisch-Kaiserlichen hause

VOR

GEORG CHRISTIAN CROLLIUS.

#### C. I.

Von der kaiserin Gisela verbindung mit dem Werlischen geschlechte, ein noch unaufgelöstes räthsel.

ES ist allgemein bekannt, dass die berühmte kaiserin Gisela, k. Konrads II des Salickers gemahlin und des großen kaisers Heinrichs III mutter, von ältern, theils sehr glaubwürdigen geschichtschreibern, (q) welche auch ihrer zwo vorherigen ehen mit dem durch sie zum herzogthum Schwaben gelangten prinzen Babenbergisch-Oesterreichischen geschlechts und mit dem Sächsischen grafen Bruno II von Braunschweig gedenken, mit dem geschlechtsnamen von Werle, so wohl als ihre schwester Mathild bezeichnet, und ihnen zween brüder Rudolf und Bernhard, grafen von Werla in Westphalen, beigeleget werden. Es ist aber doch auch eine jezo vollkommen erwiesene und unbestrittene wahrheit, dass Gisela und Mathild töchter des Schwäbischen herzogs Hermans II aus dem Fränckisch-Wetterauischen hause und der Burgundischen prinzessin Gerberg gewesen, und daher nach dem frühen unbeerbten abgange ihres leiblichen bruders, herzogs Hermanns III, das herzogthum Schwaben dem gemahl der Gife-

<sup>(</sup>q) Deren etliche Köhler in fam. Aug. Francon. p. 35 sq. ad n. 1 ansührt. Der nach dem erst ans licht getrettene amalista Saxo ad an. 1026 in Eckharts corp. hist. T. I, p. 458 ist ihnen vornehmlich beizustigen.

Gifela, Ernst, zu theil geworden, gleichwie das damit verknüpst gewesene herzogthum Elsas an der andern schwester Mathild sohn. Conrad den jüngern von Worms, herzog der Franken, gediehen ist. Da Niedersächsische und besonders Braunschweigische chronographen, welche nicht nur von den zeiten des X und XI jahrhunderts, sondern auch von der genauen kenntniss der herzoglich-Schwäbischen erbfolge entfernter waren, das Werle, woher ältere schriftsteller der kaiserin Gisela und ihrer schwester Mathild den beinamen gegeben, mit einem andern Werle in dem Slavischen Wendenland, jezo im Meklenburgischen verwirrten, fo hat dieser unschicklich angegebene Wendische ursprung obgedachter kaiserin und ihrer schwester die forscher Deutscher geschichten gar bewogen, alle ältere zeugnisse, welche sie als schwestern der grafen von Werle auch davon benamsten, zu verwerfen, weil sie keine andere auskunft geben konnten. (r) Der herr von Eckhart, der nicht immer in seinen geschlechts-verbindungen die wahrheit gefunden, aber denen, die sie suchen, unentbehrlich, und indem er irret, noch lehrreicher ist, als so viele auf ihn gefolgte halbgenealogisten, indem ungemeine kennt. niss älterer schriftsteller und urkunden selbst seine in der folge unbewerth befundene muthmassungen auszeichnen, Eckhart (s) sage ich, meinte besser den knoten aufzulösen, wenn er dem grafen Bruno von Braunschweig, den er als den ersten gemahl der **Q**00 2

<sup>(</sup>r) Meibom in relectione apol. pro Ottone IV, in script. R. G. T. III, pag. 164 und 165; dem auch Feller in monum, variis ined. p. 81 sq. beitritt.

<sup>(</sup>s) Hist. geneal. princ. Saxon. orig. Anhalt. cap. II, & SIII, p. 503 iq. und in opusc. de stemmate Gibellino, welches im IV theil der orig. Guelsic. zu finden. Falke hat in den mannigsaltig verwirrten anmerkungen zu den tradit. Corbei. p. 130 und 168, und p. 124 in die von ihm willkührlich ausgestellte geschlechts - reihe des Werlischen hauses eine Gislam von Werle als erste gemahlin des Bruno von Braunschweig eingesührt.

nachherigen kaiserin Gisela ersahe, vor ihr noch eine andere gleichnahmige gemahlin aus dem Werlischen geschlechte, die ihm keine kinder gebohren habe, beilegt, und daraus das entstehen des irrthums oder den anlass zur verwirrung begreislich machen will, mit welcher ältere schriftsteller den geschlechtsnamen der (von ihm erdichteten) erstern gemahlin Gisela von Werle auf Brunens zwote gemahlin, Gisela, die nachherige kaiserin hinübergetragen haben. Selbst ein berühmter Köhler, (t) dieser resormator der geschleshtskunde, dessen durch die beste kenntniss der ächteren quellen der geschichte zur wahrheitgebildeter geist ihm nur selten muthmassungen erlaubte, konnte doch hierinn der Eckhartischen muthmassung seinen beisall nicht verfagen. Ich denke aber gründe gesunden zu haben, sie für unrichtig zu erklären und versuche, das räthsel aus eine minder gewaltthätige weise aufzulösen.

#### C. IR

Versuch zu besserer ausstissung, darinn, dass die kaiserin Gisela und ihre brüder von Werla halbbrüder (uterini) gewesen.

Ich gedenke nemlich darzuthum, dass die Burgundische prinzesin Gerberg, königs Conrads des friedsertigen in Burgund tochter, die mutter der kaiserin Gisela, zweimal wermählt gewesen, zuerst mit einem herrn von Werle, einem größern grasen Westphalens, und zum andernmal mit Hermann II herzoge in Schwaben, dass daher die söhne ersterer ehe, die grasen von Werle in Westphalen, und die töchter aus zwoter ehe, Gisela und Mathild von Schwaben, allerdings halbgeschwister gewesen, und diese leztere sowohl wegen ihrer mutter, einer verwittibt ge-

we\_

<sup>(</sup>t) L. c. p. 36 und in fam. Aug. Saxon, tab. II, n. 19 & 20.

wesenen gräsin von Werla, als wegen ihrer halb-brüder, von mütterlicher seite, obwohl nicht richtig, aber doch sehr leicht den beinamen von Werle haben sinden können, zumal wenn man annimmt, dass der andere gemahl der Gerberg, Hermann, ehe er seinem vetter Conrad im herzogthume Schwaben im jahre 997 nachgesolget ist, sich mit seiner gemahlin, als psleger seiner minderjährigen stiessöhne, zu Werle ausgehalten habe, und warum sollte man diss nicht annehmen dürsen? So gedenke ich die glaubwürdigkeit des sonst wohl unterrichteten und zu den zuverlässigsten quellen gehörigen Sächsischen annalisten gegen alle gewaltsame beschuldigungen zu retten, von einem bishernoch nicht genug bekannten vornehmern geschlechte nachrichten zu sammlen, und damit noch einige andere verbesserungen historischer meinungen und weiterer untersuchung werther bemerkungen zu verbinden.

#### S. III.

# Von Werla in Westphalen dem stammhause der grafen in Westphalen.

Ich rede vorher von dem stammhause dieser grasen WestphaIens um so nöthiger, als verwirrter ältere und jüngere geschichtschreiber davon geredet und das davon benamste erlauchte geschlecht weniger gekannt haben. Es ist aber solches in dem
engern gau Westphalen zwischen Soest und Unna gelegen, noch
jezo eine in dem Köllnischen herzogthume Westphalen an den
gränzen der grasschaft Mark gelegene stadt, welche dem Werlischen quartier den namen gegeben hat. Dieses Werle ist demnach
nicht nur weit entsernt von der ehemals berühmten Wendischen
burg Werle, (\*) welche noch seit 1228 bis 1436 einer linie des
Ooo 3. Mecklen-

<sup>(</sup>u) Helmold in chron. Slav. unterm jahr 1162 bei Leibniz script. T. II, p. 611 giebt die lage dieser burg also an: "Niclotus — unum so-

Mecklenburgischen hauses den beinamen der herren von Werle gegeben, (x) sondern eben so sehr von der ehemaligen königlichen Pfalz Werla in Ostphalen zu unterscheiden. Selbst ein vortresslicher Bessel (y) verkannte mit einem Meibom, von Fürstenberg, Schaten und anderen die existenz der berühmten königlichen pfalzstadt Werle in Ostphalen, und trug das, was ältere geschichtschreiber von dieser Ostphalischen Pfalz gesagt haben, auf unser Westphälisches Werle auf eine gezwungene weise hinüber. Die vergleichung der in der königlichen Pfalz gehaltenen zusammenkünste und der daselbst gegebenen urkunden mit andern daten kann einen jeden lehren, dass sie nicht auf unser Werle in Westphalen passen. Eben dieses bemerkte schon herr pastor Falke, (z) und fand

"lum castrum sibi retinuit Wurle, situm iuxta siumen Warnou prope "terram Kicine. " Er sagt darauf "tunc silii eius — succenderunt Wur-"le — posthæc redierunt silii Nicloti in gratiam ducis (Henrici Leonis) "& dedit eis dux Wurle & omnem terram. " Man sehe denselben serner p. 615 sq. unterm jahre 1163, da Heinrich der Löwe diese burg eroberte. "Porro castrum fecit servari & præpesuit eis Ludemarum. " Aber das chron. Stederburg ad h. a. sagt: "Henricus dux Werla ca-"strum Slavorum euertit. " Der berühmte herr rath Gebhardi in orig. Mecklenb. p. 39, §. 48 glebt aus Ernsts von Kirchberg alten Mecklenburgischen chronick cap. 119 die sernere nachricht, dass der Mecklenburgische stürft, Heinrich Borwin I auch die burg Werla wieder erbauet habe. Es sag also diese burg in dem heutigen amte Gustrow an der grenze der herrschaft Rostock nahe bei dem dorse Wick, wo die Nebel in die Warno sliesst. Busching nennt in seiner erdbeschreibung &c. das daselbst gestandene seste schoos sälschlich Wuse.

- (x) Eine urkunde dieser Wendischen erbfürsten, die sich nur herren von Werle nannten, vom jahre 1374 siehe in des verdienstvollen herrn raths Gerke cod. dipl. Brandenb. T. II, p. 618 sqq. der sie mit einer lehrreichen anmerkung begleitet hat.
- (y) Prodr. chron. Gottwic. L. III, de palatiis p. 520 sq.
- (2) Tradit. Corbei. p. 22 sqq. Falke sezt diese Psalz in den gau Derlingo, dessen wahre lage er doch auch nicht getrossen, wie Grupe in orig. German. 2ter theil observ. IV, p. 256 und 260 gegen ihn anmerkt. Eben dieser in dist. Forens. p. 549 hat die lage des Darlingow richtiger bestimmt.

fand sich bewogen, die königliche Pfalz in Ostphalen zu suchen, ob er sie gleich nicht richtig in dem dorfe Warl bei Scheppenstadt im Wolfenbüttelischen gefunden. Die durch k. Heinrich IV im jahre 1086 geschehene schenkung der Pfalz Werla mit den darzu gehörigen dörfern Immenroth und lethere an das hochstift Hildesheim konnte sie besser in diesem stiftslande sinden lassen, (a) wo sie bei Burgdorf im amte Schladen an der Ocker gestanden hatte. (b) Aber das Westphälische Werla war das herrliche stammhaus der grafen in Westphalen, und zwar in dem engern gau desselben. Westphalen genant, gelegen. Dieser gau ist in dem Köllnischen herzogthume Westphalen oder in und um die ehemalige grafschaft Arensberg zu suchen. Nicht nur in demselben war die herrlichkeit der grafen von Werle zu hause, sondern sie gieng auch über den ihm nordwärts benachbarten gau Dreini oder Dreginni an der Lippe im Münsterischen, als worinn sie auch die grafschaft Schon der alte Sächsische poet nennt ihn unter dem jahre 784 den gau der Westphalen, mit dem zunamen Dreini, (c)

<sup>(</sup>a) Siehe den schenkungs - brief in Heineccii antiq. Goslar. ad an. 1086 in desselben und Leuckselds script. R. G. p. 99 sq. und Schatens annal. Paderborn. ad an. 1086. Der kaiser nimmt von dieser schenkung aus, clientes nostros cum bonis sorum & silvam quae dicitur Harz cum forestali jure & Goslariam eum bonis fratrum Goslariansis ecclesiae. Mit diesem kaiserlichen vorbehalt derreichs - dienstmanne und ihrer gitter stimmt überein, was K. Otto IV in seinem testamente von 1218 in orig. Guelf. T. III, p. 363 sagt: Arnoldus de Borchtorp turrim suam cum seodo suo, sicut ab imperio tenere debet, habeat seodum suum.

<sup>(</sup>b) Wie in den Hannöverischen anzeigen des jahrs 1751 im 11 und 20ten stücke überzeugend bewiesen worden, und Busching in seiner erdbeschreibung &c. des Bisthums Hildesheim bei dem amte Schladen daraus angesühret hat. Immenrod aber, eins zu dieser burg gehörigen dörser, liegt in dem benachbarten amte Wiedelah ohnweit Goslar, wie in der Homannischen special-charte des hochstifts Hildesheim zu ersehen.

<sup>(</sup>c) Bei Leibnitz script. T. I, p. 133. In Westvalorum pago, cognomine Dreini.

Eine genauere beschreibung dieser gaue würde mich jezo von meinem zwecke absihren, und erfordert noch mehrere genauigkeit und vergleichung, als ich jezo nach einem Falke, der davon schon mehr als Bessel gesammlet, (d) anzustellen vermag.

# g. IV.

Zengnisse, dass die kaiserin Gisela eine schwester der grafen Rudolfs und Bernhards von Werle gewesen.

Ich komme nun zu dem eigentlichen gegenstande dieser abhandlung. Es sind zwei zeugnisse da, die wegen ihrem alter und glaubwürdigkeit vor andern anzusühren sind, dass die kaiserin Gisela und ihre schwester Mathild zween brüder gehabt haben, die grasen Rudolf und Bernhard von Werla in Westphalen. Es besagen solches der Sächsische annalist, den Eckhart herausgegeben, unterm jahr 1026 (e) und das von Fellern edirte fragment

<sup>(</sup>d) In den anmerkungen zu den tradit. Corbei. p. 316-322 not. (w) ad § 178.

<sup>(</sup>e) Ich führe solches hier ganz an, weil es die grundlage zu dieser abhandlung abgiebt:,, Anno - MXXVI rex natale Domini Leodii celebra-"uit & Heinricum filium suum ex Gisla regem fecit. Hæc Gisla & so-"ror eius Machtildis, fratresque eius Rodulphus & Bernhardus nati ", erant in Westfalia de loco, qui dicitur Werle. Gisla nupsit primum "Ernesto filio Liuppaldi marchionis, genuitque illi Herimannum ducem "Suevorum. Duce Ernesto defuncto accepit eam uxorem comes Bruno "de Bruneswic, peperitque illi Liudalfum comitem. Comite Brunone "etiam defuncto duxit eam violenter Conradus suns cognatus, genuit-"que ex ea hunc, de quo loquimur, Henricum. Machtildem desponsauit "comes Esicus de Ballenstide, genuitque ex ex comitem Adalbertum ", seniorem, patrem comitis Othonis. Rodolfus frater earum genuit — "Bernhardus comes alter frater eiusdem reginæ, habuit filias — " Ich werde diese hier unterbrochene fortsetzung der stellen von den genera-, tionen der beiden brüder von Werla unten in den anmerkungen zum 1X und Xten S nachhohlen,

der Frankischen chronick, die Mabillon beseisen. (f) Ihr völliger gleichlaut sowohl, als auch dass Mabillon der finder und besizer des Sächsischen annalisten gewesen, lehret, dass lezteres nurein fragment des Sächlischen annalisten sey; und so ist es eigentlich nur ein zeugnis, das aber schon für viele gelten kann, da sich Eggehard, als der verfasser dieser annalen, durch seine geprüst gefundene geschlechts-nachrichten bei kennern seit seiner erscheinung sich das größte ansehen erworben. Doch ich bemerke auch dabel, dass seine geschlechts-nachrichten sich nach den orten seines aufenthalts einschränken und daher weniger auf Westphalen ausdehnen, aber in ansehung der Oftsächsischen, Thuringischen und Fränkischen geschlechter desto vollständiger sind. Und eben eine folche beziehung liegt zum grunde, warum er nur von zween brüdern folche nachrichten ertheilet und ihre generationen bekannt macht, den dritten bruder aber, den er doch aus Ditmars von Merseburg chronick mit andern merkmalen anführet, aber selbst nicht genug kennt, hier weggelassen. Durch dessen entdeckung und verbindung mit den beiden andern brüdern aber gewinnt sowohl das Werlische geschlecht in Westphalen, als das zeugniss des annalisten ein ganz neues licht. Ich rede von dem leztern zuerst

# S. V.

#### Weitere entdeckung eines dritten halbbruders der k. Gifela, Hermanns von Werle,

Es ist nicht überstüssig noch vorher zu erinnern, dass unserer kaiserin Gisela mutterschwester, so ebenfalls Gisela hiess, und die älteste tochter des k. Conrads von Burgund war, an den Baierischen herzog Heinrich II oder Hezelo, der ohngeachtet sei-Vol. IV Hist.

Ppp

ner

<sup>(</sup>f) Monum, var, inedit, p. 82 sqq,

ner seit dem jahre 978 und besonders 983 erregten unruhen und kronwerbungen von den Baiern wegen seiner nachher rühmlichen regierung in Baiern den zunamen des friedfertigen erhalten, (g) vermählt gewesen, und ihm unter andern Heinrich den heiligen, seinen nachfolger in Baiern und nachherigen kaiser gebohren. (h) Also war k. Heinrich der heilige geschwisterkind, consobrinus, mit den föhnen und töchtern seiner tante Gerberg, der kaiserin So nennt auch die Quedlinburgische Gifela und ihrer brüder. chronick (i) den im jahre 1012 verstorbenen jungen herzog Hermann, consobrinum regis. Aber selbst nach diesem jahre gedenket die geschichte noch anderer fürsten als geschwisterkinder (consobrinorum) gedachten kaisers, unter welchem, wie wir sehen werden, noch ein Hermann in den jahren 1016 bis 1030 gelebet hat. Eben diese Quedlinburgische chronick erzehlt unterm jahre 1019, (k) dass des kaisers consobrini, die sohne eines grafen Hermanns, mit des Sächsischen herzogs Bernhards II sohn Dithmar sich gegen den kaiser aufgelehnt hätten, darüber zwar in gefangenschaft gekommen, aber auch bald darauf wieder begnadigt worden seyen. Der Sächsische annalist (1) meldet eben fal-

<sup>(</sup>g) Chron. Quedlinb. ad an. 995 bei Leibniz. script. T. 11, p. 282.

<sup>(</sup>h) S. die beweise in Kählers fam. Aug. Sax. ad tab. 111, n.5, p.38.

<sup>(</sup>i) In Leibnitz script. T. 11, p. 288 ad an. 1012 — "Obiit Hermannus "puer & dux consobrinus regis. " Herm. Contr. aber ad h. a. nach dem codice Urstis. sagte nur: "Herimannus dux Alemanniæ obiit, eius "ducatum Ernist, sororis suæ Giselæ maritus accepit.

<sup>(</sup>k) Bei Leibnitz. script. T. 11, p. 291 ad an. 1019: "In ipso anno con"sobrini imperatoris, filii Hermanni comitis, cum Thiatmaro Bernhardi
"ducis filio rebellare cœperunt: qui tamen comprehensi custodize de"putantur. Interim prior suga elapsus patriam repetit: sed statim non
"multos post dies, omnes pariter imperatoris gratia condonantur.
"Hæc igitur perturbatio ad tempus sedata.

<sup>(</sup>f) In Eckharts corp. hiff. T. 1, p. 452. "Herimanni confobrini impe-"ratoris filii cum Thietmaro Bernhardi ducis filio rebellare coeperunt,

folches mit eben den worten, die aber durch ihre versetzung den sinn geben, dass der graf Hermann selbst, von deisen söhnen die rede ist, des kaisers consobrinus gewesen sey. Die vergleichung beider schriftsteller, und das höhere alter des Quedlinburgischen chronographen, der schon mit dem jahre 1025 aufhört, geben der leseart der Quedlinburgischen chronick den vorzug, der nicht entgegen steht, dass es scheinen könnte, als ob der graf Hermann noch gelebt habe, indem eben sowohl Dithmar als der sohn des herzogs, der doch schon im jahre 1011 gestorben war, bezeichnet wird. Denn gewisslich konnte der vatter dieser herren, der eine tante (materteram) des kaisers zur gemahlin gehabt haben muss, wenn seine sohne mit diesem consobrini waren, nicht mehr am leben seyn. Die ursache dieser unruhen meldet kein älterer schriftsteller, und ich getraue mir also nicht zu behaupten, dass sie vielleicht auf die im jahre 1018 dem kaiser zugesicherte erbschaft des königreichs Burgund ihre beziehung gehabt haben. Kein compilator Deutscher geschichten oder verfasser pragmatischer rechtsgeschichten hat es seiner würdig gehalten zu erforschen. wer diese consobrini des k. Heinrichs II gewesen. Es lebte aber zu gleicher zeit mit den gebrüdern Rudolf und Bernhard von Werla, ein graf Hermann von Werla, der die grafschaften in dem gau Westphalen und Dreini besass, und als ihr älterer bruder angesehen werden mus, weil er wirklich ein sohn der Gerberg, · der tante des k. Heinrichs, gewesen. Der lebensbeschreiber des heil. Meinwerks, bischofs von Paderborn und lieblings-ministers dieses kaisers, führet ihn ein bald unter dem namen Herimanni de Werla (m) oder Herimanni de Westphalan, (n) bald als einen Ppp 2

<sup>&</sup>quot;qui tamen comprehensi custodiæ deputantur. Interim Thietmarus "fuga elapsus patriam repetit, sed post non multos dies omnes pariter "imperatoris gratia condonantur.

<sup>(</sup>m) Beim Leibnitz script. T. 1, p. 532, n, 27.

\_ (n) L. c. p. 557, n. 91.

grafen in dem gau Dreini (o) und in dem gau Westphalen, (v) bald aber schlechtweg Hermann, oder grafen Hermann, mit seinen söhnen Heinrich, Conrad, Adelbert und Bernhard. (q) Damit stimmen auch k. Heinrichs urkunden vom jahre 1019 und 1020 überein. In jenem jahre schenkte er oder bestätigte dem bischofe Friederich von Münster die abtei Liesborn in dem gau Dreini und der grafschaft Hermanns; (r) und in dem folgenden jahre verliehe er dem bischose Meinwerk von Paderborn den koniglichen hof Triburi in dem Sächsischen gan Westphala, in der grafschaft grafen Hermanns. (s) In eben dem gau Westphala, aber in der graffchaft Bernhards, der Hermans bruder war, lagen auch die königliche güter Steni und Hohunseli, welche k. Heinrich II im jahre 1023 an das hochstift Paderbern verschenkte, (t) und in dem gau Dreini in der graffchaft Bernhards lag Nun-

<sup>(</sup>o) L. c. p. 547, n. 58;

<sup>(</sup>p) L. c. p. 549, n. 65.

<sup>(</sup>q) L. c. p. 557, n. 93 unterm jahre 1024 und p. 559, n. 102 ums jahr 1629. Cf. Schaten annal. Paderb. ad h. a.

<sup>· (</sup>r) In Schatens annal. Paderborn. T. 1, L. v, ad an. 1019.

<sup>(</sup>s) S. Schaten L. c. ad an. 1020. Falke in tradd. Corbei. p. 321 ersieht dieses Triburi in einem derse Drever bei Belicke im herzogthum Westphalen, und zwar in der gografichast Ruden.

<sup>(</sup>t) S. vitam Meimverci l. c. p. 556, n. 84 und die ganze urkunden in Schatens annal. Paderb. ad an. 1023. Die lage von Stein und Hoheuseli hat Falke l. c. p. 321 sq. milhe gemacht, ohne sie glücklich gefunden zu haben, gleichwie auch Schaten in ansehung Stein irrete, und von Hoheuseli nichts wusste. Keiner aber von ihnen sahe dabei auf die von ihnen selbsten anderswo eingerückte stiftungs-urkunde des collegiums zu Bustorf von dem bischose Meinwerk im jahre 1036. In derselben heiset es von der uilla Hohensili, quae vulgari verbo dicitur Quadin, nach der Falkischen ausgabe p. 462, und nach Schaten l. c. ad an 1036 Queden,

Nunhusen. (u) Jener Hermann von Werla, oder Westphalen, der die grafschaft in Westphalen und Dreini besessen, war ohne zweisel eben derjenige, von welchem der bischof Ditmar und aus ihm der Sächsische annalist unterm jahre 1016 und 1017 erzählen, dass er mit dem bischofe Thiedrich von Münster über eine an sich unbedeutende fache in heftige feindseligkeiten gerathen sey, welchen der kaiser Heinrich in gegenwart der fürsten des reichs auf der pfalz Altstedt eine endschaft gegeben. (x) In beiden stellen wird der graf Hermann als ein sohn der Gerberga bezeichnet. Nun kann der bischof Ditmar von keiner dame des namens Gerberg hier geredet haben, die so berühmt gewesen, dass er sie bloss durch diesen namen hätte bezeichnen und durch sie den sohn bekannter machen mögen, als eben die Gerberg von Burgund, welche in anderer ehe mit dem Schwäbischen herzoge Hermann II vermählt gewesen. Die damals auch berühmte markgräfin Gerberg von Schweinfurt, deren er unterm jahre 1004 gedenkt (y). konnte er hier nicht gemeinet haben (2) da die rede war von ei-Ppp 3

<sup>(</sup>u) Ein altes Mindisches chron. msct. worauf sich Grape in observat. & antiqq. German. & Rom. T. 1 berust, giebt solgendes, jedoch ohne jahrzahl an: In pago Dreni in villa Nunhusen in comitatu Bernardi in mallo ipsius Wolframi.

<sup>(</sup>x) Ditm. Merseb. beim Leibnitz T. 1, p. 412. "In hoc autem anno "(1016) Thiedricus antistes & Herimannus comes Gerbergæ silius, de "inani re mutuo certantes, sua vastabant. Dehinc amicis persuasi ac "maxime iussu imperatoris sedati præsentiam cæsaris utrinque præsto-"lantur — Fit publicus principum in Alstidi conventus — Inter Thie-"dricum & Herimannum comitem inimicitiæ diu exortæ & odium, "quod — ab imperatore sedatum est., Der Sächsische annalist erzehlt den ansang der händel mit Ditmars worten ad an. 1016, unter dem solgenden jahre aber das ende: "Inter Theodericum Monasteriensem "episcopum & Herimannum comitem Gerbergæ silium graues inimiciantie diu exortæ — ab imperatore sedantur.

<sup>(</sup>y) L. E. p. 372.

<sup>(</sup>z) Und eben so wenig die Lothringische prinzessin Gerberg, die an Lambert I grasen von Löwen vermählt war.

nem grafen in Westphalen, der eben sowohl die vermuthung vor sich hat ein bruder der kaiserin Gisela zuseyn, als solches schon aus dem zeugnisse des Sächsischen anmalisten von den beiden grafen in Westphalen, Rudolf und Bernhard von Werla, gewiss seyn kann. Wenn wir daher diesen unter sich übereinstimmenden zeugnissen, nach denen wir in Westphalen die brüder der k. Gisela, einen sohn der Gerberga, und geschwisterkinder des k. Heinrichs II antressen, zu trauen haben, so kann man als erwiesen annehmen, dass die Gerberga von Burgund zuerst mit einem grafen Hermann in Westphalen in der ehe gelebt habe, ehe sie zur zwoten ehe mit herzog Hermann II in Schwaben geschritten ist.

# S. VI.

Von dem vatter der grafen von Werla, Hermann I, ersten gemahl der prinzessin Gerberg von Burgund, und ihrem andern gemahl Hermann II, herzoge in Schwaben, der k. Gisela vatter.

Den ersten gemahl der Gerberga, und den vatter der grafen Hermann, Rudolf und Bernhard, nenne ich also Hermann I grafen von Westphalen, der wegen seinem frühen hintritt sich in den annalen dieses X jahrhunderts kein gedächtnis hinterlassen, und von seinem gleichnamigen nachsolger in der ehe mit der Burgundischen Gerberg, dem berühmtern herzoge Hermann II, noch mehr verdunckelt worden ist. Ich sinde wenigstens seiner keine weitere meldung weder in ältern geschichtschreibern, noch in urkunden. Aber es könnte doch seyn, dass er derjenige graf Hermann wäre, der zwischen dem retablirten Baierischen herzoge Heinrich oder Hezelo, dem gemahl der Burgundischen prinzessin Gisela, und dem herzoge Heinrich in Kärnthen, der bei den scribenten minor heisst, und seit dem jahre 983 bis zu des ersten wiedereinsezung Baiern verwaltet hat, in dem jahre 984 eine vermittelung

telung getroffen. (a) Wann er gestorben, ist mir unersindlich gewesen. Denn man möchte es wohl zu spät sinden, ihn sür den grasen Hermann anzunehmen, welcher nach dem zeugnisse des Fuldischen todtenregisters den 13 Jul. 995 das leben verlohren. (b)
Seine wittib Gerberga gebahr noch nachher dem andern gemahl
Hermann II, der im jahre 997 erst seinem vetter Konrad im herzogthum Schwaben solgte, ausser drei töchtern einen sohn Hermann III, der nicht allein zur zeit des absterbens seines vatters
1004 minderjährig (puer) war, sondern auch als jüngling im jahre 1012 abschied, und das herzogthum seiner schwester Gisela
gemahl, Ernst von Oesterreich, verliess.

# S. VII.

# Von der kaiserin Gisela dreifachen ehe.

Es war aber die Gisela, ehe sie des nachherigen kaisers Konrads II gemahlin ward, schon zweimal eine junge wittwe gewesen. Der Sächsische annalist (c) nicht nur, sondern auch Otto von Freisingen (d) nennen ihren ersten gemahl eben erwehnten Ernst

<sup>(</sup>a) Ditmarus Merseb. L. IV, p. 349: "Oritur autem inter hunc & præ"fatum Henricum, qui minor dicebatur, magna seditio, qua Heriman"ni comitis consilio postmodum finita regis gratiam in Francosorti & "ducatum deditius promeruit. Cf. annal. Saxon. ad an. 384, p. 344.

<sup>(</sup>b) In Schannats hist. Fuld. p. 476 ad an. 995 und Leibnitz script, T. 111, p. 765.

<sup>(</sup>c) Und mit ihm stimmen überein das chron. rythm. Brunsuic. in Leibnitz script. T. 111, p. 27 und Bortho in chron. pitur. l. c. p. 320, und das chron. vetus Brunsuic. l. c. T. 11, p. 15.

<sup>(</sup>d) Lib. vi chron. cap. 28 wo er aber nur zween gemahle anführt: "nupfit primum Ernesto duci — Quo mortuo Conradum hunc accepit. Es mag wohl die gar zu kurze zeit der ehe mit dem grafen Bruno schuld feyn, dass der Freisingische bischos ihrer nicht gedacht hat.

Ernst von Oesterreich, der als er den 31 May im jahre 1015 auf der jagd das leben verlohren, von ihr zween föhne hatte, Eanst II und Hermann III, deren jener 1030 das leben einbüsste und dieser sein nachfolger im jahre 1038 starb; zum zweiten gibt er ihr den Sächsischischen grafen Bruno, herrn zu Braunschweig, dem sie einen sohn Ludolf gebahr, der in gleichem jahre mit seinem halbbruder herzoge Hermann III in Schwaben starb. Salicker ward ihr dritter gemahl im spatjahre 1016; (e) und hatte von ihr im folgenden jahre schon einen sohn Heinrich, den nachherigen kaiser, der den 28 Oct. 1017 gebohren ward. Dieser kurze zeitraum, zwischen dem absterben des herzogs Ernst und ihrer dritten vermählung, der nur 15 monaten dauerte, bewog den Eckhart und Köhler, in demselben keine zwischen-ehe mit dem grafen Bruno anzunehmen, sondern diese ehe als die erste anzusehen, und ihm erst den herzog Ernst als den zweiten gemahl folgen zu lassen. Der weitere grund, dass sie eine wittwe des herzogs Ernst genennt wird, als sie an Conraden dem Salicker den dritten gemahl bekam, ist unbedeutend, wenn man bedenkt, dass der Sächsische annalist, der doch ihren andern gemahl Bruno nennt, sie nach ihrem vornehmern gemahl als wittwe des herzogs Ernst bezeichnet. Entscheidender könnte man davon reden, wenn des grafen Bruno sterbjahr von irgend einem schriftsteller zuverlässig bezeuget würde. Man ist streitig, ob er im jahre 1006 oder 1014 gestorben, (f) das heisst, man weiss es nicht, und Köhler (g) selbst nimmt erst jenes und dann das ande-

re

<sup>.(</sup>e) Ditmarus 1. c. p. 413. Cf. annai. Saxo ad an. 1016. "Eodem anno "vi Kal. Septemb. — conflixerunt. Sauciatus est ibi Cono, cui jam illi"cite nupsit (Gisla) neptis sua, Ernesti ducis vidua.

<sup>(</sup>f) Eccard in hist. geneal. princ. Sax. p. 277. cap. 11, S 1.

<sup>(</sup>g) In fam. Aug. Saxon. tab. III (cf. p. 47 probb.) nimmt er das jahr 2006 an, und in fam. Aug. Francon, tab. 11, das jahr 2014.

Dass er das jahr 1006 überlebt habe, ist von Falke schon bemerkt worden, der ihn noch in einer Corveyischen urkunde vom jahre 1008 als Corveyischen vogt gefunden hat. (h) Nun war Ernst von Oesterreich schon im jahre 1004 (i) Pfalzgraf in Schwaben gewesen, ohne zweifel als bräutigam oder gemahl der prinzessin Gisela: er und seine sohne Ernst II und Hermann folgten auch in herzogthum Schwaben, worauf des grafen Bruno sohn Rudolf, wenn er der erstgebohrne der Gisela gewesen wäre. einen vorzüglichern anspruch gehabt haben würde; und eben so wenig kann das jahr 1014 das sterbjahr des Bruno gewesen seyn, wenn er der erste gemahl der Gisela ware, indem so derselbe von wegen seiner gemahlin im jahre 1012 im herzogthum Schwaben hätte folgen müssen. Und da Ernst der zweite seinem vatter Ernst I im jahre 1015 im herzogthum nachfolgte, so bezeugen seine thaten, dass er kein seit 1014 gebohrnes kind gewesen. (k) Da also keines der beiden angeblichen sterbjahre des Sächsischen grasen Bruno richtig seyn kann, so bleibt mir das zeugniss des Sächsischen annalisten und der übrigen ältern schriftsteller immer glaubwürdiger. Nach demselben mag Bruno noch vor ablauf des jahres 1015 sich mit der verwittibten herzogin Gisela vermählet haben die ihm im jahre 1016 den einzigen sohn Ludolf gebohren, (k) den der vatter kaum überlebte, nach dem zeugnisse des Vol. IV Hift. Qqq  $Bo_-$ 

<sup>(</sup>h) In tradd. Corbei. p. 164 und 165.

<sup>(</sup>i) S. in Alfat. diplom. n. CLXXXIV, p. 147.

<sup>(1)</sup> Ich weiss zwar wohl, dass Falke in tradit. Corbei. p. 168 sq. noch einen Hiddi dem grafen Bruno zum sohne giebt, den er in einer Korveyischen urkunde vom jahre 1028 als stiftsvogt und stiefsohn des k. Conrads II entdeckt haben will. Allein der herr pastor hat ohngezweiselt nicht recht gesehen. In der urkunde bei Schaten annal. Paderb. ad an. 1028 steht unter den zeugen Lindulphus comes & privignus imperatoris —

Botho. (1) Conrad der Salicker, der sie sich nachdem zur gemahlinn gewonnen, gieng über die damals größere bedenklichkeit des verbotnen grads hinaus, und giebt also auch nicht die
vermuthung, dass er sich ein gewissen gemacht habe, ihre trauer früher in freuden zu verwandlen. Und so schwinden, wie
mich dünkt, alle selbst gedichtete schwierigkeiten, ohne dass es
nöthig wäre die glaubwürdigkeit der ältern schriftsteller herabzusetzen.

# S. VIII.

# Von der k. Gisela schwester Mathild.

Der Sächsische annalist führet auch der kaiserin Gisela schwester Mathild an, (m) und berichtet, dass sie zum gemahl gehabt habe den grasen Esich II von Ballenstedt, aus welcher ehe Adel-

<sup>(1)</sup> Beim Leibnitz T. 111, p. 320. "Sassen marggreve Bruno, marggreue "Brunes sone to Sassen, de nam hertoghen Lippoldes (soll heissen Ern"sten, sons des marggraven Luitbolds) weddeven to Swaven, de het
"Gisela van Warle unde Wenden, der telde om eynen sonen, de het
"marggreue Ludeleff, und do starst he van stunt, do nam Gysela den
"keyser Cunradus wedder, van dem telde se eynen sonen de het Hin"rick, de ock keyser wart und was dusses marggreuen Ludelessen halff"broder. Nic. Burgmann in hist. imp. & regum Spirae sepultorum
beim Oesele script. T. 1, p. 602 sagt von k. Konrad dem Salicker: "Hic
"dux Franconiæ, regii generis, scilicet Brunswigensis, Conradus Sali"cus huius nominis rex secundus — Sollte nicht ein grund dieser verwirrung in einer sage liegen, die aus der verbindung mit der wittwe
des Bruno von Braunschweig entsprungen seyn kaun.

<sup>(</sup>m) Was er unterm jahre 1026 von ihr gesagt hatte, wiederhohlt er bei gelegenheit im jahre 1130 p. 64, und sühret die nachricht von ihrer mit Esich von Ballenstedt erzehlten nachkommenschaft weiter aus. "Si "quidem Esicus comes de Ballenstide desponsault Mathildem sororem Gis"læ imperatricis, habuitque ex ea Adelbertum comitem seniorem, pa"trem Ottonis & siliam nomine Adelheidem —. Das weitere gehört in die Ballenstedtische oder Anhaltische geschlechts-geschichte. Cs. Gebhardi march. Aquilon. tab. V, und p. 93 sq.

Adelbert graf von Ballenstedt, der vatter des grafen Otten von Ballenstedt und des pfalzgrafen Sigfrieds bei Rhein, gebohren war, Man könnte fragen, ob sie unserer kaiserin halbschwester (aterina. foror) von Werla, oder aber ihre ungezweiete schwester Mathild von Schwaben, die seit dem jahre an den herzog der Franken und in Kärnthen, Conrad von Worms, und nach dessen 1012 erfolgten tod an den herzog Friedrich II von Lothringen vermählt war, gewesen sey. (n) Das leztere läst sich schwehr vereinigen mit dem allgemeinen stillschweigen der altern schriftsteller, die von der Schwäbischen Mathild geredet haben, und damit, dass diese sehr jung gewesen seyn muss, da sie dem herzoge der Franken zu theil geworden. Man wird also die Mathild, welche die stammmutter der grafen von Ballenstedt geworden, eher für eine halbschwester der kaiserin Gisela und eine tochter Hermanns grafen von Werla mit der Gerberga von Burgund ansehen. (o) Ich komme nun wieder zu den grafen von Werla, den brüdern der kaiserin zurück, deren blutsverwandschaft mit dem Salischen hause auch von den daraus abgestammten kaisern nicht verkannt worden, wie sich aus dem folgenden ergeben wird,

Qqq 2

S. IX.

<sup>(</sup>n) S. von ihr Köhlers fam. Aug. Francon. probb. ad tab. II, n. 10 & 11, p. 19 fq. Dass sie auf ihren sohn Conrad den jüngern von Worms, herzog der Franken und in Kärnthen, das herzogthum Elsas vererbet habe, siehe in meiner einladungsschrift von vermählungen Rheinfränkischer erbprinzessinnen § V, p. 14 fq.

<sup>(</sup>o) Gebhardi in marchion. Aquilonal. tab. V, nennt sie auch filiam Hermanni comitis de Werla. Aber er sührt keine stelle zum beweis an, dass der vatter Hermann geheisen habe. Erläuterte reihe der pfalzgrafen zu Aachen, geschlechts-tasel des z stücks.

# S. IX.

Von grafen Rudolf von Werla, der kaiserin Gisela halbbruder, einem sohne Hermanus I von Werla und der prinzessin Gerberg, und seinen nachkommen.

Ehe ich von Hermann II, grafen von Werla in Westphalen, rede, als dessen linie länger als seiner brüder ihre gedauert, rede ich zuerst von diesen nach anleitung des Sächsischen annalisten. (p) Graf Rudolf, der erste unter den von ihm genannten brüdern der k. Gisela, ist uns nur aus dem zweisachen zeugnisse des annalisten bekannt, als der vatter eines grasen Hermanns (III) von Werla. Dieser Hermann III starb jung, und hinterlies eine junge witte Richenza mit einer einzigen tochter Oda. Die wittwe Richenza vermählte sich nun zum zweitenmal mit Otten von Nordheim, königlichen grasen im herzogthume an der Weser, und herzoge in Baiern, und machte ihn noch zum vatter der grafen Heinrichs des setten von Nordheim, Cunen von Beichlingen und

<sup>(</sup>a) Ad an. 1026, p. 458: "Rudolous frater earum genuit comitem He-"rimannum, patrem domnæ Odæ, quam desponsauit Udo comes de Sta-"then, qui primus ex illo genere adquifivit marchiam Aquilonalem; " and unterm jahre 1082, p. 562 welches das sterbjahr des markgrasen Ude von Stade ist, erzehlt er aussührlicher die consanguinitzet der Oda von Werla: "Vxor eius (Vdonis senioris) Oda dicebatur, euius paternum genus tale fuit: Rodulfus comes natus de Westfalia ex loco qui "dicitur Werla, frater Gislæ imperatricis, genuit filium nomine Heri-"mannum, qui duxit uxorem nomine Richenzam, genuitque ex illa "prædictam Odam. Hæc genuit prædicto Ottoni Heinricum, Vdonem, "Sigifridum, Rodulphum, & filiam quæ Adelheidis dicebatur, quam Fridericus palatinus comes de Puthelenthorp accepit illoque mortuo. comes Ludowicus senior de Thuringia eam duxit uxorem. Matrem anutem prædictæ Odæ post obitum comitis Herimanni duxerat uxorem Otto de Northeim quondam dux, genuitque ex ea præclarissimos viros, Heinrichum crassum comitem, patrem Richenzæ imperatricis & Gertrudis palatinæ comitiffæ, & comitem Sifridum de Bomeneburh & Cononem comitem de Bichlinge,,,

und Sifrids von Bomeneburg, und 3 töchter, (a) Die junge Oda aber, nunmehrige stiestochter des Baierischen herzogs Otten von Nordheim, ward die gemahlin des Nordfachsischen markgrafen Udo II von Stade, und mutter von 4 söhnen, und einer tochter. Sie starb im jahre 1110, nachdem ihr gemahl schon im jahre 1082 das zeitliche verlassen hatte, (r) So war frühe ein zweig des Werlischen mannsstammes in Hermann III dem jüngern. dem sohne Rudolfs und neven der kaiserin Gisela verdorrt; und daraus ward die erste verringerung der Werlischen patrimonialherrschaften in Westphalen, indem die besitzungen und güter Hermanns III theils auf eine sehr begreifliche weise durch seine erbtochter an das markgräfliche haus Stade, theils auch auf eine minder erklärbare weise, vermuthlich als leibgeding, mit desselben wittwe Richenza an das Nordheimische geschlecht gekommen. Man wird darinn die quelle der schenkung (s) entdecken. Qqq 3

<sup>(</sup>q) Cf. origg. Guelf. T. IV, opuic. V, de fam. Northeimenfe.

<sup>(</sup>r) Cf. Gebhardi marchion. Aquilon. tab. 111.

<sup>(</sup>s) Ich füge die verschiedene schenkungen Werlischer erbgüter an das erzstift Kölln aus Gelenius de magnitudine Coloniae lib. 1, syntagm. VII, sundat. & dotatores Colon. eccl. n. vIII, IX, x p. 69 sq. hier an: "VIII Dotator, comes Cuno de Bichelingen filius ducis Ottonis dedit "beato Petro urbem in Hacckene, & iuxta urbem tertiam partem "filvæ, quæ dicitur Lur.

<sup>&</sup>quot;IX Gertrudis comitissa mater reginæ Richezen dedit per concambium "curtem in Wiglo, insuper tertiam partem dictæ sylvæ pertinentem "ad eandem curtem, & recepit villam in Wanenrethe.

<sup>&</sup>quot;X Vda comitissa de Stacke (l. Stathe) dedit beato Petro tertiam partem "de Odingender & Vrithengersbeche, & Walbertum de Huckelbech "cum omni allodio suo, Adolsum de Basthusen cum tota domo sua & "Lubrandum de Bütenbergh, & Volmarum, & insuper tertiam partem eiusdem sylvæ.

welche der graf Cuno von Beichlingen, ein sohn der Richenza und ihres andern gemahls, herzogs Otten von Nordheim, an das erzstift Kölln gethan, dem er die stadt Hachen nebst seinem drittheil des daran stossenden walds Lur gabe. Beide liegen in der grafschaft Arnsberg, einem theil des Werlischen quartiers, in dem herzogthume Westphalen, zur linken der Rur. Eben so verkauste graf Heinrichs des setten von Nordheim (t) wittwe und erbin, und mutter der kaiserin Richenza, dem erzstiste in eben dieser gegend ihren hof Wichlo, (jezt Wichelen) mit ihrem dazu gehörigen drittheil an dem wald Lur, gegen das dorf Wonnenrethe. Die markgräsin Uda von Stade, (und nicht, wie Gelenius las, von Stacke) schenkte ebenfalls zwei orte mit einigen dienstmannen und ihrem drittheil an besagtem wald. Alle diese schenkungen sind theils zu ende des xil jahrhunderts und im ersten anfange des xil geschehen.

L X

<sup>&</sup>quot;XI Ludolphus comes dedit Werle & quidquid proprietatis habuit in "episcopatu Coloniensi, & insuper tantum de sylva Lur, quantum re"mansit fratri suo Conrado.,

Gelenius schließt diese schenkungs - reihe also: "Hactenus ex per"vetusto tabulario, licet forte absque accurata temporis serie hic
"inserta. "Es sind aber diese schenkungen vorm jahre 1103 geschehen, in welchem Kuno von Beichlingen das leben verlohr.
Gertraud war 1101 zum zweitenmal wittwe, und vermählte sich
darauf mit dem markgrasen von Meissen, Heinrich von Ilburg, der
1103 wieder starb. Seit dem heisst sie Marchionissa. Des grasen Ludolfs bruder Conrad war seit 1092 todt, wie ich im solgenden ansühren
werde.

<sup>(</sup>t) Graf Heinrich von Nordheim hatte schon im jahre 1003 mit seiner gemahlin Gertraud und seinen beiden brüdern, Sisrid von Bomeneburg und Conrad von Beichlingen, diesen ihren hof Wichlo unter vielen andern gütern dem von ihnen gestisteten kloster Bursseld gegeben gehabt. S. des erzb. Ruthards von Mainz bestättigungs - brief über diese stiftung in Schatens annal, Pad. ad an. 1003.

# S. X.

Von Bernhard von Werla, einem sohne Hermanns I von Werla, und der Gerberga von Burgund, und seinen nackommen.

Bernhard von Werla im jahre 1023, graf in Westphalen, ist der andere von dem Sächsischen annalisten (\*) genannte bruder der kaiserin Gisela. Nach dessen zeugnis hatte er nur töchter gehabt, deren eine nur die ausmerksamkeit desselben verdiente. Sie hieß Ida, und war zweimal vermählt, zuerst mit einem grafen Heinrich von Lausen im Kraichgau, und zum andernmal mit Sistieden von Ertiniburg, einem Sächsischen edlen herrn an der Elbe. Ihre tochter erster ehe, Adelheid, hatte eben so zween gemahle gefunden, 1) an grafen Adolf von Huvili oder Berg, 2) an dem 1120 verstorbenen psalzgrafen Friedrich von Sommersenburg in Sachsen. Es ist von selbst begreislich, dass so wiederum die Werlische allodien einen absall erlitten. Da aber dieses tresliche zeugnis des Sächsischen annalisten noch nicht zur bewährung der geschlechts-reihe der erwähnten häuser gebraucht worden;

(u) Ad an. 1026 p. 458: "Bernhardus comes, alter frater eiusdem re"ginæ, habuit filias, quarum unam nomine Idam duxit Heinricus de
"Castro, quod Louse dicitur, Brunonis Trevirensis episcopi & Poponis
"comitis frater, quem cum mures corrosissent usque ad mortem, viduam
"illius Idam quidam nobilis de Saxonia accepit uxorem, habuitque ex
"illa comitem Sstridum de Ertiniburh. Filiam eiusdem Idæ ex comite
"eodem Heinrico nomine Adelheidam duxit Adulsus de Huvili, genuit-

fo

"que Adulfum iuniorem & fratres eius. Post cuius mortem sociauit "eam sibi comes palatinus Fridericus de Summersenburch genuitque "palatinum comitem Fridericum iuniorem. fo füge ich die daraus erweisliche verwandschaft mit einigen weitern erläuterungen und zusätzen hier an.

S. XI.

| Bernhard von Wei<br>graf in Westphaler<br>1023.                                                                                                                         |                                                                                      | T) Arnold graf von Laufen<br>im Krajchgau.<br>Gemahlin Adelheid.                               |                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2) Ida.                                                                                                                                                                 | 2) Heinrich I,<br>graf von Lau-<br>fen.                                              | erzbischof zu<br>Trier 1102,                                                                   | 4) Boppo I,<br>graf von Lau-<br>fen, lebt noch                                                    |  |
| 6) Adeiheid.<br>Gem. Sifrid I von<br>Ertiniburg, an der<br>Elbe.                                                                                                        | 8) Adolf, graf von<br>Huvili oder Berg.                                              | † 25 April<br>1124.                                                                            | 1122, war tod<br>1127.<br>4) Konrad I,                                                            |  |
| 7) Sifrid II, cum fue graf von Ertiniburg lebt noch 1137, Tohne männliche erben. 7) Gem. Uda, eine tochter Gerhards, herrn von Heins- berg, und Irmen- gard von Plözke, | 9) Adolf von Huvili oder Berg. 9) Gem. N. tochter Engelberts markgrafen von Istrien. | Ворро                                                                                          | graf von Lau- fen , 1127- 1139.  5) Gemahlin eine gräfin von Arnstein an der Lahn.  II, Adelkeid, |  |
| verwittibten mark-<br>gräfin von Stade.                                                                                                                                 |                                                                                      | graf v. Lau- Gem. Hein-<br>fen, 1137- richs grafen<br>1174. v. Katzen-<br>elnbogen.            |                                                                                                   |  |
| graf von Berg 1152, † 1193.  11) Adolf, gs- tödtet vor Da- maskus, 1148.                                                                                                | II) Eber-<br>hard I, graf<br>von Altena<br>II44-II74.                                | 12) Friedrich II erz-<br>bifchof zu<br>Kölln 1158,<br>u. † in die-<br>Gem jahre in<br>Italien. | 13) Bruno, erzbischof zu Kölln 1191, refignirt 1193 + 1196.                                       |  |

<sup>1)</sup> Gesta Trev. cap. 67, in Leibnit. access. hist. T. 1, p. 107 und Hontheims prodr. hist. Trev. p. 76 (b). Trithem. annal. Hissaug. ad an. 1102.

<sup>2)</sup> A#2

#### S. XI.

Von Hermann II, einem sohne Hermanns I von Werla, und der prinzessin Gerberg von Burgund.

Der dritte und vielleicht ältere halbbruder der k. Gisela, welchen zwar der Sächsische annalist den beiden andern brüdern Vol. IV. Hist.

Rrr bei-

- 2) Annal. Sax. ad an. 1026 & Gesta Trev. l. c.
- 3) Gesta Trev. 1. c. & Hontheims hist. Trev. dipl. T. 1, series archiep. p. LXXIV & dipl. CCCXIII p. 460 not. (2).
- 4) Schannats hift. Worm. p. 243, n. X.
- 5) Biographus Ludovici Arnstein. in Hontheims prodr. hist. Trev. P. II., p. 700 sq. Quinta (soror Ludovici de Arnstein) suit desponsata comitissate, mater comitis Bopponis & sororis eius Adelheidis.
- 6) Annal. Sax. ad a. 1026.
- 7) Albertus Stadens. ad an. 1144, în Kulpis script. R. G. P. 11, p. 273, liber de fund. mon. Gozecensis ad an. 1133 în Hosmanni script. Lusat. T. 1v, p. 117. Dipl. Lotharii imp. de 1137 în Staphorst Hamburg. Kirchengeschichte P. 1, vol. 1, p. 539. Seit 1158 fieht man östers herzog Heinrich den Löwen zu Ertiniburg, s. Helmoldi chron. Slav. c. 86, în Leibnitz. script. T. 11, p. 611 &c. Heinrich Löwe verbrannte 1181 diese burg, von deren mauern der Askanische herzog Bernhard 1182 Lauenburg erbauen lies; s. Helmold l. c. p. 647, und Arnoldus Lubec. p. 653; cs. Grupe origg. Germ. P. 11, p. 308-310, und Meibom. T. 111 script. p. 254.
- 8) Annal. Saxo ad an. 1026. Die abgegangene burg Huvili kommt noch unter dem namen einer Curtis im jahre 1242 vor, da graf Dietrich I von Isenburg seine burg Limburg an der Lenne, mit den hösen Husele und Wannemal dem grasen Heinrich von Berg zu lehen austrug (Kremers akad. beiträge zur Gülch und Bergischen geschichte 2 band, urkund. n. 111, p. 123) worzus dessen lage in der grasschaft Mark zu entnehmen ist. Man vergebe mir hier einen ausschweisenden beitrag einiger noch zur erläuterung der anherren der herzoge von Kärnthen aus dem Lavandischen geschlechte, (s. Frölichs archontol. Carinth. tab. 111) wie auch der grasen von Berg, Mark &c. ungebrauchten stellen.

beizusügen unterlassen, wir aber oben als einen consobrinum des k. Heinrichs II und als einen sohn der Gerberg erkannt haben, war Hermann II von Werle, graf in Westphalen, und besonders in dessen gau Dreini. Dass er einen sohn Heinrich gehabt habe, lehrt uns der bischos Ditmar, da er unterm jahre 1018 (x)

9) Albericus ad an. 1150, p. 320, führt unter den nichten des erzb. Friedrichs von Kölln, der dem erzstifte 1000 - 1131 vorgestanden, auch comitissam montis veteris iuxta Coloniam an. Dass aber dieser erzbischof ein bruder des markgrafen Engelberts von Istrien und des bischofen von Regensburg (Hartwigs) gewesen, lehrt Alberich ad an. 1126, p. 251.

- 20) Dass dieser Bruno, der nach dem chron. reg. S. Pantal. vorher probst zu S. Gereon in Kölln gewesen, und dem erzstifte 1132-1137 vorgestanden, ein nepos des erzb. von Trier, Bruno von Laufen, gewesen, besagen die Gesta Trevir. cap. 77 und 81. Er war aber desselben bruders- enkel gewesen. Also war Bruno kein graf von Dasseln, wie das magnum chron. Belg. vorgiebt; cf. not. 12.
- 11) S. des sel. herre Kremers akadem, beiträge zur Gülch und Bergischen geschichte, die stammtasel ad p. 18, welche mit diesen herren erst
  vollständiger wird. Aber ihnen muss man ohne zweisel den im jahre
  1148, wie das chron. S Pantaleon. meldet, vor Damaskus getödeten
  Adolf, sohn des grasen Adolfs von Berg, zum bruder geben.
- 12) Albericus ad an. 1158, p. 331 sq. "Coloniæ post Arnoldum II qui"dam Fredericus huius nominis II præsuit, de sorore superioris Frede"rici, frater comitis Engelberti; " und das chron. magnum Belgic.
  p. 204, nennt ihn nepotem Brunonis archiepiscopi ex fratre. Beides
  ist richtig. Aber ein graf von Dasseln war er nicht Er starb noch
  in eben dem jahre an einem sturz vom pserde bei Pavia. Chron. reg.
  Pantaleon. bei Eckhart T.I., p. 938.
- 13) Albericus ad an. 1192, p. 394: "Interex-electus est in archiepisco-"pum frater Friderici II archiepiscopi & comitis Engelberti de Monte "veteri Bruno, qui erat consanguineus Alberti Lovaniensis.
- (x) Welches das ohnlezte lebensjahr des bischofs und voll klagen ist,
  L. VIII, p. 425, Huius successor Thiedricus materteræ meimet filius,
  magnum dedecus ab Henrico, Herimanni comitis filio, ut prædiki

von den strittigkeiten des grafen Hermanns mit dem bischofe Dietrich von Münster redet, und insbesondere sagt, dass der bischof von des grafen sohne Heinrich einen großen schimpf erlitten habe. Dithmar erzehlt weiter, dass der graf auch dem erzbischofe Heribert von Kölln vieles leid zugefüget habe, wortiber man sich eben nicht verwundern dürfe, da er seine mutter lang in gefänglicher verwahrung gehalten habe. Sollte dis des grafen Hermanns II mutter Gerberg, oder des jungen grafen Heinrichs mutter, Hermanns II gemahlin, gewesen seyn? Eben dieser graf Hermann hatte, wie ich schon oben erwehnt habe, außer Heinriche dem erstgebohrenen noch drei andere söhne, deren namen uns der lebensbeschreiber des h. Meinwerks aufbehalten hat unter den jahren 1024 und 1029. Die viersohne Hermanns waren Heinrich, Conrad, Adelbert, und Bernhard. (4) Ihre geschlechts- und hoheits-vorzüge lassen sie gleich nach dem herzoge Bernhard von Sachsen allen übrigen grafen voran gehen. Die nahe verwandschaft, worinn graf Hermann mit der berühmten Gisela, Konrads des Salikers gemahlin stand, lässt sich seit dem aus mancherlei spuren erblicken. Schon könnte ich den umstand, der vor gedachten fürsten kaiserwahl voran gieng, und von dem lebensbeschreiber des h. Meinwerks allein aufgezeichnet worden, (2) anführen. Noch vor der allgemeinen zusammen-Rrr 2 kunft

<sup>(</sup>er gedenkt aber nirgends einer zwistigkeit mit dem bischose von Münster, als unter den jahren 1016 und 1017, welche stellen wir oben
§ V angesührt haben,) perpessus est. Sed in hoc anno eadem commo"tio ad tempus sedata elevatur.

<sup>(</sup>y) Was Falke in tradit. Corbei. p. 134, 143 und 703 für ein verwirrtes spiel mit diesen söhnen Hermanns treibe, und wie er sie in Ostfalen in den gau Lagni versezen möchte, kann man bei ihm selbsten sehen. Alle seine versuche, fragmentarische nachrichten in geschlechts-reihen zu verbinden, sind sehr unglücklich gerathen.

<sup>(2)</sup> In Leibnitz [cript. T. 1, p. 557, cap. xci: "Post obitum igitur im"peratoris soli Saxones in quodam castello, quod Werla dicitur, con"vene-

kunft aller völker und ihrer fürsten. hatten die Sächsische herren eine dietine in der burg Werle angestellt, um wegen der bevorstehenden wahl und andern hohen angelegenheiten sich zu bereden. Unter den gegenwärtigen geistlichen fürsten war auch des verstorbenen k. Heinrichs II lieblings-minister, der bischof Meinwerk von Paderborn, der wie Schaten (a) bemerkt, sich das interesse Konrads des Salikers, als welchen k. Heinrich zu seinem nachfolger empfohlen gehabt, angelegen seyn liess. Eben dieser bifchof söhnte sich daselbst mit des herzogs Bernhards von Sachsen bruder Ditmar aus, und ihre strittigkeiten, besonders wegen der abtei Helmershausen ( an der Dimel ohnweit der Weser ) wurden vermittelt. Die vermittler oder schiedsrichter waren des herzogs oheim, graf Sigfried (von Stade) graf Hermann von Westphalen, die grafen Amelung und Bruno. Unser graf Hermann war also einer der vornehmsten fürsten, welche auf dieser dietine auch die geneigtheit der Sächsischen herren für Conrad den Saliker zu gewinnen gewusst haben, und ihm geht nur der graf von Stade vor, als ein älterer herr und oheim des herzogs, der seiner schwester sohn war, ja als ein verwandter des Salisch-Wetterauischen hauses. (b) Nach acht wochen gleich, nach erfolgter allgemeinen wahl des königs Konrads II und dessen zu Mainz den 8 Sept, vollzogenen krönung, kamen die Sachsen aber-

<sup>&</sup>quot;venerunt; & tam de regis electione, quam aliarum rerum necessaria, dispositione tractare coeperunt. Ibi domnus Meinwercus episcopus & "Thietmarus frater ducis Saxoniæ, Bernbardi, quicquid iniuriarum vel "controversiarum de abbatia Helmwardeshusun aut aliis rebus ad invigem habuerunt, penitus dimiserunt: & intervenientibus Sigisfrido avungulo eius, Herimanno de Westsalan, Bennone, Amulungo comitibus, "aliisque præsentibus, plenarie reconciliati, huiusque reconciliationis, testes litteris sunt mandati.

<sup>(</sup>a) Annal. Paderborn, ad h. a.

<sup>(</sup>b) Gebhardi marchion. Aquilon, ad tab. III, p. 40.

te ·

mals zusammen zu Hirzseld an der Lippe im gau Dreini, worinnen unser graf Hermann von Westphalen die grafschaft besass. Es wurde daselbst wiederum ein rechtshandel zwischen dem bischose von Paderborn und der äbtissin Hildegund von Gesike durch urtheil und recht abgethan, und zwar zum vortheil des erstern. (c) Dieses geschahe in gegenwart des Sächsischen herzogs Bernhards, der auch grafschaften in Engern besas, des grafen Hermanns und seiner vier söhne, Heinrichs (den wir schon aus Ditmarn kennen lernen) Conrads, Adelberts und Bernhards, und noch mehrerer anderer Westphälischen grafen. Bei einer zusammenkunst der Sächsischen fürsten in eben diesem Hirzseld den 14 Sept. 1029 tritt wiederum in einer vergleichs-urkunde unser graf Hermann mit seinen vier söhnen dem herzoge Bernhard unmittelbar nach, und den übrigen Westphälischen grafen vor. (d) Schaten bemerk-

Rrr 3

(c) Vita s. Meinwerci cap. xc111, p. 557: "Sed in præsentia Bernhardi "ducis Saxoniæ, Herimanni comitis & filiorum eius Heinrici, Conra-"di, Athelberti, Bernhardi; comitum quoque Ekkike de Aslan, "Erph, Amulungi, Thiederici Fresoniæ, Widikindi, Ekkike, Tiam-"ma fratrisque eius Efici, & aliorum multorum iusto iudicio convicta, "ab omni executione penitus cessauit., Herzog Bernhard hatte auch zugleich die grafschaft im Engrischen gan Tilithi, der an beiden seiten der Weser lag. Erph war graf in dem gau Almunga, Amelung im Patherga und zugleich Paderbornischer großvogt, Widikind in den gauen Wittiga und Tilithi &c. welches lauter Westphälische gaue waren. Auch der graf Ekkika von Aslan hatte seine grafschaft im Patherga, worinnen Aslan, jezo Asseln, bei Lichtenau im Paderbornischen lag. anderes ist das stammhaus der grafen von Asslo im Hildesheimischen. Man vergleiche auch noch diese grafen - ordnung mit einer andern urkundlichen bezeugung, eben das. cap. xxx11, n. 27, p. 532: testimonio Herimanni de Werla, Ekkika de Aslan, Bennonis, Tammonis, Herimanni minoris (der vielleicht des Hermanns von Werla bruderssohn war.) Liutgeri, Sifridi, Bernhardi com. so wird man gewahr werden, dass der immer voranstehende graf Hermann, der Westphälische von Werla gewesen.

(d) Siehe Meinwerks leben, cap. c11, p. 559. Den vergleich selbsten siehe in Schatens annal. Paderborn. ad h. a. und noch verbesserter, in Falke trad, Corbsi. p. 637.

te schon in berufung auf den Gelenius, dass dieser vier söhne vatter graf Hermann für einen grafen von Arnsberg gehalten werde. (e) Es waren aber die ersten grafen von Arnsberg aus dem herrlichen geschlechte von Werla. Seit dem jahre 1029 habe ich den grafen Hermann nicht mehr erblickt, weder unter dem geschlechtsnamen von Werle, noch in der eigenschaft eines grafen von Westphalen oder von Arnsberg.

#### g. XII.

Von grafen Hermanns II söhnen, besonders von Bernhard II, grafen in Westphalen und in dem Emsgau.

Unter den söhnen des grafen Hermanns muss eine theilung wie der güter, so seines stammes in linien vorgegangen seyn. Ich sinde seitdem grasen dieses geschlechts, welche von den schriftstellern grafen von Werle genennt werden, und im jahre 1092 ausgegangen sind. Andere, welche man grafen von Arnsberg nannte und die grasschaft Westphalen verwaltet, und sich am längsten in nachkommen erhalten haben, sind ohne zweisel von dem andern sohne Conrad abzuleiten.

Mit einiger ungewisheit, ob es dieser jüngere Bernhard II ein sohn Hermanns II von Werle gewesen, oder ob es noch Bernhard der ältere graf in Westphalen sein vattersbruder seyn könne, oder gar keiner von ihnen anzunehmen seye, führe ich hier den grafen Bernhard ein, der noch im jahre 1062 eine königliche grafschaft in Westphalen (Engern) und dem Emsgau besessen, welche sich mit andern der ehrsüchtige erzbischof Adelbert von Bremen, des jungen kaisers Heinrichs IV lieblingsminister und

ver-

<sup>(</sup>e) Annal. Paderborn. ad. an. 1024, wo er sich beruft auf Gelenius hift. S. Engelberti p. 347.

verderber, durch eine schenkung dieses kaisers zu erwerben gefucht hat, (f) Adam von Bremen, indem er dieser schenkung gedenkt, (g) redet nur von der grafichaft im Emsgau, einem Friesländischen gaue, der in der Bremischen dioeces lag. Man wird sich wundern, wie ich diesen Friesländischen grafen, den Westphälischen grafen von Werle zuzählen möge. Allein nicht zu gedenken, dass des Emsgauischen grafen Bernhards grafschaft sich auch in Westphalen nach dem urkundlichen zeugnis k. Heinrichs IV erstreckt habe, so sagt eben dieser kaiser in einer jungern bestätigungs-urkunde vom jahre 1096, dass dieser graf Bernhard ein sehr edler herr, und des kaisers verwandter vir nobilis & nobis genere propinquus gewesen. Und eben darinn glaubte ich merkmale seiner abkunft aus dem Werlischen hause gefunden zu haben. ob sich gleich noch andere verwandtschafts-arten denken lassen, die uns durch die entsernung der zeit und den abgang der denkmale in dunkelheit verhüllet sind. Graf Bernhard suchte sich der

<sup>(</sup>f) S. die kaiserliche urkunde von diesem jahre in Lindenbrogs script.

rer. sept. privil. eccl. Hammab. p. 141, n. xxvi, woraus ich nur die
worte ansühre — "Supplicando, quatenus eidem ecclesiæ — comita"tum Bernhardi comitis daremus in proprium — eundem comitis præ"nominati comitatum in pagis Emisgoa. Westfala & Angeri situm cum
"uniuersis appendiciis eiusdem comitis benesicia respicientibus — sanctæ
"Hammaburgensi ecclesiæ — perpetuo iure possidendum, tradidimus
"atque donavimus, "Der pagus Angeri scheint interpolirt zu seyn, wie aus
dem solgenden erhellen wird.

<sup>(</sup>g) In hist. eccl bei Lindenbrog script. hatte er schon L. 111, cap. xxx, p. 40 überhaupt von dem, dem stiste erworbenen grasschaften Bernhards und Ekberts &c. geredet. Aber lib. 1v., giebt er aussührlichere nachricht von des erzbischofs erwerburgen, und besonders cap. v1, p. 45, von dieser grasschaft: "Tertius erat comitatus in Fresia nostræ parochiæ, vicinius, qui dicitur Emisgoe, pro quo noster pontisex regi pactus est "se mille libras argenti daturum. — Die beiden andere Friesische grasschaften, welche sich der erzbischof vom kaiser verleihen lassen, waren des Sächsischen markgrasen Ekberts von Braunschweig grasschaft im Fivelgau, und des markgrasen Udo grasschaft Stade an der Elbe.

der schenkung gegen den erzbischof auch noch im jahre 1066 und länger zu erwehren, (h) und selbsten nachdem sich der erzbischof mit des Sächsischen herzogs sohne Magnus, seinem vorherigen großen feind, durch ertheilung eines großen theils der erzstiftischen lande zu lehen verpslichtet hatte, wusste der graf Bernhard von dem erzbischose die grafschaft als ein lehen wieder K. Heinrich IV bestätigte 20 jahre hernach des zu gewinnen. erzbischofen nachfolger Liemar die schenkung der grafschaft, welche der edle mann und des kaisers blutsverwandter, graf Bernhard, in dem Emsgau und Westphalen zu verwalten gehabt habe. (i) Der kaiser sagt dabei, dass da des grafen einwilligung dazu nöthig gewesen wäre, der erzbischof Adelbert solche durch bitten und geld sich ausgebracht habe; aber in den darauf erfolgten unruhigen zeiten sey die graffchaft wieder eine zeitlang ent-Doch diss sey genug, und ich fühle selbst, wendet gewesen. dass diese fragmentarische nachricht zu wenig, eine zuverlässige verknipfung darauf zu begründen. Da ich zu sehr von hülfsmitteln Friesischer geschichten dieser zeiten entblösst bin, so ist es mir angenehm, von andern eines bessern von diesem grafen Bernhard belehret zu werden.

C. XIII.

<sup>(</sup>h) In einer lectione variante zur besagten stelle des Adami Bremensis p. 45, not. p. heist es: Alii hæc addunt: Quem dum viri ecclesiae nostrae desendunt a comite Bernhardo, Gotescalcus occisur est. Ich setze das unterscheidungs-zeichen nicht nach desendunt, sondern nach Beenhardo, weil der Obotritische fürst Gotschalk von seinen eigenen leuten im jahre 1066 ermordet worden ist. Aber Adamus Brem. sagt es selbst, dass graf Bernhard seine grasschaft wider willen des etzbischoss in handen behalten habe, nachdem der erzbischos bereits im jahre 1066 vom königlichen hose verjagt worden war, s. cap. 1x und x, p. 46.

<sup>(</sup>i) In dem austario dipl. vet. beim Lindenbrog T. 1, p. 181, n. LXXXI; eben diese urkunde steht schon in den privil. eccl. Hammab. l. c. p. 145 fq. n. XXXII.

#### S. XIII.

Von grafen Hermanns II nachkommen der Werlischen linie, so nach 1092 abgegangen.

Ich komme nun auf gewissere obgleich noch unvollständige nachrichten von den grafen von Werle und Arnsberg in Westphalen, die wie mich dünkt zwo linien von zween brüdern ausmach-Erst nach einem zeitraume von 60 jahren nach der zeit, da die gebrüder Heinrich, Conrad, Adelbert und Bernhard noch beisammen waren, entdecke ich einen grafen Conrad II von Werle, der mit seinem sohne Hermann IV und vielen andern edlen von den Friesen, welche Morseten genannt wurden, im jahre 1092 erschlagen worden ist. (k) Da der Friesische gau der Morseten in dem heutigen Ostfrieslande an den Oldenburgischen gränzen gelegen und dem heutigen Emsgau benachbart war, (1) so dürste man daraus auf eine verwandschaft dieses grafen von Werle mit jenem grafen im Emsgau, Bernhard, schliessen, die dem grafen Konrad ansprüche auf des leztern grafschaft gegeben haben könnte. Eben dieses grafen von Werla sohn muss der bischof Heinrich von Paderborn gewesen seyn, der diesem stifte entgegen Heinrich von Aslo im jahre 1084 von k. Heinrich IV vorgesezt worden, (m)und solches bis an sein ende im jahre 1127 behalten hat. Es hatte Vol. IV Hift.

<sup>(</sup>k) Annal. Saxo ad h. a. p. 575: "Conradus comes de Werla cum filio "fuo Herimanno, multisque aliis nobilibus a Fresonibus, qui dicuntur &c.

<sup>(1)</sup> Bessels prodr. chron. Gotwic. L. IV, p. 690 Mormeri, Morseti &c.

<sup>(</sup>m) Gobelinus Persona in Cosmodrom. aet. v1, cap. Lv, bei Meibom. script.
T. 1, p. 263: "MLXXXIV Poppo episcopus Paderbornensis obiit & Hermannus electus in regem, Henricum comitis filium de Aslo, in lo, cum eius, ecclesia consentiente, substituit. Sed Henricus impera, tor — Henricum filium comitis de Werle, in episcopum Paderbor, nensem instituit., Cf. Schaten annal. ad an. 1084.

aber auch dieser graf Conrad noch einen bruder Ludolf, dem nach des bruders tod dessen antheil Werlicher patrimonial-güter zugesallen. Dieser graf Ludolf von Werle schenkte dem erzstiste Kölln alles sein eigen und erbe, so in dem erzstiste gelegen war, und seines bruders Conrads gehabten antheil vom walde Lur. (\*\*) So nahm also diese linie, welche wahrscheinlich von Heinriche, dem ältesten sohne grafen Hermanns II von Werla oder Westphalen, gestistet worden, ein baldiges ende, wodurch zugleich die patrimonial-herrschaft des hauses eine nochmalige verminderung erlitten hat.

# S. XIV.

Von grafen Courad I zu Arnsberg, einem sohne Hermanns II von Werle.

Graf Conrad I, der andere sohn des grafen Hermanns II von Werle oder Westphalen, ist ohne zweisel, wenn man auf die zeit siehet, derjenige graf Conrad von Arnsberg, welcher eine tochter des Baierischen herzogen, Otten von Nordheim, zur gemahlin gehabt, und mit ihr den nachher sehr berühmt gewordenen grafen Friedrich von Arnsberg oder Westphalen gezeugt hat. (a) Diese

<sup>(\*)</sup> Siehe oben die beim 1xten S. not. (s), angeführte schenkungen, und zwar unter denselben n. x1.

<sup>(</sup>o) Nach dem zeugnisse des annal. Sax. ad an. 1082. Der herzog Otto von Nordheim hatte sich mit der wittwe des grasen Hermanns III von Werla, Richenza, vermählt gehabt; von dieser redet der annalist: "Matrem autem pædistæ Odæ post obitum comitis Herimanni duxerat "uxorem Otto de Northeim quondam dux, genuitque ex ea præcla-"rissimos viros Heinricum crassum comitem, patrem Richinzæ imperatri-"cis & Gertrudis Palatinæ comitisse, & comitem Sisridum de Bomene-"burg & Cunonem comitem de Bichelinge & tres silias, — tertiam "vero duxit Conradus comes de Arnesberge genuitque ex ea Frideri-"cum comitem. Der Chronogr. Sano ad an. 1082 in Leibniz. access. his.

Diese auf drei zeugnissen der glaubwürdigsten schriftsteller gegründete abkunft des grafen Friedrichs von Arnsperg, mit dem nun dieses edelste geschlecht in Westphalen bekannter zu werden anfängt, macht uns alle trübe untersuchungen (p) über die verwirrte sagen jüngerer schriftsteller, denen man den irrthum ansieht, ganz überslüssig. Da Conrads von Arnsberg gedächtniss bei ältern schriftstellern durch nichts als diesen seinen sohn Friedrich I erhalten worden, so gehe ich zu dem leztern über, um das vornehmste zu bemerken, was glaubwürdige geschichtschreiber von ihm berichtet haben.

# S. XV.

# Von grafen Konrads sohne, Friedrich I von Arnsberg, grafen in Westphalen.

Graf Friedrich I von Arnsberg, der sich insonderheit seit 1102 (q) bis 1124 in der geschichte berühmt machte, und von den schriftstellern, bald ein graf von Arnsberg, bald ein graf Westphalens, bald ein fürst Westphalens genennt wird, hatte noch einen leiblichen bruder Heinrich, grafen von Rietbeck, der Sss 2 aber

hist. T. 1, p. 282, aus dem sonst der annalist hier ergänzt werden kann, stimmt überein: "Tertiam vero sumpsit Conradus comes de Arnes, berch, quæ dicta est \* genuitque ex ea Fridericum comitem. Cf. Albert von Stade ad an. 1105, p. 257 edit. Kulpis.

<sup>(</sup>p) Siehe herrn Jungs hist. com. Benthem. L. 11, cap. 1v, S. 4, sq. p. 120 sqq.

<sup>(</sup>q) Nach einer urkundlichen zeugen-unterschrift vom jahre 1074, in herrn Kremers akad. beiträgen &c. 2 band, p. 206, würden diese beiden brüder Friedrich und Heinrich schon damals als grafen von Arnsberg ihrem vatter gefolgt gewesen seyn. Aber die urkunde ist in ihrer zeugen-unterschrift auch sehr verdachtig.

aber keine männliche nachkommen hinterließ. (r). Des grafen Friedrichs, als eines grafen von Weltphalen, wird zuerst im jahre 1102 (s) gedacht, da er mit dem erzbischofe von Kölln Friet drich I in eine heftige fehde verfiel in welcher eines theils das erzstift gar feindlich angefallen, andern theils aber auch Arnsberg von dem erzbischofe belagert und erobert wurde. Der graf, welcher das Köllnische zu verheeren fortfuhr., kam endlich das: über in die reichsacht. Derselben ungeachtet lieferte er dem Köllnischen heere ein glückliches tressen, und machte viele gefangene, wodurch er, wie zu vermuthen, den frieden wiede. rum erkauft hat. Aus diesen fehden ersieht man zugleich, dass gleichwie der Köllnische erzbischof Friedrich ein freund des kaisers Heinrichs IV gewesen, so der graf von Westphalen einer der missvergnügten fürsten war, die nun bald das reich dem kaiser entwandten und sich zu dessen sohne schlugen. Darum ließ es auch eben dieser graf von Westphalen im jahre 1105 zu. dass die Münsterische dienstmanne ihren dem alten kaiser gänzlich ergebenen bischof Burchard gefangen namen, und dem jungen könige Heinrich V überlieferte, der ihn doch noch noch eben dieses iahr

<sup>(</sup>r) In affis SS. T. 1, ad XIII Januar. p. 1112 col. 1, welche herr Jung l. c. p. 132 angeführt hat, wird er ein graf von Rietbeck genannt, und ihm die wittwe Godfrieds des ältern grafen von Kappenberg, Beatrix, als gemahlin beigelegt, mit der er nur eine tochter Eilicke gezeuget hat, welche die gemahlin grafen Egilmars II von Oldenburg ward.

<sup>(</sup>s) Annal. Saxo ad an. 1102: "Seditio quoque facta est inter Frideri, cum Coloniensem archiepiscopum & Fridericum comitem Westfaliæ, "Siquidem comes episcopatum Coloniensem præda slammisque aggredi, tur. Vnde archiepiscopus permotus castrum eius Arnesberck obsedit "& in deditionem accepit. "Gobelinus Persona aet. vr. cap. 55, p. 264, fezt diese erzehlung also fort: "Et comes diœcesin Coloniensem slam, mis & rapinis pervagatur, quare ipse comes a rege proscribitur—"Post hoc Fridericus comes Colonienses bello vicit, & multos captivos "abduxit, & alios occidit.

jahr wieder einsezte. (1) Noch im jahre 1111 war der graf von Westphalen dem nunmehrigen kaiser Heinrich Vergeben, da selbst des grafen bruder den kaffer nach Rom begleitet hatte und einer der geiseln ward, wodurch der kaiset seiner seits den mit den nuntien des pabstes Paskal getrossene vertrags-abrede versicherte. (u) Aber im jahre 1114 war Friedrich einer der vornehmsten fürsten, welche der kaiserlichen übermacht, die sich zu anfange des jahres auf dem reichstage zu Mainz nur furchtbar gezeiget hatte, granzen zu setzen, sich heimlich verbanden, und dem kaiser bei seinem eintritt in Westphalen die macht ihres bindnisses offenbar werden liessen. (x) Der darauf über die vereinigte macht der Nieder-Lothringischen und Ripuarischen fürsten siegende kaiser, musste wieder vor dem grafen Friedrich, als heerführer des Westphälischen heeres, und seinem bruder Heinrich sliehen, (y) Der kai-Sss 3

<sup>(</sup>t) Gobelinus Persona l.c., Tunc per Albanensem episcopum, apostolicæ, sedis legatum, archiepiscopus Coloniensis & Burchardus episcopus Monasteriensis ab officio suspenduntur & ipse episcopus Monasteriensis, sconiurantibus contra eum ecclesiæ suæ ministerialibus admittente comite Westphaliæ Friderico expellitur, capitur, ad imperatorem dedușcitur, in vincula conjicitur, quempostea eodem anno Henricus rex, somasterium veniens, sedi suæ restituit.

<sup>(</sup>u) Gobelinus 1 c. cap. LVIIL, p. 266, "Henricus rex Romam veniens "pridie Idibus Februarii a Paschali papa honorifice suscipitur, & datis "obsidibus utrinque, de quibus ex parte regis unus erat Henricus, "frater Friderici comitis Westphaliæ de Arnsburg, conveniunt in eccle—, sia fancti Petri.

<sup>(</sup>x) Annal. Saze ad an. 1114, p. 631, mit dem Konrad von Ursperg einftimmt: "Imperator — Coloniam sibi rebellem & in hos complures "transrhenanos (Niederlothringer und Ripuarischer) atque Westfalos "consentientes invenit, quorum numerantur nominatissimi Fridericus "Coloniensis archiepiscopus, Godefridus dux Lovaniæ, Heinricus "quondam dux Lotharingiæ & Fridericus comes de Arnesberch,

<sup>(</sup>y) Chron. reg. S. Pantal. ad an. 1114 bei Eckhart T. 1, p. 926: "Su"perveniente autem Friderico comite Westfalize & fratre eius Henrico
"vali-

kaiser, dem in diesem ersten feldzuge das glück noch weiters zuwider war, versammelte ein neues heer, mit welchem er zu anfange Octobers in Westphalen gieng, des grafen Friedrichs eigene lande überzog und mitten in denselben ein kastell anlegte, welches er noch vor winter mit allem nöthigen versahe, worauf dieser spate feldzug ein ende gewann, (2) Mit dem folgenden jahre hatte sich der kaiser seine seinde vermehrt, und der-herzog Lothar von Sachsen selbst verbundete sich nun mit dem grafen Friedrich von Arnsberg und seinem bruder Heinrich, dem gewesenen herzoge Heinrich von Limburg, und grafen Hermann von Calvela oder Ravensberg. (a) Der kaiser ward von ihnen in der berühmten schlacht bei Welfesholz den 3 Febr. überwunden; und musste sich nun in das Rheinische Franzien zurückbegeben, wo er vergebens eine general-pacification zu bewirken fuchte, und das jahr darauf in Italien gieng. Doch diese geschichten sind hier meine absicht nicht. Der kriegerische graf Friederich, welcher in diesen bürgerlichen kriegen immer als einer der vornehmsten fürsten und als der heerführer der Westphälischen

<sup>&</sup>quot;valida acie imperator bello avertitur, & insequentibus adversariis vix "fuga labitur.

<sup>(2)</sup> Annal. Saxo & Conr. Vr/p. ad an. 1114: "Tandemque foluto exer"citu recidivam expeditionem contra eosdem rebelles infittuit: qua
"circa kal. Octobris congregata Friderici possessionem aggreditur, qua
"undique vastata & in medio regionis illius castro firmo constructo,
"hieme super veniente, ab armis disceditur., Die geschichte hat uns
den nahmen dieser burg nicht ausbehalten.

<sup>(</sup>a) Annal. Saxo ad an. 415: "Contra quos dux Liuderus & principes "prædicti adiunctis sibi Friederico de Arnesberch, Heinrico fratre suo, "Heinrico de Lintburch, Herimanno de Cavelage tendunt, non pugnan, di contra domnum suum audacia, sed desendendi se necessitate coa, eti, utipsi per internuntios imperatori confirmabant. "S. auch die annales Hildesheim. ad an. 1115 bei Leibniz script. T. 1, p. 738; cf. Helmoldin chron. Slav. cap. x1, bei Leibniz T. 11, p. 573, und Albert von Stade ad an. 1115, p. 263, ed. Kulpis.

lischen Sachsen erscheinet, war im jahre 1116 doch fromm genug, sich in die damals berühmte brüderschaft des heil. Vitus zu Korvey aufnehmen zu lassen. (b) Auch hat der kaiser nach seiner zurückkunft aus Italien denselben vornemlich wieder zu gewinnen gesucht. Er bediente sich mit ansange des jahres 1120 seines geleits, um in Sachsen zu gehen, wo die ausschnung der vornehmsten missvergnügten unter den weltlichen Sächsischen fürsten ( denn die bischöse waren unversöhnlicher ) mit dem kaiser zu Gosslar im Jänner erfolgte. (c) Der graf mag seitdem in gutem vernehmen mit dem kaiser geblieben seyn, wie man noch aus der unterschrift zwoer urkunden, worin der kaiser die privilegien des hochstifts Utrecht im jahre 1122 bestätiget, schliessen kann. (d) In dieses jahr sezt auch ein älterer schriftsteller die erbauung der burg Altena, als des stammhauses der grafen von. Mark, welche der graf von Arnsberg wehren wollen, aber doch nicht verhindern können. (e) Zuverlässiger sind die gewaltthäti-

ze

<sup>(</sup>b) Annales Corbei. ad h. a. beim Leibniz T. 11, p 306.

<sup>(</sup>c) Aungl. Saxo ad an. 1120: "Imperator natale Domini Wormatize "non imperaliter celebrauit. Postea ductu Friderici de Arnesberch in "Saxoniam venit. Dux Liuderus, Fridericus Palatinus comes & Ro-"dolfus & plures alii imperatori reconciliantur. Cs. Annal. Hildesh. ad an. 1120. Heineccius in antiq. Goslar. L. 1, p. 115 sq. sezt diese aussöhnung irrig ins jahr 1119 zurüek. Das unrichtige datum der eingesührten kaiserlichen urkunde hatte ihn dazu verleitet. In derselben werden als zeugen von weltlichen fürsten benahmset: Luderus dux, Rodolsus marchio, Fridericus Palatinus, Wipertus comes, Henricus marchio, Fridericus comes (von Westphalen) Hermannus comes—Cs. chron. Ursperg. ad an. 1120, p. 286 sq.

<sup>(</sup>d) Herr Jung in hist. Benth. p. 130, führt sie an aus Johannes van de Water grot Placaatboek's lands van Utrecht, T. 11, p. 322 sq. und Franz van Mieris Charterboeck der grasen van Holland T. 1, p. 86 sq.

<sup>(</sup>e) Henricus de Herfordia in magno chron. Belg. p. 196, beim Pistorius script. T. 111, ed. Struv.

ge bewegungen, wodurch der graf Friedrich in diesem jahre seines eidams, Gotfrieds grafen von Kappenberg, anstallt seine burg Kappenberg im Münsterischen in ein Prämonstratenser kloster zu verwandlen und selbst in den mönchsorden zu tretten, vernichten wollte, aber doch endlich auch nicht hindern konnte. (f) Dieses verfahren gegen den jungen grafen von Kappenberg, dessen schwermerei doch auch von dem bischofe von Münster selbst, des grafen bruder und lehensherrn, gemissbilliget worden, und der jungen gräfin Judith, des grafen Friedrichs von Arnsberg tochter. höchst nachtheilig war, hat ihm schlechte lobredner unter den mönchen erworben, und eine anklage bei dem kaiser zu Utrecht zugezogen. Das missfallen des kaisers und der stände über seine versahrungsart soll endlich ihn zu mehrerer milde bewogen haben. Indessen hatte er die seit zwei jahrhunderten zerstört gelegene und verfallene veste Wefelsburg kurz vor seinem tode wieder aufgebauet. Er starb aber im jahre 1124 zur freude derer, die ihn zu fürchten gehabt hatten. (g) Man kann ihm den ruhm eines

<sup>(</sup>f) Schaten erzehlt diese vorgänge umständlicher unterm jahre 1122, aus dem leben Godfrieds von Kappenberg, in Surius attis SS. und den attis SS. Bollandinis ad d. 13 Jan. und andern denkmahlen.

<sup>(</sup>g) Chronogr. Saxo ad an. 1124: Fridericus comes de Arnesberch moritur.

Albertus Stadensis ad an. 1124: Fridericus de Arnesberch obiit. Das chros. montis Sereni und Gobelinus Persona sezten irrig seinen tod schon ins jahr 1123, gleichwie im chron. Stederburg. beim Leibniz T. 1, p. 854 solcher unterm jahre 1126 verzeichnet steht. Aber der ältere Sächsische annalist erzehlt ihn einstimmend mit dem Sächsischen chronographen, und hält ihm solgende lobrede unter dem jahre 1124, p. 655; "Moritur hoc anno Fridericus comes de Arnesberch, cuius oppressione, omnis sere prouincia Westsalize in seruitutem redacta erat. Idem ille "alter Cesar; manus enim eius contra omnes & manus omnium contra "eum, castrum quoddam Wiselesburch tempore Hunorum, sed uetu"state temporis postea neglectum, anno non integro antequam more"retur, rezediscavit; Vnde totam vicinam & ultra adiacentem regio-

eines großen und tapfern fürsten nicht absprechen. Indem er die auf ihn vererbte gewalt eines provinzial grafen in Westphalen mit neuem ansehen und nachdruck gegen übermüthige stände behauptete, den gewaltthätigkeiten eines despotisirenden kaisers ziel sezte, aber auch alsdann sich wieder mehr zu mässigen wußte, als die geistliche fürsten, welche die bürgerliche kriege noch ferner unterhielten, so konnte es wohl geschehen, dass wie der Sächfische annalist fagt, öfters seine hand wider alle, so wie aller hände gegen ihn waren. Nach seinem tode huben seine feinde, und die er so gedrückt hatte, ihre häupter empor. landleute, welche zur erbauung der Wefelsburg mit frohnden waren angestrengt worden, trugen sie wieder ab, und die burg Rietbeck ward auf geheifs des herzogen Lothars zerstört. Zu den thaten grafen Friedrichs gehört auch die auf des abts Erkenberts von Korvei bitte verrichtete zwote zerstörung der Eresburg, (h) jezo Statberg an der Dimel im herzogthume Westphalen. Es war graf Friedrich nach dem zeugnisse des Sachsichen annalisten mit einer ungenannten tochter des gewesenen herzog in Niederlothringen, Heinrichs von Limburg, vermählt. (i) Sie hatte ihm zwo Vol. IV Hift. töch-

<sup>&</sup>quot;nem ineffabili angaria vexando exhausit, quod — illo defuncto in mo, mento ab agricolis, qui eo cogente id construxerant, dirutum est: "similiter & Rietbike, duce Liudero jubente, ubi eius satellites prædis "inhiantes, tanquam in sentinam consluxerant, destructum est.

<sup>(</sup>h) Siehe die stelle eines chron. mscti. in trad. Corbei. p. 221, wo er genennt wird Fridericus princeps Arnesburgensis.

<sup>(</sup>i) Ad an. 1036, da er von des Fränkischen markgrafen und nachherigen herzogen in Schwaben, Otten von Schweinsurt, nachkommenschaft redet: "Peperit autem prædicta Immula seu Irmengardis Ottoni quinque, "filias, quarum ista sunt nomina, Eilica, Juditha, Beatrix, Gisla, "Bertha. — Juditha nupsit Cononi duci Bawariorum, illoque defuncto, accepit eam Bodo quidam valde nobilis, peperitque illi Adelheidem, "ex qua Heinricus dux de Lintburh genuit Walrabonum (Walram III)

töchter gebohren, davon Judith, wie schon oben berührt worden, dem grafen Godfrid dem jüngern von Kappenberg vermählt ward, dem sie doch in dem sechsten grad blutsverwandt war; (k) und lies sich endlich auch bewegen, eine nonne in einem von ihr gestisteten kloster zu werden. (l) Die andere und ältere tochter macht uns der abt Albert von Stade (m) bekannt als die gemahlin des grafen Godfrids von Kuik an der Maas, der sich mit seinem bruder Hermann II im jahre 1132 durch die ermordung des jungen grafen von Holland, Florentius, ein unrühmliches gedächtnis gestistet hat, und darüber mit seinem bruder im jahre 1136 in die reichsacht verfallen ist, wie der Sächsische anna-

list

<sup>&</sup>quot;qui & Paginus dicabatur, & filias duas, quarum una Agnes nomine "nupfit Friderico comiti Palatino de Puthelendorp; alteram duxit Fri"dericus comes de Arnesberge. " Ich füge noch die generation der andern tochter Otten I von Schweinfurt, Beatrix, an, welche im jahre 1104 ihrem sohne Konrad nachgestorben war. "Beatrix nupfit "marchioni... peperitque ei filiam, quam Godefridus de Cappenberch "accepit, habuitque ex ea duos filios Godefridum & Ottonem. " Cf. erläuterte reihe der pfalzgrafen zu Aachen, p. 265.

<sup>(1)</sup> Siehe die vorige anmerkung, mit welcher noch zu vergleichen ist des vortreslichen herrn Pfessels abh. von den markgrasen aus dem Nordgau, im 1 und 2 band der Baierischen abhandlungen, besonders die beiden stammtaseln. Die stiftung der abtei libenstadt in der Wetterau, welche ebensalls den grasen Godsried und Otten von Kappenberg, als ihren stifter verehrt, entstand aus erbgütern ihrer großmutter der markgräsin Beatrix; cs. des hochwürdigen herrn dechants Würdtwein notitiam hist. dipl. de abbatia Ilbenstad. p. 2 sqq.

<sup>(1)</sup> Schaten annal, ad an. 1122.

<sup>(</sup>m) Chron. ad an. 1105, p. 257 ed. Kulpis. wo er von der Nordheimimischen genealogie bericht giebt: "Secunda (filia Ottonis de Nort, heim ducis) mater Friderici comitis de Arnesberch, cuius unam filiam, duxit Godesridus de Cuc, pater comitum Heinrici & Friderici de Arnesberch, secundam duxit Otto de Cappenberch, cuius filia Elica, uxor Eilmari mater suit Henrici & Christiani comitum de Alden, burch.

list unter diesen beiden jahren bezeuget. Aber wenn wir dem in genealogischen nachrichten sehr zu schäzenden abt Albert trauen sollen, so hatte der graf von Westphalen keinen sohn hinterlassen, in dem sich das alte Werlische geschlecht fortgepslanzt hätte, sondern es würde der gemahl der ältesten tochter desselben, graf Godsrid von Kuick, der stammvatter der nachherigen grafen von Arnsberg, und ein vatter der grafen Heinrichs und Friederichs von Arnsberg gewesen seyn. Und so hätte Schaten (n) der wahrheit sehr versehlet, der ihm ausser zwo töchtern, der vermählten gräfin von Kappenberg und einer andern, so an einem grafen von der Lippe, Bernhard, ihren gemahl gefunden haben soll, noch einen sohn Conrad zum nachsolger gegeben, welcher sein geschlecht weiter fortgepslanzt habe, aber im jahre 1144 in einem tressen gegen den bischof Bernhard von Paderborn geblieben sey. (o)

Aeltere schriftsteller, wann sie von diesem nachsolger Friedrichs von Arnsberg reden, lassen ihn ungenant, (p) und einer derselben bezeichnet ihn als den mächtigen grafen von

Ttt 2 Arns.

<sup>(</sup>n) Annal. Paderborn. ad an. 1123: "Filias ex conjuge, quam Otto"ne Northemensi Boiariæ duce genitam diximus (darinn irrte aber
Schaten, indem Otten von Northeim tochter vielmehr die mutter des
grasen Friedrichs war,) "reliquit Arnsbergensis duas Juditham, Go"desridi, ut diximus, coningem, & Sophiam, quæ denupta sertur
"Bernardo comiti Lippiensi. Filium præterea unicum Conradum, a quo
"familia propagata ad Godesridum, postremum stirpis hæredem.

<sup>(</sup>o) Eben daselbst ad an. 1144.

<sup>(</sup>p) Siehe die monum. Paderborn. not. ad Wefelsburg. p. 204 sq. wo er aus einem cod. msc. Hardeshus. de gestis Bernhardi I ep. Paderb. anführt: "contra potentem comitem de Arnesberc, qui insestabat ec, clesiam Paderbornensem, multis expensis eum dimicasse. Cf. Gobelinus æt. vi, cap. lix, ad an. 1143: "Comes de Arnsberg depræda, tiones & incendia exercet in diœcess Paderbornensis.

Arnsberg. Jüngere aber, die seinen namen bestimmter angeben wollen, find in dessen angabe uneinig, (q) indem ihn einige Conrad, andere Heinrich nennen. Ich denke aber, dass beide sich irren mögen. Denn ich finde noch im jahre 1141 einen grafen Godfried von Arnsberg, als zeugen einer königlichen urkunde des klosters Brauweiler, (r) mit Hermann von Kuick, den man als den stammvatter der herren von Kuick an der Maass kennt, Ich vermeine eben in ihnen noch die beide brüder von Kuick zu sehen, deren der ältere, als der gemahl der erbin von Arnsberg, sich von dieser burg benahmste. So würde also dem Albrecht von Stade mehr glauben beizumessen seyn, (s) und Godfrid von ·Kuick, der erste dieses namens unter den grafen von Arnsberg. das andere geschlecht der grafen von Arnsberg gestiftet haben. welches sich mit dem grafen Godfried dem lezten im jahre 1371 geendigt hat.

S. XVI.

<sup>(</sup>g) Diese werden in den mon. Pad. 1. c. angestihrt. Gelenius insonderheit lib. 111, hist. S. Egelberti, dem Schaten in den annal. ad an. 1144 folgt, nennt ihn Konrad; Brusch aber in catal. episc. Paderb. nennt ihn Heinrich.

<sup>(</sup>r) In all. acad. Pal. vol. 111, p. 164 sq. n. Lv1: Testes — Godfridus de Arnsberch. Hermannus de Cuich.

<sup>(</sup>s) Wie auch schon Meibom in den noten zum Gobelin Persona script. R. G. tom. 1, p. 363 gethan hat, da er von dem grasen Friedrich dem kriegerischen redete: "Filiarum unam elocauit Godesrido de Arne, "ex quo matrimonio Henricus & Fridericus comites Arnsbergenses. "Warum er den vatter dieser grasen von Arne benamset habe, da ihn doch Albert von Stade, von Kuick nannte, weis ich nicht; wenn er nicht auf die burg Arne ohnweit Menden und Unna gezielet hat, wovon Cranz in metrop. lib. v, cap. xxx in der genealogie K. Lothars sagt: Friderici pater dominus de Are Godesridus. Siehe Hamelmanne opera geneal, kist. de Westphalia & Saxonia inseriori p. 664.

#### r Ludwige

elste des 10 jahrhunderts.

D aus dem Wetterauischen

HEINRICH THILD

972, herza. Efich

972, herza. Efich

wird könig von Bal
1014, † 2;edt vat
des gra
HEINRICH Adel
1019-102;tsv.Bal
graf zu Weistedt.

le in Wef

phalen.

GISELA
Gem. 1) Er n ft von Oesterreich, erst Palatinus in
Schwaben 1005, wird
herzog 1012 † 1015.
2) Bruno II von Braunschweig, graf in Sachsen
1016. 3) Konrad der
Salicker, wird könig 1024,
gekrönter kaiser 1027,
† 1039.

HERMANN III
herzog in
Schwaben 12.
1004, †1012
confobrinus
K. Heinrichs
des Heiligen.

CONRAD I v. Werle grai wird 1092 vo den Friesen es schlagen. ERNST II, herzog in Schwaben † 18 Aug. 1030.

HERMANN
IV,
der unmündige herzog
in Schwaben 1030,
T den 28
Jul. 1038.

LUDOLF von Braunfchweig grafinSachfen, † den 23 April 1038.

HEINRICE III, geb. den 28 Oct. 1017. herzog in Baiern 1026 und kaifer 1039†1056.

HEINRICH
IV,
kaifer 1056,
mennte den
grafenBernhard in
Westphalen
und dem
Emsgau seinen blutsverwandten.

HERMANN

IV,

wird von der

Friesen 109

erschlagen.

N. älteste toch Kuick an d 1124, geäd gen den bis

HEINRICH g ter das kl.

| •   | 1              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| •   |                | • • | 1. 11 - 12 2 - 1 1 1 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,   |
| . • | $\ddot{\cdot}$ |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|     | •              | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , ` |
|     |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|     |                | • • | TOUR TO REPORT OF THE STATE OF | ·   |

and the water and several 

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

|   | es a new material e air se from mis els 1900 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 L P THEOLOGY |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O | .4 1            |
| • | the second of th | + -             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •               |

, 1

#### S. XVI.

### Schluss der bisherigen geschlechts - aussührung.

Ich enthalte mich, die noch sehr verworrene reihe des zweiten geschlechts der Westphälischen grafen von Arnsberg (\*) bis an ihre endepoche auszussihren, da es nur meine absicht war, das erste noch herrlichere geschlecht von Werle aus der dunkelheit jener zeiten, so viel es meine wenige hülfsmittel vergönnten, wieder herfür zu rusen. Eine vergleichung dessen, was ich davon gesammlet habe, mit dem was Gelenius, Schaten, Lucä, Hamelmann, (\*) Falke (x) und Jung (y) von Ttt 3 ihnen

<sup>(</sup>t) Auch von diesem giebt Lucä in seinem uralten grasen/aal, 2ten theil p. 845-852 einen sehr fragmentarischen und übel zusammen hängenden bericht.

<sup>(</sup>s) L. c. p. 664 fq.

<sup>(</sup>x) Siebe dessen vermeintliche entdeckte origines und übel compilirte geschlechts-reihe der grafen von Werle, die er nicht genug kannte, in
tradit. Corbei. p. 124, tab. 111, cf. p. 130.

<sup>(</sup>y) Herr Jung in hist Benthem. L. IV, cap. IV, S. 2-5, p. II2-132, hatte sich durch seinen Rüxner zu einer digression verleiten lassen, woringt er auszusühren suchte, dass der im jahre II24 verstorbene graf Friedrich von Arnsberg ein halbbruder des K. Lothars gewesen, und sahe nicht, dass die von ihm zu hülse gerusene mindere chronickenschreiber, besonders Cyriack Spangenberg in seiner Quersurtischen chronick, indem sie des K. Lothars vatter, grafen Gebhard, einen grasen von Supplinburg und herrn zu Arnsberg, und hingegen unsern Arnsburgischen grafen Friederich einen edeln herrn von Quersurt nennen, ossenbar durch eine verwerfung zu diesen irrigen sagen verstihret worden. Gebhard der graf von Supplinburg wird bekanntlich wegen seiner mutter Ida von Quersurt, (siehe annal, Saxo ad an. 1009, p. 409, ad

ihnen mitgetheilet haben, mag urtheilen lassen, ob diese abhandlung überstüssig gewesen.

#### C. XVII.

C. 1 1 5

. M & . M

A commence of the second

### Zugabe einer idse von der grafschaft Westphalens.

Die provinz Westphalen vermisst noch den sleis der geschlechts-gelehrten, der sie in der verfassung des ganzen darstellte. Nicht diese, sondern nur einzelne theile haben bisher durch die bemühungen der geschichtsforscher einiges licht empfangen, dessen noch andere in dunklern zeiten des mittlern alters entbehren müssen; Selbst ein Bessel gibt uns daher eine sehr verwirrte, unbescheinigte und unausgearbeitete idee von Westphalen in mittlern zeiten; und dessen verfassung ist bei allen versuchen über die geschlechter und stämme der edelsten fütsten der Sachsen und Engern, die in Westphalen geherrscht haben, unerkannt geblieben. Das Sächsische volk bestande bekanntlich in den drei hauptstämmen, den Ostphalen, den auf beiden seiten der Weser wohnenden Engern und den von beiden durch eigene geseze unterschiedenen Westphalen. Die provinz der Westphalen zwischen dem Rhein und der Weser, begriffe bald im weitesten sinne auch die auf der westseite der Weser befindliche landschaft der Engern in sich, bald aber wird sie von dem in den dioe-

an. 1106, p. 618,) als ein herr von Querfurt qualificiret; dem grafen von Westphalen Friedrich aber, gehörte der beiname von Arnsberg. Diese leichte bemerkungen hätten den verfasser der Bentheimischen geschichte seiner gelehrten digression überheben können, worinn er die aussösung durch erdichtungen zu geben sucht. Denn des grafen Gebhards von Supplinburg vorgebliche erste gemahlin von Arnsberg ist eine pure erdichtung.

dioecesen Paderborn und Minden enthaltenen Engern unterschie-In lezterer bedeutung gränzt Westphalen gegen süden an die provinz des Rheinischen Franziens, besonders den Westerwald, gegen abend nicht ganz an den Rhein, sondern hatte: vier längst demselben von der Lippe an bis über die Siege hinauf gelegene Ripuarische gauen, den Rurgau, Geltachgau (worzu Düsseldorf und Gerrichsheim gehören ) den Tuizichgau und Bonestongau zu nachbaren. Gegen norden und nordwest erstreckte sich dieses Westphalen bis an die Friesen. So hatte sie mit den dioecesen Münster und Osnabrück, wie auch den Köllnischen archidiakonaten Soest und Dortmund einerlei umfang. In dem engsten sinne war endlich der gau Westphalen ein kanton an der Lippe, in welchem die Werlische und Arnsbergische grafschaften gelegen waren. Gleichwie die ganze Westphälische provinz der Sachsen und Engern in viele gauen vertheilt war, deren kenntnis in unsern zeiten durch Grupe und Falke gemehret worden, aber durch die parallele mit den ersten dioecesan-einrichtungen mehr zu berichtigen wäre, daher viele gaugrafen in ihnen fichtbar waren, so ist auch nicht zu zweiseln, dass alle diese amtsgrafen und alle übrige so geistliche als weltliche herren, welche sich grafschaften zu erwerben vermocht haben, der auktorität eines fürsten, oder königlichen präfekten, dergleichen Karl der Grosse, wie in Engern, so besonders in Westphalen angeordnet hatte, untergeben gewesen. Ohne jedoch bis auf die zeiten, da dieser kaiser den Westphälischen Sachsen und Engern eine neue verfassung gegeben, zurück zu gehen, so scheint mir die bemerkung des Adams von Bremen, dem Helmold und Albert von Stade nachgeschrieben haben, nicht so ganz ungegründet zu seyn, wann er fagt, dass seit Karl dem Grossen die Sachsen keinen eigentlichen herzog bis auf Hermann Billing gehabt haben. Die Ostphälische große grafen, von denen die Sächsische kaiser abstammen, werden zwar frühe im IX jahrhunderte mit dem herzogen-titul belegt. Es möchte aber wohl von k. Heinrichs I va-

ter, Otten dem weisen, und seinem anherrn Ludolf nichts erweisslicheres gesagt werden können, als dass sie königliche lieutenante oder missen mit markgräflicher gewalt gewesen. rich der Finkler, dessen gemahlin auch eine Engerische stirstin war, ist der erste, welcher mit freierer gewalt zu herrschen anfieng, und als er könig geworden, auch die provinzen Westpha. len und Engern mit seinem Ostphälischen herzogthum vereinigt besas, aber doch auch die verschiedene provinzen der Sachsen durch verschiedene legaten verwalten liefs. K. Otto I sein sohn folgte eben dieser maxime, wodurch die königliche hoheit und macht in seinem hause sich besestigt hatte. Erst im jahre 966 erhobe er seinen legaten in dem oestlichen Sachsen, Hermann Billing, oder von Stubeckeshorn, zu einem großfeldherrn der Sachfen und herzoge mit einem verminderten civil-departement. Denn nichts erweislicher ist wohl, als das zeugniss der vortresslichen Lüneburgischen alten chronick, welche Eckhart herausgegeben, von jener bestellung " De koning Otto — he ward do mit den "vorsten to rade, dat he dat nidere lant bi der Elve, dar dat bi-"schopdom inne lag do Hamborch, makede to enen hertogedo-"me, dat dit hertogedom bi der Wesere dennoch gantz were, "dat gewesen hadde des hertogen Widekinds van Sassen — Dat ", hertogedom unde dat land bi der Elve gaf de koning Otte ei-"nem edlen mann, de was geheten Herman — " Also war das herzoge Hermann I übergebene herzogthum jenseits der Weser an der Elbe gelegen. Das herzogthum an der Weser aber oder Engern behielten die könige für sich und liessen es durch große grafen, als ihre legaten verwalten, dergleichen noch im XI jahrhunderte Otto von Nordheim, und sein sohn Heinrich der Fette gewesen. Die Nordheimische herrlichkeit an der Wesergieng mit des leztern erbtochter Gertrud über auf ihren gemahl Lothar von Supplinburg, der auch nach abgange des Billungischen herzogen-stamms im jahre 1106 das herzogthum an der Elbe erhielt, und somit wiederum ein herzog der Sachsen in vollkommener maasse

maasse ward. Das alte Sachsen in Westphalen ward eben so unter den Sächsischen kaisern von eigenen großen grafen verwaltet, die eine herzogliche gewalt darinn zu üben hatten, und mit den provinzial grafen in Thüringen verglichen werden mö-Solche waren Hermann I und Hermann II von Werle, die unter den Ottonen und Heinrich dem heiligen die grafschaft des Sächsischen Westphalens verwaltet haben. Diese eigene verfasfung Westphalens blieb auch ohngeachtet der verminderten erbherrlichkeit des Werlischen hauses. Nicht nur waren stücke seiner patrimonial-herrschaften an das Nordheimische haus und die markgrafen von Stade, und durch sie an das erzstift Kölln gekommen, fondern es hatte auch graf Ludolf von Werle, nachdem sein älterer bruder Conrad und dessen sohn im jahre 1092 das leben verlohren, eine noch größere schenkung Werlischer erbgüter an das erzstift Kölln gethan, welche wahrscheinlich der anlass zu der großen sehde zwischen dem erzbischofe von Kölln und dem grafen Friedrich von Arnsberg geworden. rühmte fürst liess es an nichts sehlen, die durch erbtheilungen, verkomniss der patrimonial-güter, die zunehmende herrlichkeit Westphälischer stifter und die sich seit k. Heinrichs IV zeiten empor bringende macht der übrigen weltlichen stände sich neigende gewalt eines unterfeldherrn der Sachsen und provinzial-grafen in Westphalen zu erneuern und aufrecht zu erhalten. Der sieg bei Welfesholz im jahre 1115, wozu er selbst als einer der vornehmsten fürsten vieles beigetragen, mochte ihn wohl gelehret haben, dass indem er den monarchischen übermuth des k. Heinrichs V herabzusezen vor andern behülflich gewesen, er den anwachs der macht und auktorität des Sächlischen herzogen Lothars von Supplinburg, als des ersten fürsten oder haupts der Sächsischen konföderation, beförderte. Und eben darum mochte er wohl am ersten den dem kaiser angelegenen frieden sich wieder gewählet haben. Der hintritt dieses gefürchteten grafen, und die schicksale seines nachsolgers, Godfrieds von Kuick, der ei-Vol. IV Hift. Uuu

ne zeitlang in der reichsacht war, wie auch des im jahre 1164 geächteten und besiegten grafen Heinrichs von Arnsberg, gaben der um sich greifenden gewalt der Welsischen herzoge der Sachfen noch mehr raum, so dass diese auch ihrem herzogthum in Westphalen und Engern, oder dem Westphälischen Engern, zu-Heinrich der Löwe besass neben seinem herzogthum Sachsen in Ostphalen, an der Elbe und Weser, welches mit k. Lothars tochter und erbin Gertraud auf seinen vatter und ihn verfallen war, auch ein herzogthum in dem Westphälischen Engern, welches k. Lothar als herzog der Sachsen ebenfalls sich geeignet hatte. Die schriftsteller dieser zeiten unterscheiden immer beide herzogthümer, und Alberich sagt gar unterm jahre 1103, dass gleichwie Heinrich der Löwe das Ostphälische herzogthum Sachsen von seiner mutter geerbet habe, also das herzogthum Westphalen und Engern von dem erzstiste Kölln zu lehen nehmen sollen, wozu man wohl den beweiß nicht auffinden kann. Der fall Heinrichs des Löwen, und die zersplitterung seiner herzogthümer, lassen eben nichts entnehmen, was meinem glauben von der uralten exemtion des eigentlichen Sächfischen Westphalens von der herzoglichen civil-gewalt widerspräche. Der erzbischof Philipp von Kölln, welcher den herzog Heinrich den Löwen seit 1178 aus ursachen, welche die chronick des klosters Pegau erzehlt, besehdet hatte, zog über die Weser, wenn er in des herzogen land einfallen wollte. Da der kaiser zwei jahre darauf den herzog ächtete und ihm alle reichslehen, wie auch die von den erz- und hochstiftern rührende lehen nahm, vergabe eben derselbe das herzogthum des Westphälischen Engern, soviel davon in der dioeces Paderborn und Kölln gelegen war. Das übrige davon, so man in der Mindischen dioeces suchen müsste, follte der neue herzog der Sachsen, Bernhard von Anhalt, haben: aber andere noch näher gelegene geistliche fürsten, besonders der bischof von Minden, und weltliche stände theilten sich in diesen raub. Bernhard behielte nichts davon als den titul und sein fohn

sohn erwarb sich erst ein neues minderes herzogthum in Niederfachsen. Denn Heinrich der Löwe, der den größten theil des herzogthums Sachsen in Ostphalen als ein patrimonial-gut besefsen, und solches behalten durfte, konnte in dessen rücklicht immer noch den titul eines herzogs in Sachsen fortführen. erzstift Kölln hatte mit dem ihm verliehenen herzogthum keine einige veste erhalten; und die grafen von Arnsberg besassen auch seitdem noch die reliquien der fürstlichen gewalt eines großgrafen in Westphalen. Zwar waren nach dem zeugniss Theodorichs von Niem die meilte freigrafschaften Westphalens den geistlichen und weltlichen herren desselben zu theil geworden; und man weiss es, wie sehr die erzbischöfe zu Kölln durch königliche privilegien, und verpfändungen sowohl, als ihre geift-und weltliche übermacht, ihre hoheit zu mehren und dadurch ihren herzogen-titul immer mehr zu realisiren bedacht gewesen, wovon das von Johannis in seinem Spicilegio tabb, vet herausgegebene Köllnische chartularium beispiele liefert. Bei eben demselben unter den vermischten urkunden findet man auch noch eine von k. Ludwig IV dem grafen Godfried von Arnsberg im jahre 1338 ertheilte belehnungs-urkunde, welche die überbleibsel der den grafen von Arnsberg zuständig gewesenen hohen, von dem kaiser lehenrührigen gerechtsamen enthält. Der kaiser ertheilte ihm noch damals die vogtei zu Soest, drei criminal-gerichte, alle seine freigrafschaften, die münze, das geleit, den wald Lur, mit dem darinn gelegenen wildforst, den zoll zu Nyheim, und, welches den grafen von Westphalen vorzüglich bezeichnet, das recht des vorstreits, so oft der könig oder der oberste herzog Westphalens zwischen dem Rheine und der Weser kriegen würde. Erst nachdem der lezte graf Godfried von Arnsberg den 25 Aug. 1308 seine ganze grafichaft mit allen darauf haftenden rechten und insbesondere auch dem primipilariat zwischen dem Rhein und der Weser, dem erzstifte Kölln verkaufte, wovon der Paderbornische bischof von Fürstenberg in seinem denkmale von Wislisburg aus-

Uuu 2

zugs-

ne zeitlang in der reichsacht war, wie auch des im jahre 1164 geächteten und besiegten grafen Heinrichs von Arnsberg, gaben der um sich greifenden gewalt der Welfischen herzoge der Sachfen noch mehr raum, so dass diese auch ihrem herzogthum in Westphalen und Engern, oder dem Westphälischen Engern, zufezen konnten. Heinrich der Löwe besass neben seinem herzog. thum Sachsen in Ostphalen, an der Elbe und Weser, welches mit k. Lothars tochter und erbin Gertraud auf seinen vatter und ihn verfallen war, auch ein herzogthum in dem Westphälischen Engern, welches k. Lothar als herzog der Sachsen ebenfalls sich geeignet hatte. Die schriftsteller dieser zeiten unterscheiden immer beide herzogthümer, und Alberich fagt gar unterm jahre 1193, dass gleichwie Heinrich der Löwe das Ostphälische herzogthum Sachsen von seiner mutter geerbet habe, also das herzogthum Westphalen und Engern von dem erzstiste Kölln zu lehen nehmen follen, wozu man wohl den beweiß nicht auffinden kann. Der fall Heinrichs des Löwen, und die zersplitterung seiner herzogthumer, lassen eben nichts entnehmen, was meinem glauben von der uralten exemtion des eigentlichen Sächfischen Westphalens von der herzoglichen civil-gewalt widerspräche. Der erzbischof Philipp von Kölln, welcher den herzog Heinrich den Löwen seit 1178 aus ursachen, welche die chronick des klosters Pegau erzehlt, besehdet hatte, zog über die Weser, wenn er in des herzogen land einfallen wollte. Da der kaiser zwei jahre darauf den herzog ächtete und ihm alle reichslehen, wie auch die von den erz- und hochstiftern rührende lehen nahm, vergabe eben derselbe das herzogthum des Westphälischen Engern, soviel davon in der dioeces Paderborn und Külln gelegen war. übrige davon, so man in der Mindischen dioeces suchen müsste. follte der neue herzog der Sachsen, Bernhard von Anhalt, haben; aber andere noch näher gelegene geistliche fürsten, besonders der bischof von Minden, und weltliche stände theilten sich in diesen raub. Bernhard behielte nichts davon als den titul und sein fohn

fohn erwarb sich erst ein neues minderes herzogthum in Niederfachsen. Denn Heinrich der Löwe, der den größten theil des herzogthums Sachsen in Ostphalen als ein patrimonial-gut besessen, und solches behalten durfte, konnte in dessen rücklicht immer noch den titul eines herzogs in Sachsen fortführen. erzstift Kölln hatte mit dem ihm verliehenen herzogthum keine einige veste erhalten; und die grafen von Arnsberg besassen auch seitdem noch die reliquien der fürstlichen gewalt eines großgrafen in Westphalen. Zwar waren nach dem zeugniss Theodorichs von Niem die meiste freigrafschaften Westphalens den geistlichen und weltlichen herren desselben zu theil geworden; und man weiss es, wie sehr die erzbischöfe zu Kölln durch königliche privilegien, und verpfändungen sowohl, als ihre geift-und weltliche übermacht, ihre hoheit zu mehren und dadurch ihren herzogen-titul immer mehr zu realisiren bedacht gewesen, wovon das von Johannis in seinem Spicilegio tabb, vet herausgegebene Köllnische chartularium beispiele liesert. Bei eben demselben unter den vermischten urkunden findet man auch noch eine von k. Ludwig IV dem grafen Godfried von Arnsberg im jahre 1338 ertheilte belehnungs-urkunde, welche die überbleibsel der den grafen von Arnsberg zuständig gewesenen hohen, von dem kaiser lehenrührigen gerechtsamen enthält. Der kaiser ertheilte ihm noch damals die vogtei zu Soest, drei criminal-gerichte, alle seine freigrafschaften, die münze, das geleit, den wald Lur, mit dem darinn gelegenen wildforst, den zoll zu Nyheim, und, welches den grafen von Westphalen vorzüglich bezeichnet, das recht des vorstreits, so oft der könig oder der oberste herzog Westphalens zwischen dem Rheine und der Weser kriegen würde. Erst nachdem der lezte graf Godfried von Arnsberg den 25 Aug. 1308 seine ganze grafschaft mit allen darauf haftenden rechten und insbesondere auch dem primipilariat zwischen dem Rhein und der Weser, dem erzstifte Kölln verkaufte, wovon der Paderbornische bischof von Fürstenberg in seinem denkmale von Wislisburg aus-Uuu 2 zugs-

lüngere aber, die seinen namen bestimmter angeben wollen, find in dessen angabe uneinig, (q) indem ihn einige Conrad, andere Heinrich nennen. Ich denke aber, dass beide sich irren mögen. Denn ich finde noch im jahre 1141 einen grafen Godfried von Arnsberg, als zeugen einer königlichen urkunde des klosters Brauweiler, (r) mit Hermann von Kuick, den man als den stammvatter der herren von Kuick an der Maass kennt. Ich vermeine eben in ihnen noch die beide brüder von Kuick zu sehen, deren der ältere, als der gemahl der erbin von Arnsberg, sich von dieser burg benahmste. So würde also dem Albrecht yon Stade mehr glauben beizumessen seyn, (s) und Godfrid von ·Kuick, der erste dieses namens unter den grafen von Arnsberg. das andere geschlecht der grafen von Arnsberg gestiftet haben. welches sich mit dem grafen Godfried dem lezten im jahre 1371 geendigt hat.

S. XVI.

<sup>(</sup>q) Diese werden in den mon. Pad. 1. c. angestihrt. Gelenius insonderheit lib. 111, hist. S. Egelberti, dem Schaten in den annal. ad an. 1144 folgt, nennt ihn Konrad; Brusch aber in catal. episc. Paderb. nennt ihn Heinrich.

<sup>(</sup>r) In act. acad. Pal. vol. 111, p. 164 fq. n. Lv1: Teftes — Godfridus de Arnsberch. Hermannus de Cuich.

<sup>(</sup>s) Wie auch schon Meibom in den noten zum Gobelin Persona script.

R. G. tom. 1, p. 363 gethan hat, da er von dem grasen Friedrich dem kriegerischen redete: "Filiarum unam elocauit Godesrido de Arne, "ex quo matrimonio Henricus & Fridericus comites Arnsbergenses. "Warum er den vatter dieser grasen von Arne benamset habe, da ihn doch Albert von Stade, von Kuick nannte, weiß ich nicht; wenn er nicht auf die burg Arne ohnweit Menden und Unna gezielet hat, wovon Cranz in metrop. lib. v, cap. xxx in der genealogie K. Lothars sagt: Friderici pater dominus de Are Godesridus. Siehe Hamelmanne opera geneal, his. de Westphalia & Saxonia inferiori p. 664.

#### r Ludwigs

lite des 10 jahrhunderts. p aus dem Wetterauischen

HEINRICH THILD

972, herze. Efich

wird königvon Bal
1014, † 2 edt vat
des gra
HEINRICE Adel
1019 - 102 tsv.Bal
graf zu Weistedt.

le in West

phalen.

GISELA
Gem. 1) Ernst von Oesterreich, erst Palatinus in
Schwaben 1005, wird
herzog 1012 † 1015.
2) Bruno II von Braunschweig, graf in Sachsen
1016. 3) Konrad der
Salicker, wird könig 1024,
gekrönter kaiser 1027,
† 1039.

HERMANN III
herzog in
Schwaben 1c.
1004, 11012
confobrinus
K. Heinrichs
des Heiligen.

CONRAD I v. Werle gra wird 1092 vo den Friesen e schlagen. ERNST II, HERMANN
herzog in
Schwaben
† 18 Aug.
1030.
der unmündige herzog
in Schwaben 1030,
† den 28

Jul. 1038.

LUDOLF von Braunschweig grafinSachsen, + den 23 April 1038.

HEINRICE III, geb. den 28 Oct. 1017. herzog in Baiern 1026 und kaifer 1039†1056.

HERMANN
IV,
wird von de
Friesen 109
erschlagen.

N. älteste tock Kuick an d 1124, geä gen den bis

HEINRICH g ter das kl. HEINRICH
IV,
kaifer 1056,
nennte den
grafenBernhard in
Westphalen
und dem
Emsgau seinen blutsverwandten,

the state of the s

and the first of t

and the second of the second o

#### C. XVI.

#### Schluss der bisherigen geschlechts - aussuhrung.

Ich enthalte mich, die noch sehr verworrene reihe des zweiten geschlechts der Westphälischen grasen von Arnsberg (t) bis an ihre endepoche auszusühren, da es nur meine absicht war, das erste noch herrlichere geschlecht von Werle aus der dunkelheit jener zeiten, so viel es meine wenige hülfsmittel vergönnten, wieder hersur zu rusen. Eine vergleichung dessen, was ich davon gesammlet habe, mit dem was Gelenius, Schaten, Lucä, Hamelmann, (u) Falke (x) und Jung (y) von Ttt 3

<sup>(</sup>t) Auch von diesem giebt Lucä in seinem uralten grafen/aal, 2ten theil p. 845-852 einen sehr fragmentarischen und übel zusammen hängenden bericht.

<sup>(#)</sup> L. c. p. 664 fq.

<sup>(</sup>x) Siehe dessen vermeintliche entdeckte origines und übel compilirte geschlechts-reihe der grasen von Werle, die er nicht genug kannte, in
tradit. Corbei. p. 124, tab. 111, cf. p. 130.

<sup>(</sup>y) Herr Jung in hist Benthem. L. IV, cap. IV, S. 2-5, p. II2-132, hatte sich durch seinen Rüxner zu einer digression verleiten lassen, woring er auszusühren suchte, dass der im jahre II24 verstorbene graf Friedrich von Arnsberg ein halbbruder des K. Lothars gewesen, und sahe nicht, dass die von ihm zu hülse gerusene mindere chronickenschen, besonders Cyriack Spangenberg in seiner Quersurtischen chronick, indem siedes K. Lothars vatter, grasen Gebhard, einen grasen von Supplinburg und herrn zu Arnsberg, und hingegen unsern Arnsburgischen grasen Friederich einen edeln herrn von Quersurt nennen, ostenbar durch eine verwersung zu diesen irrigen sagen versühret worden. Gebhard der graf von Supplinburg wird bekanntlich wegen seiner mutter Ida von Quersurt, (siehe annal. Saxo ad an. 1009, p. 409, ad

ihnen mitgetheilet haben, mag urtheilen lassen, ob diese abhandlung überstößig gewesen.

#### S. XVII.

### Zugabe einer ide von der grafschaft Westphalens.

Charles of Artifect may be a first of

Die provinz Westphalen vermisst noch den sleis der geschlechts-gelehrten, der sie in der verfassung des ganzen darstellte. Nicht diese, sondern nur einzelne theile haben bisher durch die bemühungen der geschichtsforscher einiges licht empfangen, dessen noch andere in dunklern zeiten des mittlern alters ent-Selbst ein Bessel gibt uns daher eine sehr verbehren müssen: wirrte, unbescheinigte und unausgearbeitete idee von Westphalen in mittlern zeiten; und dessen verfassung ist bei allen versuchen über die geschlechter und stämme der edelsten fütsten der Sachsen und Engern, die in Westphalen geherrscht haben, unerkannt geblieben. Das Sächsische volk bestande bekanntlich in den drei hauptstämmen, den Ostphalen, den auf beiden seiten der Weser wohnenden Engern und den von beiden durch eigene geseze unterschiedenen Westphalen. Die provinz der Westphalen zwischen dem Rhein und der Weser, begriffe bald im weitesten sinne auch die auf der westseite der Weser befindliche landschaft der Engern in sich, bald aber wird sie von dem in den

an. 1106, p. 618,) als ein herr von Querfurt qualificiret; dem grafen von Westphalen Friedrich aber, gehörte der beiname von Arnsberg. Diese leichte bemerkungen hätten den versasser der Bentheimischen geschiehte seiner gelehrten digression überheben können, worinn er die auslösung durch erdichtungen zu geben sucht. Denn des grafen Gebhards von Supplinburg vorgebliche erste gemahlin von Arnsberg ist eine pure erdichtung.

dioecesen Paderborn und Minden enthaltenen Engern unterschie-In lezterer bedeutung gränzt Westphalen gegen süden an die provinz des Rheinischen Franziens, besonders den Westerwald, gegen abend nicht ganz an den Rhein, sondern hatte vier längst demselben von der Lippe an bis über die Siege hinauf gelegene Ripuarische gauen, den Rurgau, Geltachgau (worzu Düsseldorf und Gerrichsheim gehören ) den Tuizichgau und Bonestongau zu nachbaren. Gegen norden und nordwest erstreckte sich dieses Westphalen bis an die Friesen. So hatte sie mit den dioecesen Münster und Osnabrück, wie auch den Köllnischen archidiakonaten Soest und Dortmund einerlei umfang. In dem engsten sinne war endlich der gau Westphalen ein kanton an der Lippe, in welchem die Werlische und Arnsbergische grafschaften gelegen waren. Gleichwie die ganze Westphälische provinz der Sachsen und Engern in viele gauen vertheilt war, deren kenntnifs in unfern zeiten durch Grupe und Falke gemehret worden, aber durch die parallele mit den ersten dioecefan-einrichtungen mehr zu berichtigen wäre, daher viele gaugrafen in ihnen fichtbar waren, so ist auch nicht zu zweiseln, dass alle diese amtsgrafen und alle tibrige so geistliche als weltliche herren. welche fich grafschaften zu erwerben vermocht haben, der auktorität eines fürsten, oder königlichen präsekten, dergleichen Karl der Grosse, wie in Engern, so besonders in Westphalen angeordnet hatte, untergeben gewesen. Ohne jedoch bis auf die zeiten, da dieser kaiser den Westphälischen Sachsen und Engern eine neue verfassung gegeben, zurück zu gehen, so scheint mir die bemerkung des Adams von Bremen, dem Helmold und Albert von Stade nachgeschrieben haben, nicht so ganz ungegründet zu seyn, wann er fagt, dass seit Karl dem Großen die Sachsen keinen eigentlichen herzog bis auf Hermann Billing gehabt haben. Die Ostphälische große grafen, von denen die Sächsische kaiser abstammen, werden zwar frühe im IX jahrhunderte mit dem herzogen-titul belegt. Es möchte aber wohl von k. Heinrichs I va-

ter, Otten dem weisen, und seinem anherrn Ludolf nichts erweisslicheres gesagt werden können, als dass sie königliche lieutenante oder missen mit markgräflicher gewalt gewesen. rich der Finkler. dessen gemahlin auch eine Engerische stirstin war, ist der erste, welcher mit freierer gewalt zu herrschen anstieng, und als er könig geworden, auch die provinzen Westphalen und Engern mit seinem Ostphälischen herzogthum vereinigt besass, aber doch auch die verschiedene provinzen der Sachsen durch verschiedene legaten verwalten ließ. K. Otto I sein sohn folgte eben dieser maxime, wodurch die königliche hoheit und macht in seinem hause sich besestigt hatte. Erst im jahre 966 erhobe er seinen legaten in dem oestlichen Sachsen, Hermann Billing, oder von Stubeckeshorn, zu einem großfeldherrn der Sachfen und herzoge mit einem verminderten civil-departement. Denn nichts erweislicher ist wohl, als das zeugniss der vortrefflichen Lüneburgischen alten chronick, welche Eckhart herausgegeben, von jener bestellung " De koning Otto — he ward do mit den "vorsten to rade, dat he dat nidere lant bi der Elve, dar dat bi-"schopdom inne lag do Hamborch, makede to enen hertogedo-"me, dat dit hertogedom bi der Wesere dennoch gantz were, "dat gewesen hadde des hertogen Widekinds van Sassen — Dat "hertogedom unde dat land bi der Elve gaf de koning Otte ei-"nem edlen mann, de was geheten Herman — " Also war das herzoge Hermann I übergebene herzogthum jenseits der Weser an der Elbe gelegen. Das herzogthum an der Weser aber oder Engern behielten die könige für sich und liessen es durch große grafen, als ihre legaten verwalten, dergleichen noch im XI jahrhunderte Otto von Nordheim, und sein sohn Heinrich der Fette gewesen. Die Nordheimische herrlichkeit an der Wesergieng mit des leztern erbtochter Gertrud über auf ihren gemahl Lothar von Supplinburg, der auch nach abgange des Billungischen herzogen-stamms im jahre 1106 das herzogthum an der Elbe erhielt. nad somit wiederum ein herzog der Sachsen in vollkommener maasse

maasse ward. Das alte Sachsen in Westphalen ward eben so unter den Sächsischen kaisern von eigenen großen grafen verwaltet, die eine herzogliche gewalt darinn zu üben hatten, und mit den provinzial - grafen in Thüringen verglichen werden mö-Solche waren Hermann I und Hermann II von Werle, die unter den Ottonen und Heinrich dem heiligen die graffchaft des Sächsischen Westphalens verwaltet haben. Diese eigene verfasfung Westphalens blieb auch ohngeachtet der verminderten erbherrlichkeit des Werlischen hauses. Nicht nur waren stucke seiner patrimonial-herrschaften an das Nordheimische haus und die markgrafen von Stade, und durch sie an das erzstift Kölln gekommen, sondern es hatte auch graf Ludolf von Werle, nachdem sein älterer bruder Conrad und dessen sohn im jahre 1092 das leben verlohren, eine noch größere schenkung Werlischer erbgüter an das erzstift Kölln gethan, welche wahrscheinlich der anlass zu der großen sehde zwischen dem erzbischofe von Kölln und dem grafen Friedrich von Arnsberg geworden. rühmte fürst liess es an nichts sehlen, die durch erbtheilungen, verkomniss der patrimonial-güter, die zunehmende herrlichkeit Westphälischer stifter und die sich seit k. Heinrichs IV zeiten empor bringende macht der übrigen weltlichen stände sich neigende gewalt eines unterfeldherrn der Sachsen und provinzial-grafen in Westphalen zu erneuern und aufrecht zu erhalten. Der sieg bei Welfesholz im jahre 1115, wozu er selbst als einer der vornehmsten fürsten vieles beigetragen, mochte ihn wohl gelehret haben, dass indem er den monarchischen übermuth des k. Heinrichs V herabzusezen vor andern behülflich gewesen, er den anwachs der macht und auktorität des Sächsischen herzogen Lothars von Supplinburg, als des ersten fürsten oder haupts der Sächsischen konföderation, beförderte. Und eben darum mochte er wohl am ersten den dem kaiser angelegenen frieden sich wieder gewählet haben. Der hintritt dieses gestirchteten grafen, und die schicksale seines nachsolgers. Godsrieds von Kuick, der ei-Vol. IV Hift. ne

ne zeitlang in der reichsacht war, wie auch des im jahre 1164 geächteten und besiegten grafen Heinrichs von Arnsberg, gaben der um sich greifenden gewalt der Welsischen herzoge der Sachfen noch mehr raum, so dass diese auch ihrem herzogthum in Westphalen und Engern, oder dem Westphälischen Engern, zufezen konnten. Heinrich der Lowe besass neben seinem herzogthum Sachsen in Ostphalen, an der Elbe und Weser, welches mit k. Lothars tochter und erbin Gertraud auf seinen vatter und ihn verfallen war, auch ein herzogthum in dem Westphalischen Engern, welches k. Lothar als herzog der Sachsen ebenfalls sich geeignet hatte. Die schriftsteller dieser zeiten unterscheiden immer beide herzogthümer, und Alberich fagt gar unterm jahre 1193, dass gleichwie Heinrich der Löwe das Ostphälische herzogthum Sachsen von seiner mutter geerbet habe, also das herzogthum Westphalen und Engern von dem erzstiste Kölln zu lehen nehmen follen, wozu man wohl den beweiß nicht auffinden kann. Der fall Heinrichs des Löwen, und die zersplitterung seiner herzogthümer, lassen eben nichts entnehmen, was meinem glauben von der uralten exemtion des eigentlichen Sächfischen Westphalens von der herzoglichen civil-gewalt widerspräche. Der erzbischof Philipp von Kölln, welcher den herzog Heinrich den Löwen seit 1178 aus ursachen, welche die chronick des klosters Pegau erzehlt, besehdet hatte, zog über die Weser, wenn er in des herzogen land einfallen wollte. Da der kaiser zwei jahre darauf den herzog ächtete und ihm alle reichslehen, wie auch die von den erz- und hochstiftern rührende lehen nahm, vergabe eben derselbe das herzogthum des Westphälischen Engern, soviel davon in der dioeces Paderborn und Kölln gelegen war. Das übrige davon, so man in der Mindischen dioeces suchen müste, follte der neue herzog der Sachsen, Bernhard von Anhalt, haben; aber andere noch näher gelegene geistliche fürsten, besonders der bischof von Minden, und weltliche stände theilten sich in diesen raub. Bernhard behielte nichts davon als den titul und sein fohn

fohn erwarb sich erst ein neues minderes herzogthum in Niedersachsen. Denn Heinrich der Löwe, der den größten theil des herzogthums Sachsen in Ostphalen als ein patrimonial-gut beselsen, und solches behalten durfte, konnte in dessen rücklicht immer noch den titul eines herzogs in Sachsen fortführen. erzstift Kölln hatte mit dem ihm verliehenen herzogthum keine einige veste erhalten; und die grafen von Arnsberg besassen auch seitdem noch die reliquien der fürstlichen gewalt eines großgrafen in Westphalen. Zwar waren nach dem zeugniss Theodorichs von Niem die meiste freigrafschaften Westphalens den geistlichen und weltlichen herren desselben zu theil geworden; und man weiss es, wie sehr die erzbischöfe zu Kölln durch königliche privilegien, und verpfändungen sowohl, als ihre geift-und weltliche übermacht, ihre hoheit zu mehren und dadurch ihren herzogen-titul immer mehr zu realisiren bedacht gewesen, wovon das von Johannis in seinem Spicilegio tabb, vet, herausgegebene Köllnische chartularium beispiele liesert. Bei eben demselben unter den vermischten urkunden findet man auch noch eine von k. Ludwig IV dem grafen Godfried von Arnsberg im jahre 1338 ertheilte belehnungs-urkunde, welche die überbleibsel der den grafen von Arnsberg zuständig gewesenen hohen, von dem kaiser lehenrührigen gerechtsamen enthält. Der kaiser ertheilte ihm noch damals die vogtei zu Soest, drei criminal-gerichte, alle seine freigrafschaften, die münze, das geleit, den wald Lur, mit dem darinn gelegenen wildforst, den zoll zu Nyheim, und, welches den grafen von Westphalen vorzüglich bezeichnet, das recht des vorstreits, so oft der könig oder der oberste herzog Westphalens zwischen dem Rheine und der Weser kriegen würde. Erst nachdem der lezte graf Godfried von Arnsberg den 25 Aug. 1308 seine ganze grafschaft mit allen darauf haftenden rechten und insbesondere auch dem primipilariat zwischen dem Rhein und der Weser, dem erzstifte Kölln verkaufte, wovon der Paderbornische bischof von Fürstenberg in seinem denkmale von Wislisburg aus-Uuu 2 zugszugsweise berichtertheilet, und der erzbischof Friedrich von Kölln nach absterben des gedachten grafen im jahre 1371 den gänzlichen ansall erhalten, ward durch diese eroberung das herzogthum bedeutender und mit vorzügen und besizungen gemehret, die diesem erzstiste ein besieres herzogliches ansehen nicht nur in dem Westphälischen Engern, sondern auch in dem Sächsischen Westphälischen Engern, sondern auch in dem Sächsischen Westphalen, in soweit solches nicht schon durch die gerechtsame der übrigen Westphälischen stände beschränkt war, erworben haben. Doch meine absicht war nicht diese ideen von der versasung Westphalens in mittlern zeiten näher auszusühren. Man mag sie als rubriquen zu einer eigenen abhandlung ansehen, welche ich nur zur vorhergehenden prüfung erleuchteter kenner Westphälischer geschichten habe hingeben wollen.



INDEX

# INDEX DIPLOMATICUS HUJUS VOLUMINIS.

| An. | 1093 | Heriberti archiep. Colon. litteræ quibus monasterio Diut<br>constructo monetæ & thelonei partes duas condonat |                 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | 1023 | Waltheri episcopi Spir. charta de concambio quod fecit o noldo milite, Latine                                 | -               |
|     | 1024 | Conradus II rex fratribus ecclesiæ Spir. prædium suum-in ningon & Wesincheim dono tradit, Latine              | Johan-<br>133   |
|     | 1046 | Henricus III rex prædium in villa Johanningun, in pago goviæ, ecclesiæ Spir. iterum dono tradit, Latine       | Creich-         |
|     | 1056 | Henricus III imp. curtem Bruoselle cum foresto Luzhart e<br>Spir. tradit, Latine                              | piscopo<br>136  |
| •   | 1057 | Henrici IV regis donatio prædii Eppingen in pago Creich                                                       | hgoviæ ,<br>138 |
|     | 1099 | Permutatio locorum quorundem ratione diccesis Wormatab utriusque ecclesia episcopis facta, Lasine             | & Spir.         |
|     | 1157 | Guntheri episcopi Spir. constitutio de curiis suis apud S. & Bruowele, Latine                                 |                 |
|     | 1159 | Guntheri episcopi Spir. charta pro cœnobio in Mulenbrune                                                      | -               |
|     | 1238 | Bertholdi episcopi Argent. commutatio ministerialium cum<br>do Spir. episcopo, Lasine                         |                 |
|     | 1252 | Wilhelmus rex Rom. jus suum regium in castro Chiselowe si ecclesiæ confert, Lasine                            |                 |
|     | 1264 | Arbitrium dapiferorum comitatus Veldentiæ inter abbatia<br>nerivillar. & præposituram S. Remigii, Latine      | m War-<br>347   |
|     | 1267 | Transactionis litteræ Friderici de Merle cum filiis Simor<br>Spanheim. Latine                                 |                 |
| •   | 1274 | Statuta curiz imp. in Nurenberg celebratz, Latine                                                             | 252             |
|     | • -  | Transactio inter Emichonem comitem Silv. & Henricum de castro Lichtenberg, Lasinè                             | -               |
| •   | 1277 | Otto comes Eberstein. cum filiis suis decimam suam in Ow capitulo majoris ecclesiæ Spir. vendit, Latine       | • • • •         |
|     | Tod. | Wirici dom. de Oberstein litteræ Henrico comiti Velden                                                        | • •             |
|     | ٠. ١ | Uuu 3                                                                                                         | 1278            |
|     |      | :                                                                                                             |                 |

## INDEX

| n. | 1278         | Henricus comes Veldent. feuda Wilhelmi domini de Heinzenbe<br>ad ipsius fratrem Johannem transire permittit, Las. pag. 3   |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 1281         | Transactio inter monasterium Ravengirsburg & ipsius advocatus Joh. de Heinzenberg, Larine                                  | m,<br>31   |
|    | 1285         | Arbitrium inter eosdem, Latine                                                                                             | 34         |
|    | 1288         | De dote Agnetis, filiz Friderici comitis Leining. Georgio com                                                              |            |
| •  | Ęod.         | Heinricus comes Veldent. nurui fuz, Agneti Leining. castrum L                                                              | an-<br>153 |
|    | 1289         | Compositio inter Henricum com. Veldent. & preposituram S. 1                                                                |            |
|    | 1294         | Transactio inter Godfridum comitem Silvestrem & Thilmannum                                                                 |            |
|    | <b>I</b> 299 | Johannis episcopi Virodun. littere pro Georgio comite. Velde                                                               |            |
|    | <b>1300</b>  | •                                                                                                                          | 136        |
|    | -            | Instrumentum divisionis bonorum ad dynastas Geroldseckios s                                                                | pe-<br>303 |
|    | 1304         | Johannes dom. de Kirkel Sophiz de Geroldseck, uxori suz, tem adscribit, Latins                                             | do-        |
|    | <b>13</b> 05 | Menæ de Geroldseck & Johannis filii sui litteræ Spanhemii con                                                              | _          |
|    | 1309         | fqq. Waltherus dom. de Geroldseck cum Georgio comite Veld<br>tiz, de quinque castris Geroldseckianis transigit, Germ. 3071 | en-        |
|    | 1314         | Pactum matrimoniale inter Fridericum I com. Veldent. & Blan floram Spanheim. Germanice                                     | ze-<br>357 |
|    | 1327         | Ulricus comes Würtenberg. Georgio comiti Veldentie castrum l'feburg reddere promittit, Germanice                           | Lo-        |
|    | 1330         | Simonis II comitis Spanh. & Elisabethæ uxoris ejus litteræ ge                                                              |            |
|    | Eod.         | Waltherus dom. de Geroldseck Georgio comiti Veldentiz perm<br>tit vidualitium nurus suz in bonis Suevicis, Germanice       | iit-       |
|    | 1333         | Johannes rex Bohemiæ partitionem Ludovici Bav. cum suis ex s<br>tre nepotibus Ticini sactam consensu suo confirmat, Germ.  | ra-<br>204 |
|    | Eod.         | Georgius I comes Veld. securitatem przstat Simoni com. Spa                                                                 |            |
|    | 1340         | Heinricus archiep. Mogunt. partitionem Ticinensem consensu                                                                 |            |
|    |              |                                                                                                                            |            |

|    |        | •                                                                                                                       |              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| n. | 1342   | Johannis dom. de Heinzenberg litteræ Friderico comiti Silv datæ, Germanice pag.                                         | estri<br>438 |
|    | 1343   | Ordo successionie Veldentinz, Germanice                                                                                 | 363          |
|    | 1344   | Blanzestora vidua Veldentina & Georgius II, silius ejus, Joh<br>III comiti Spanh. de bonis ipsis venditis cavent, Germ. | anni<br>369  |
| -  | 1347   | Pax castrensis in Homberg, inter Hombergenses & Veldentino mites, Germanics                                             | 370          |
|    | Eod.   | Induciæ inter Veldentiæ comites & Johannem comitem Silvest Germanice                                                    | rem,<br>37I  |
|    | 1351   | Georgii de Heinzenb. litteræ sponsionis, Germanice                                                                      | 439          |
|    | 1352   | Balduinus archiep. Trevir. indulget Henrici III comitis Veluxori, Agneti, dotem in Armsheim, Latine                     | dent.<br>372 |
| •  | Eod.   | Georgius dom. de Heinzenb. Fritterici comitis Silv. se proficatrensem in Wildenburg, Germanice                          | tetur<br>441 |
|    | 1354   | Pactum matrimoniale inter Gerlacum comit. Nassoviz & Agne Veldent. Germanice                                            | etem<br>373  |
|    | 1360   | Litteræ venditionis pro Georgio, Henrici II comitis Velden fratre nepote, Germanice                                     |              |
|    | 1363   | Litterz venditionis Henrici Bube de Ulma Friderico comiti traditz, Germanice                                            |              |
|    | 1386   | Heinricus dom. de Lichtenberg jun. cum socero suo, Heinricomite Veld. paciscitur, Germanice                             |              |
|    | 1369   | De pace castrensi in Idstein, Germanice                                                                                 | 379          |
|    | 1370   | Thilmannus dom. de Heinzenb. cum fratribus suis seudum in H<br>weiler vendit Thilmanno de Lapide, Germanice             |              |
|    | 1373   | Ejusdem litteræ de decima sua in Oberhausen, seudo comis Silv. Germanice                                                |              |
|    | 1375   | Ejusdem litteræ venditionis mancipiorum quorundam &c. Gen                                                               |              |
|    | 1270   | fq. Ejusdem litteræ vendit. decimæ vini in Kirn &c. Germ. 45                                                            |              |
|    |        | Ejusdem litterz vendit. mancipiorum in Bruchweiler &c. Gen                                                              |              |
|    | 1381   | Confirmatio pontificia dignitatis electoralis Palatinz, Latine                                                          | 206          |
| •  | •      | De dote Adelheidis, filiz Henrici III com. Veld. Gerhardo co<br>ti Silv. nuptz, Germanice                               |              |
|    | 1287   | Heinricus III & Fridericus II fratres, comites Veld. bona avit                                                          |              |
|    | - 30 [ | ter se partiuntur, Germanice                                                                                            | 385          |

# INDEX

| -        |       |                                                                                                                              |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An.      | 1278  | Henricus comes Veldent. feuda Wilhelmi domini de Heinzenberg<br>ad ipfius fratrem Johannem transire permittit, Las. pag. 350 |
| <b>6</b> | 1281  | Transactio inter monasterium Ravengirsburg & ipsius advocatum,  Joh. de Heinzenberg, Larins  431                             |
|          | 1285  | Arbitrium inter eosdem, Latine 434                                                                                           |
|          | •     | De dote Agnetis, filiæ Friderici comitis Leining. Georgio comiti<br>Veldentiæ desponsatæ, Latine 351                         |
| 1.:      | Eod.  | Heinricus comes Veldent. nurui suz, Agneti Leining. castrum Landesburg &c. adscribit, Latine 353                             |
|          | 1289  | Compositio inter Henricum com. Veldent. & przposituram S. Remigii, Latine 355                                                |
|          | 1294  | Transactio inter Godfridum comitem Silvestrem & Thilmannum de Heinzenberg, Latine 435                                        |
| •        | 1299  | Johannis episcopi Virodun. litteræ pro Georgio comite. Veldent. vasallo suo, Latine 356                                      |
| .:       | 1300  | De ama vini Franci Johanni de Heintzenberg vendita, Las. 436                                                                 |
| •        | 1301  | Instrumentum divisionis bonorum ad dynastas Geroldseckios spe-<br>stantium in Suevia, Germanice 303                          |
| •        | 1304  | Johannes dom. de Kirkel Sophiæ de Geroldseck, uxori suæ, do-<br>tem adscribit, Latine 305                                    |
|          | 1305  | Menz de Geroldseck & Johannis filii sui litterz Spanhemii comi-<br>tibus datz, Latine 306                                    |
|          | 1309  | fqq. Waltherus dom. de Geroldseck cum Georgio comite Veldentiz, de quinque castris Geroldseckianis transigit, Germ. 307fqq.  |
|          | 1314  | Pactum matrimoniale inter Fridericum I com. Veldent. & Blanze-<br>floram Spanheim. Germanice . 357                           |
|          | 1327  | Ulricus comes Würtenberg. Georgio comiti Veldentiz castrum Lo-<br>seburg reddere promittit, Germanice 313                    |
|          | 1330  | Simonis II comitis Spanh. & Elisabethæ uxoris ejus litteræ genero suo, Heinrico com. Veldent. datæ, Germanice 360            |
|          | Eod.  | Waltherus dom. de Geroldseck Georgio comiti Veldentiæ permit-<br>tit vidualitium nurus fuæ in bonis Suevicis, Germanice 314  |
|          | 1333  | Johannes rex Bohemiæ partitionem Ludovici Bav. cum suis ex fratre nepotibus Ticini factam consensu suo confirmat, Germ. 204  |
|          | Eod.  | Georgius I comes Veld. securitatem præstat Simoni com. Spanh. de 3000 libris Hall. &c. Germanice 361                         |
|          | 1340  | Heinricus archiep. Mogunt. partitionem Ticinensem consensu suo firmat, Germanice 204                                         |
|          | and a | 1342                                                                                                                         |
|          |       |                                                                                                                              |
|          |       |                                                                                                                              |
|          |       |                                                                                                                              |
|          |       |                                                                                                                              |
|          |       |                                                                                                                              |
|          |       |                                                                                                                              |

| n. | 1342        | Johannis dom. de Heinzenberg litteræ Friderico comiti Silv datæ, Germanice pag.                                         | estri<br>438       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1343        | Ordo successionie Veldentinz, Germanice                                                                                 | 363                |
|    | 1344        | Blanzestora vidua Veldentina & Georgius II, silius ejus, Joh<br>III comiti Spanh. de bonis ipsis venditis cavent, Germ. | anni<br><b>369</b> |
| -  | 1347        | Pax castrensis in Homberg, inter Hombergenses & Veldentino mites, Germanice                                             | s co-<br>370       |
|    | Eod.        | Induciæ inter Veldentiæ comites & Johannem comitem Silvest Germanice                                                    | rem,<br>37I        |
|    | 1351        | Georgii de Heinzenb. litteræ sponsionis, Germanice                                                                      | 439                |
|    | 1352        | Balduinus archiep. Trevir. indulget Henrici III comitis Veleuxori, Agneti, dotem in Armsheim, Latine                    | dent.<br>372       |
| •  | Eod.        | Georgius dom. de Heinzenb. Friderici comitis Silv. se proficatrensem in Wildenburg, Germanice                           | tetur<br>441       |
|    | 1354        | Pactum matrimoniale inter Gerlacum comit. Nassoviæ & Agne Veldent. Germanice                                            | etem<br>373        |
|    | 1360        | Litteræ venditionis pro Georgio, Henrici II comitis Velden fratre nepote, Germanice                                     |                    |
|    | 1363        | Litteræ venditionis Henrici Bube de Ulma Friderico comititraditæ, Germanice                                             | Silv.<br>443       |
|    | <b>1386</b> | Heinricus dom. de Lichtenberg jun. cum socero suo, Heinricomite Veld. paciscitur, Germanice                             |                    |
|    | 1369        | De pace castrensi in Idstein, Germanice                                                                                 | 379                |
|    | 1370        | Thilmannus dom. de Heinzenb. cum fratribus suis seudum in H<br>weiler vendit Thilmanno de Lapide, Germanice             | enn-               |
|    | TA=2        | Ejusdem litteræ de decima sua in Oberhausen, seudo comis                                                                | 444                |
|    | -517        | Silv. Germanice                                                                                                         | 448                |
|    | 1375        | Ejusdem litteræ venditionis mancipiorum quorundam &c. Gen                                                               |                    |
|    |             | nice                                                                                                                    | 450                |
|    | 1379        | fq. Ejusdem litteræ vendit. decimæ vini in Kirn &c. Germ. 45                                                            | 4 <i>∫q</i> •      |
|    | 1380        | Ejusdem litteræ vendit. mancipiorum in Bruchweiler &c. Gen                                                              | 458                |
|    | 1381        | Confirmatio pontificia dignitatis electoralis Palatinæ, Latine                                                          | 206                |
|    | 1386        | De dote Adelheidis, filiz Henrici III com. Veld. Gerhardo co                                                            | omi-               |
|    | -           | ti Silv. nuptæ, Germanice                                                                                               | 380                |
|    | 1387        | Heinricus III & Fridericus II fratres, comites Veld. bona avit<br>ter se partiuntur, Germanice                          | a in-<br>385       |

### DIPLOMATICUS.

|    |      | •                                                                                                                       |               |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| n. | 1342 | Johannis dom. de Heinzenberg litteræ Friderico comiti Silv datæ, Germanice pag.                                         | vestri<br>438 |
|    | 1343 | Ordo fuccessionis Veldentinz, Germanice                                                                                 | 363           |
|    | 1344 | Blanzestora vidua Veldentina & Georgius II, silius ejus, Joh<br>III comiti Spanh. de bonis ipsis venditis cavent, Germ. | 1anni<br>369  |
| •  | 1347 | Pax castrensis in Homberg, inter Hombergenses & Veldentino mites, Germanics                                             | 370           |
|    | Eod. | Induciæ inter Veldentiæ comites & Johannem comitem Silvest Germanice                                                    | rem,<br>37I   |
|    | 1351 | Georgii de Heinzenb. litteræ sponsionis, Germanice                                                                      | 439           |
|    | 1352 | Balduinus archiep. Trevir. indulget Henrici III comitis Veluxori, Agneti, dotem in Armsheim, Latine                     | dent.<br>372  |
| •  | Eod. | Georgius dom. de Heinzenb. Friderici comitis Silv. se proficatrensem in Wildenburg, Germanice                           | tetur<br>44I  |
|    | 1354 | Pactum matrimoniale inter Gerlacum comit. Nassoviæ & Agn<br>Veldent. Germanice                                          | etem<br>373   |
|    | 1360 | Litteræ venditionis pro Georgio, Henrici II comitis Velden fratre nepote, Germanice                                     |               |
|    | 1363 | Litterz venditionis Henrici Bube de Ulma Friderico comiti traditz, Germanice                                            | Silv. 443     |
|    | 1386 | Heinricus dom. de Lichtenberg jun. cum socero suo, Heinricomite Veld. paciscitur, Germanice                             |               |
|    | 1369 | De pace castrensi in Idstein, Germanice                                                                                 | 379           |
|    | 1370 | Thilmannus dom. de Heinzenb. cum fratribus suis seudum in H<br>weiler vendit Thilmanno de Lapide, Germanice             |               |
|    | 1373 | Ejusdem litteræ de decima fua in Oberhausen, feudo comi Silv. Germanice                                                 |               |
|    | 1375 | Ejusdem litterz venditionis mancipiorum quorundam &c. Gen                                                               |               |
|    | 1379 | fq. Ejusdem litteræ vendit. decimæ vini in Kirn &c. Germ. 45                                                            | . • •         |
|    |      | Ejusdem litteræ vendit. mancipiorum in Bruchweiler &c. Gen                                                              | ,             |
|    | 1381 | Confirmatio pontificia dignitatis electoralis Palatine, Latine                                                          | 206           |
|    |      | De dote Adelheidis, filiz Henrici III com. Veld. Gerhardo ci i Silv. nuptz, Germanice                                   | omi-<br>380   |
|    | 1387 | Heinricus III & Fridericus II fratres, comites Veld. bona avit                                                          |               |
|    |      | ter se partiuntur, Germanice                                                                                            | 385           |

ŀ

And the second of the second

 $oldsymbol{x}_{i} = oldsymbol{x}_{i} + oldsymbol{x}_{i} + oldsymbol{x}_{i} + oldsymbol{y}_{i} + oldsymbol{y}_{i}$ 

the first of all things 

and the second of the second o

A CONTRACTOR OF THE PERSON OF e de la companya de l

#### S. XVI.

#### Schluss der bisherigen geschlechts - ausführung.

Ich enthalte mich, die noch sehr verworrene reihe des zweiten geschlechts der Westphälischen grasen von Arnsberg (1) bis an ihre endepoche auszusühren, da es nur meine absicht war, das erste noch herrlichere geschlecht von Werle aus der dunkelheit jener zeiten, so viel es meine wenige hülfsmittel vergönnten, wieder hersür zu rusen. Eine vergleichung dessen, was ich davon gesammlet habe, mit dem was Gelenius, Schaten, Lucä, Hamelmann, (u) Falke (x) und Sung (y) von Ttt 3 ihnen

<sup>(</sup>t) Auch von diesem giebt Lucä in seinem uralten grafen/aul, 2ten theil p. 845-852 einen sehr fragmentarischen und übel zusammen hängenden bericht.

<sup>(#)</sup> L. c. p. 664 fq.

<sup>(</sup>x) Siehe dessen vermeintliche entdeckte origines und übel compilirte geschlechts-reihe der grafen von Werle, die er nicht genug kannte, in
tradit. Corbei. p. 124, tab. 111, cf. p. 130.

<sup>(</sup>y) Herr Jung in hist Benthem. L. IV, cap. IV, S. 2-5, p. II2-132, hatte sich durch seinen Rüxner zu einer digression verleiten lassen, worinn er auszusühren suchte, dass der im jahre II24 verstorbene graf Friedrich von Arnsberg ein halbbruder des K. Lothars gewesen, und sahe nicht, dass die von ihm zu hüsse gerusene mindere chronickenschreiber, besonders Cyriack Spangenberg in seiner Quersurtischen chronick, indem sie des K. Lothars vatter, grasen Gebhard, einen grasen von Supplinburg und herrn zu Arnsberg, und hingegen unsern Arnsburgischen grasen Friederich einen edeln herrn von Quersurt nennen, offenbar durch eine verwerfung zu diesen irrigen sagen verstihret worden. Gebhard der graf von Supplinburg wird bekanntlich wegen seiner mutter Ida von Quersurt, (siehe annal. Saxo ad an. 1009, p. 409, ad

6 0 5 1 6 2 m t 4 +

party and the second The first of the second of the

in. Lu  $A_{ij} = A_{ij} = A_{ij}$ 

may Luci Commence of the comme

•